

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



-. • .\* .





# ALESSANDRO MANZONI

# TRAGEDIE E POESIE

La presente edizione è fatta in appoggio agli Art. 9 e 28 della Legge 25 Giugno 1865 N. 2337 sulle Opere dell'Ingegno, essendosi adempito alle relative prescrizioni.

# TRAGEDIE E POESIE

DI

# ALESSANDRO MANZONI

CON L'AGGIUNTA DEL DISCORSO

SOPRA ALCUNI PUNTI

DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA

DELLA LETTERA SOPRA L'UNITÀ DI TEMPO E DI LUOGO

NELLA TRAGEDIA

E DELLE NOTIZIE INTORNO ALLA VITA

E ALLE OPERE DELL'AUTORE.

Edizione stereotipa



## MILANO

EDOARDO SONZOGNO, EDITORE

14. Via Pasquirolo. 14.

1873.

Coi tipi di EDOARDO SONZOGNO a Milano.

# INTRODUZIONE

Cesare Beccaria, il 12 settembre 1782, sposava la maggiore delle sue figliuole, Giulia, a don Pietro Manzoni d'antica fa-miglia, oriunda di Valsassina, ov'ebbe già feudi e onoranze; auspice del parentado Pietro Verri. Alessandro nasceva in Milano, il 7 del marzo 1785, nella penultima casa verso quel tratto di naviglio che da san Damiano giunge alla via della Passione. La famiglia, la quale soggiornava gran parte dell'anno al Galeotto, vecchio palazzo in vicinanza di Lecco, vi condusse il fanciullo; che fu nudrito, a poche miglia di la, nel casale della Costa sopra Galbiate in Brianza. Ivi passò i primi anni. A Merate, nel collegio retto dai padri Somaschi, dal 1791 al 1796, poi a Lugano, durante il triennio, non in-tero, in un istituto degli stessi padri, fece il Manzoni i primi studi: e qui ebbe, per poco, maestro supplente il padre Soave, del quale lodava l'animo mitissimo. Entrò, allo scorcio di quell'anno, nel collegio Longone, in Milano - chiamato allora de' Nobili — e si trovò a Castellazzo de' Barzi, luogo di villa del collegio presso Magenta, quando gli ultimi Francesi si ritiravano da quella parte, abbandonando la gia morta re-pubblica Cisalpina. Un di, nel collegio, all'ora della ricrea-zione, egli vide la prima volta il Monti: aveva appena letta la Basvilliana, e fu per lui come l'apparizione di un Dio. Tornato in famiglia, abitava a Porta Tosa, sull'entrare del borgo della Fontana, con delle zie, una delle quali ex-monaca; e cominciò a frequentar le lezioni del Signorelli, a Brera, in-torno alla drammatica; lezioni, a cui bene spesso erano appena tre a udirle 1. Nel 1805 la madre, facendo una seconda visita a Parigi, lo condusse seco. Le furie della rivoluzione, le orgie del Direttorio, eran fi-

to talle delical liveralization, to orbit del Diremetro, eran

<sup>1</sup> G. Carcano. Vita di Alessandro Manzoni.

nite e quietate nel despotismo napoleonico. I pochi che non avevano apostatato si consolavano con la filosofia della rovina della libertà. Uno dei loro ritrovi era in Auteuil ed alla Maisonnette, dimora della signora Condorcet 1, si raccoglievano Volney, Garat, l'enciclopedista?, Fauriel, Destutt de Tracy, il grande ideologo, Villers, che scrisse si bene e della Riforma e di Kant, e Baggesen, danese, che ad emulazione di Voss, aveva composto in tedesco la Parteneide, epopea idillica . La figlia del Beccaria, il quale avea avuta l'imposizione delle mani dal Patriarca di Ferney, vi trovava naturalmente luogo. Con lei v'andò il figlio, allora ventenne e incredulo, come i più di quegli epigoni o naufraghi della rivoluzione. V'era altresi il conte Carlo Imbonati. Alessandro predilesse fra tutti il Fauriel, il quale accoppiava agli studi della grave erudizione il vivo sentimento della poesia, e l'affetto alle lettere italiane. Morto l'Imbonati, e scrittone un

1 Sainte-Beuve, Portraits contemporains, IV, 156. 2 Il Carcano lo chiama a torto fisiologo. Scrisse di filosofia, di storia e

di linguistica, e tra l'altre opere, le *Memorie di Suard*.

3 I Fauriel la tradusse in francese, e ne pubblicò la versione nel 1810.
Le sujet n'est autre, dice il Sainte-Beuve, que le pèlerinage de trois filles, de trois sœurs à travers l'Oberland jusqu'à la montagne de la Vierge, ou la de trois sœurs à travers l'Oberland jusqu'à la montagne de la Vierge, ou la Iung-frau. Elles ont pour guide dans cette tournée un jeune étranger, Norfrank, à qui leur père les a confiées. Or, entre autres conceptions plus ou moins heureuses dans leur singularité, le poête a imaginé à un certain moment de personnifier et de figurer le Dieu du vertige, gardien des hautes cimes... l'aimable Manzoni, reinstallé à Milan, adressait à Parthénétde une pièce de vers allégoriques dans le genre de son Urania, et il semblait se promettre de faire en italien ou une traduction ou quelque poème analogue sur ses montagnes. Voici un passage dans lequel il exprime l'impression vive qu'il ressentit lorsque la belle Vierge lui fut présentée par son second guide, par ce cher Fauriel, qui la lui amenait par la main: guide, par ce cher Fauriel, qui la lui amenait par la main:

La man ti stesi.

<sup>(1)</sup> In margine è scritto: non corretto.
(2) Il testo del Sainte-Beuve nel 1. c. ha: Ed ei tieto sì ridea: nella versione il te souriais avec tant de joic, etc. Onde è da leggere: si lieto sorridea, o sì fieto ti ridea.
(3) Del Tuna, del lago di Thun.

carme di compianto alla madre, lo fece leggere al Fauriel e lo pubblico cola nel 1806. Questo Carme, che il Foscolo lodo e citò in una nota dei Sepolcri, nella trita forma di una Visione, ha tale soavità d'affetto, nobiltà di sensi, peregrinità di concetti e bellezza e castità di stile, ch'egli ne pare l'in-ventore; gran privilegio di rinnovare i modi più logori del-

l'arte, facendovi rifluire la vita e la forza.

Ritornato in Italia, nel 1808, disposò Enrichetta Luigia Blondel figliuola d'un banchiere di Ginevra. Essa era protestante, ma si fece cattolica dopo il suo matrimonio a Parigi; e col fervore della neofita accaloro vieppiù il marito nella fede che s'insignoriva in lui; da che un giorno entrato in quella chiesa di san Rocco, pieno l'animo de' gravi pensieri che da lungo tempo lo tormentavano. « O Dio! » aveva detto « se tu esisti, rivelati a me! » E da quella chiesa era uscito credente 1.

« Lasciata di nuovo Parigi, e ricondottosi in Milano, alla modesta casa in quel torno acquistata, nella via del Morone, sul canto della piazza Belgiojoso, divideva il suo tempo trá lo studio de' classici e della storia, la cultura dei suoi terreni, e le cure della crescente famiglia. L'amico Fauriel, nel

1810', aveva tenuto a battesimo il suo primogenito Pietro . « Egli usava in casa del Monti. Conobbe a que' giorni Silvio Pellico, Ermes Visconti, e nacque allora la sua fraterna dimestichezza con Carlo Porta e Tommaso Grossi, col nu-mismatico Cattaneo, e col Torti. Nello scambio dei pensieri e dei frutti degli studi con questi uomini, alternava il soggiorno tra la città, e l'amena sua villa di Brusuglio, a quattro miglia da Milano, ove gli piaceva di restare fino al tardo. autunno. Conobbe altresi il canonico Luigi Tosi, eletto poi vescovo di Pavia, il quale valse non poco a confermarlo nella sua conversione 3. »

Milano, in Italia, più che Torino, che n'è aliena per la sua stessa prossimita, sente prima dell'altre città i mutamenti, delle lettere in Francia. La filosofia del secolo XVIII v'ebbe, nel senso scherzoso del Manzoni, i suoi complici; la per-versione letteraria della rivoluzione vi fece i suoi guasti; solo la fiacca poesia del primo impero vi trovò, oltre i vivi esempi del Parini, il riscontro del molle genio del Monti e dell'energico del Foscolo. Contro questa fiacchezza si levavano Lamartine, Hugo, e con loro, meglio che con la Staël e col Chateaubriand, sorgeva la scuola romantica.

Il romanticismo in Allemagna era un ritorno al passato più nella vita che nell'arte; essendoche nella mirabile fio-

3 Carcane, Vita citata.

<sup>1</sup> Carcano, Vita citata. — Il Sainte-Beuve. l. c., a pag. 156: Il donnait Faurel pour parrain au premier-né de ses cnfants, à sa fille Juliette-Claudine, comme on l'avait nommée.

ritura delle lettere e della poesia in quella terra gloriosa, s'erano asseriti dal Lessing ed esemplificati dal Goethe i principi di libertà dell'ingegno, sotto il solo impero della ragione e della filosofia. In Francia ove la classica letteratura del secolo di Luigi XIV teneva il campo, gl'ingegni si sollevarono specialmente contro quella regolatezza sterile ed impotente. Tra noi bastò Dante a impedire una scissura funesta. La scuola arcadica protestò contro i nuovi ardimenti; ma non essendo possibile di ridurre la Divina Commedia né il Furioso sotto alle norme che s'erano annestate sopra Aristotile, o per dir meglio, frantese in Aristotile, non fu potuto abbandonare il culto dei Celesti delle lettere. Si agitarono idee, specialmente in Milano, e la giovine scuola ebbe la fortuna di trovar subito il suo classico, a cui tutta la nazione doveva poi acclamare. Il Manzoni, il quale non aveva che il peccato mitologico dell'Urania, forte di studi latini e italiani. col suo divino intelletto diede mano mano tali esemplari nella lirica, nella tragedia e nel romanzo, che fu assunto tra gli dei maggiori della nostra letteratura. Non fu la storia di Celo, di Saturno e di Giove: fu uno stringersi degl'Immortali per fargli luogo nel cielo.

Scrisse allora gli Inni Sacri; nel 1812 la Risurrezione; l'anno dopo, il Nome di Maria e il Natale; la Passione nel 1815; nel quale anno li pubblicò la prima volta. L'inno della Pentecoste non comparve che nel 1822, in piccol numero d'esemplari¹. Questi Inni che tornarono a rinsanguare la nostra poesia delle divine bellezze bibliche, abbandonate o adulterate dopo la morte di Dante, ebber sapore di forte agrume agli Arcadi, che reputavano i Guidi e i Filicaja di valore quasi paria i profeti. Cominciarono coi loro ferruzzi a provare d'intaccarli; e perdendo il tempo e l'opera, finirono con l'innamorarsene e con l'imitarli. Al Manzoni davan più diletto le loro

critiche che le loro contraffazioni.

Nel 1819, poneva fine alla tragedia: Il conte di Carmagnola,

alla quale da tre anni attendeva.

Dopo l'Aristodemo, come notava un critico inglese, non era uscito un lavoro di maggior pregio. Lo Schiller italiano aveva come il tedesco studiato profondamente il tratto di storia che voleva idoleggiare, e fattosi contemporaneo de' suoi personaggi, li rendea vivi e miniati. Era una rivoluzione all' inglese; facea prevalere più giusti principi; ma non abbandonava le virtù e le temperanze della tradizione italiana. Il nuovo miracolo non fu creduto da prima nella sua patria. Ma ebbe un banditore che lo fe' intendere e credere a tutta Europa: il Goethe; che ne scrisse una bellissima recensione, e lo difese dalle appuntature della Biblioteca italiana e della Rivista trimestrale inglese.

<sup>1</sup> Carcano. Vita citata.

Dopo avere toccato i fatti che sono l'ordito della tragedia, e tratteggiato da maestro i capitani di ventura, il Goethe dice: « Deux intérêts aussi distincts, aussi opposés entre eux que l'ont presque toujours été la toge et le harnais y sont mis en jeu dans divers personnages; ils y sont déve-

loppés et caractérisés avec un talent supérieur. »

Fatta l'analisi della tragedia scena per scena, egli conclude: « Les opinions peuvent être partagées sur cette manière d'amener et de distribuer les scènes d'une tragédie. Quant à nous, nous avouerons qu'elle nous plaît par ce qu'elle a de caractéristique et d'original, et à cause de la faculté qu'elle donne au poëte d'être à la fois plein et rapide. De cette manière en effet un personnage succède à un personnage, un tableau à un tableau, un incident à un incident, sans préparation et sans complication. Aussi-bien que l'ensemble, chaque partie détachée s'expose sur-le-champ d'elle-mème, et concourt distinctement à l'intégrité de l'action et à l'effet total.

« C'est par cette méthode que notre poëte, sans tronquer en rien son plan ni ses développemens, a réussi à être fort court. Ce qui caractérise son beau talent, c'est une manière d'envisager le monde moral franche, naturelle et large, à laquelle se prêtent sans effort le spectateur et le lecteur. Par analogie, sa langue est simple, noble et pleine; dégagée de sentences, c'est par des pensées vives et fortes qui découlent directement de la situation des personnages, qu'elle élève et charme l'imagination. L'impression totale de l'ouvrage est une impression sérieuse et vraie comme celle que laissent toujours les grands tableaux de la nature humaine 1. » ...

humaine 1. »
Nel 1822 usci l'Adelchi. Qui gli studi furon ancora più profondi, l'affetto più fervido, i pensieri più elevati, i cori più divini. Il Fauriel dice che il Manzoni vi si attenne rigorosamente ai principi della tragedia storica, ch' egli stesso aveva stabiliti: « Il a fait entrer dans son action tous les faits essentiels et tous les incidens caractéristiques qui lui étaient donnés par l'histoire, et les y a fait entrer dans leur intégrité, dans l'ordre de leur succession en tout ce qui était principal, et dans la stricte réalité de leurs causes et de leurs suites. »

Il Fauriel trova a riprendere alcuna cosa nel carattere d'Adelchi: « Il me paraît, egli dice, aussi contraire à l'histoire d'attribuer à un personnage marquant, dont les actions sont connues, des passions, des idées, des sentimens, en un mot, un caractère en discordance avec ces actions, qu'il le serait d'altérer arbitrairement celles-ci même. Or, le caractère que M. Manzoni a donné à son héros, non seulcment n'est pas en rapport avec ses actions, ni par conséquent

<sup>1</sup> Traduzione Fauriel.

historiquement vrai; il n'est pas non plus très vraisemblable. On a du moins quelque peine à concevoir d'où seraient venues, au huitième siècle, au fils d'un chef ambitieux et tracassier de barbares, des idées d'humanité aussi pures, des sentimens religieux aussi profonds, que les idées et les sentimens attribués par M. Manzoni à son personnage d'Adelghis. Enfin, admit-on qu'il pût les avoir, on douterait encore de la vérité de leur expression; on la trouverait probablement trop raffinée, trop réfléchié, ou, pour tout dire

en un mot, trop moderne 1. »

« Chi a quel tempo, dice il Carcano, svoltando dalla piazza de' Belgiojoso nella via del Morone, fosse venuto alla casa del Manzoni, la quale serbava ancora la sua negletta facciata del secolo passato, attraversando il cortile e il portichetto di fronte, per cercare il poeta che la gloria salutava col primo sorriso, l'avrebbe veduto nel suo studio a terreno, a manca dell'andito che riesce in un piccolo giardino. Quello studio, le cui pareti si vedono anche oggi coperte intorno intorno da un migliaio di volumi de' classici antichi e moderni, e degli storici e filosofi d'ogni età e paese, e il giardino ombreggiato da qualche albero antico e sparso d'alcuni cespi di fiori, furono dal principio del secolo l'asilo del poeta; e la corse animosa e non mai stanca la vita del suo pensiero. L'altro studio, di fronte al suo, egli lo aveva destinato al Grossi, che gli era come fratello, e abitava nella stessa casa <sup>2</sup>. »

« Morto, nel gennaio del 1821, Carlo Porta, sepolti nelle roc-che dello Spielberg, il Confalonieri, il Pellico, il Borsieri, allo scrittore del *Cinque Maggio*, sospetto anche lui <sup>3</sup>, e vigilato

1 Obiezione fatta allo Schiller pel suo Marchese di Posa.

3 Nel Secolo del 28 giugno di quest'anno si legge la seguente nota di

Cesare Cantu;

«Il Times lodo Manzoni perchè non ebbe mai disturbi dalla polizia.

E un raffaccio per quei che ne ebbero, ma mi ricordo che, trovandoci una volta con Manzoni, il barone Trecchi, Grossi, il marchese Visconti ed altri, egli esclamò ridendo: «Ho vergogna di esser in mezzo a voi, io il solo

che non sia stato in arresto ».

che non sia stato in arresto ».

Che ciò siagli stato risparmiato è dovuto alla delicatezza de' suoi amici, che ne evitarono il nome, per quanto (io lo so) si cercasse introdurlo nei processi. Ma altro genere consono di disturbi son quelli della Censura, e non gli evitò. Quand'ebbe, voglio dire, improvvisata l'ode del Cinque Maggio, la presentò alla Censura, ma questa, con modi gentili, lo persusse a non stamparla, e così fece. Poco dopo ne arrivò a Venezia una stampa colla versione latina ed io ho il decreto di quella Polizia, che gli apponeva l'Erga schedam. A Firenze si fece un'edizione delle poesie del Manzoni da Giuseppe Molini nel 1825; e quando il volume arrivò a Milano, ci fu dato, ma levando il foglio 23 dov'era il Cinque Maggio.

Non parlo dell'ode Soffermatt, perchè egli la tenne sempre gelosamente celata fino al giugno del 1848, ma nel discorso sulla condizione dei Romani al tempo de' Longobardi, fra altri errori che imputava al Giannone (contro del quale si mostrò sempre severissimo) lo confutava dell'avere detto che i Longobardi doveano considerarsi come nazionali, perche da due secoli stavano in Italia. Il Manzoni gli domandava se non fossero ancora stranieri i Turchi in Grecia, benche vi dominassero da più di tre secoli. Il censore levò questo passo.

levo questo passo.

200

da abbietti delatori, non restavano più che pochi e buoni amici, il Grossi, il Torti, il Rossari. Un giorno, era a Brusuglio appunto col Grossi, e leggeva dell'Innominato nel Ripamonti, e delle gride contro i bravi nel Gioia: riflettendo sulle miserie di quei tempi gli baleno l'idea di ritrarli in un romanzo storico. È mentre l'autore già invidiato dell'Ildegonda stava per finire una sua « diavoleria inedita di crociati e di lombardi » il creatore di Adelchi, smessi i volumi di Liutprando e di Paolo Diacono, studio gli economisti per discorrere di pro-posito della questione de viveri; cerco i ragguagli di tutte le pestilenze e le teorie mediche degli epidemisti e dei contagionisti, per raccontare la peste; rovisto gli archivi ecclesiastici e civili, e le biblioteche, frugando codici e leggi, e costituzioni di quel tempo infelice. Mise da parte il disegno d'un'altra tragedia, Spartaco, della quale aveva appena composte le strofe di un coro; e comincio a scrivere i Promessi Sposi. Nel luglio del 1827, vennero in luce 1. »

« Al Monti già vecchio, e non lontano dalla sua fine, mandava il Manzoni quei tre volumi, pregandolo d'usare indulgenza « alla sua cantafera 2 ». Questa cantafera, che da principio i critici nostri non giudicarono a dovere, rapi il popole italiano, che aveva alfine il suo Dante; Dante intelligibile s tutti e che anche i fabbri <sup>a</sup> gustavano a meraviglia. I dotti più sinceri si ricrederono; ed ora il Manzoni si discute ap-

pena; si legge.

Il Manzoni, come Dante, contemperò i doni del metafisico e del poeta. Dante, secondo la scienza e la dialettica del suc

Più importante è il taglio fatto al coro Dagli atri muscosi. Ognun si che ora finisce abbastanza languidamente col dire ai vinti che tornino i soffrire e tacere. Nella prima composizione cantava:

E il premio promesso, sperato a quei forti Sarebbe, o delusi, rivolger le sorti, D'un volgo disperse por fine al dolor? Stringetevi insieme l'oppresso all'oppresso: Di vostre speranze parlate sommesso, Dormite fra sogni giocondi d'error;

Domani a svegliarvi tornando infelici
Saprete che il forte sui vinti nemici
I colpi sespese, che un patto fermò,
Che regnano insieme, che sparton le prede,
Si stringon le destre, si danno la fede,
Che il servo, che il donno, che il nome restò.

A franger i ceppi che i miseri aggrava
Un motto dal labbro de' forti bastava;
E il labbro dei forti proferto non l'ha.
Dividono i servi, dividon gli armenti,
Si possano entrambi sui campi cruenti
D'un volgo disperso cho nome non ha. >

Il che fu accennato accortamente anche dal Fauriel nella sua analisi dell'A delchi: « Celui (il coro) du troisième acte n'a pas la plénitude et la rondeur de celui du quatrième acte, ni de celui de Carmagnola, et l'on serait tenh

d'inaginer qu'il a été tronque en quelque chose. 1 Carcano, Vita citata. La prima edizione in tre volumi per Vincenzo Ferrario, è veramente del 1825-26.

2 Carcano, Vita citata. 3 Vedi nel Sacchetti lo sdegno di Dante contro i meccanici che ridiceano storpiandola, la «ua divina poesia.

tempo, tratto le questioni fisiche, morali, politiche, letterarie nelle prose italiane e latine, e il Manzoni le storiche, le filosofiche, le letterarie. Pari la sottigliozza e l'austerità del ragionamento; sol che la presa nel trecento non s'era ancora hene svolta, e dove Dante non è fervido e passionato, è meno felice. Il Manzoni, come il Goethe, è sobrio, terso, stringente, e ți lega l'animo e l'intelletto senza che tu te ne accorga; finito di leggere ti trovi preso ed avvinto. Nel Discorso sopra alcuni punti della Storia longobardica in Italia, per giudizio di un uomo autorevolissimo, Carlo Troya, egli mostro la via del vero. Con finezza mirabile, discute i testi, li raffronta, gli spiega, e dissolve le induzioni di un Romagnosi, e talora le sentenze di un Muratori. Egli prova la condizione inferiore degl' Italiani sotto il dominio longobardico; condizione che, come bene noto il Fauriel, egli rese evidente col loro silenzio, e a dir così, con la loro assenza nella lotta dei Longobardi coi Franchi, rappresentata nell'Adelchi. Quando esce dalle minute indagini e dalle particolari disquisizioni, ha qualche pagina degna di Livio. Nella lettera al Chauvet, Sull'unità di tempo e di luogo nella tragedia, egli è non meno acuto, e determina bene quell'illusione teatrale con la quale in alcun suo Prologo faceva si graziosamente a confidenza lo Shakespeare. E nel vero posti gli spettatori nelle condizioni sta-bilite dal poeta, se egli ha eloquenza, passione, energia, essi non possono più resiste gli di quel che Mazeppa al suo cavallo. Le analisi che egli fa del Riccardo II e dell'Andromaca, tengono di quelle che il Goethe fa dell'Amleto. Maggior finezza ancora dimostro nella Morale Cattolica e nella Storia della Colonna Infame. In quella a tutta la sincerità di Fénelon, aggiunse alcunche della potenza argomentativa del Bossuet. Egli fa tutt'uno della morale cattolica e della morale evangelica, e con questa parità non poteva non vincere il grande e pregiudicato avversario.

Con quale acume di giurista e coscienza di filantropo egli studio nell'altra opera le illusioni del volgo e gli errori della brancolante giustizia degli uomini! Come lo addolorò lo spettacolo di quell'epidemia morale, tutta paure e sospetti, che assali anche i più robusti intelletti, e che si rinnova, di tempo in tempo, nella storia, mutando forme e nomi, a provare l'infermità della mente umana e la necessità dei ricorsi ad una ragione suprema che la sorregga e rischiari! Egli ricercò fin nell'ultime fibre le manie popolari e curiali, e si mostrò, come altrove dicemmo, degno erede dello spirito del Beccaria.

« Nel 1831, la sua primogenita Giulia si fece sposa a Massimo d'Azeglio, e la Giulia passato appena un altr'anno, segui la madre nel sepolero: ne molto ando che morirono le altre due figliuole, Sofia maritata ne' Trotti, e Cristina nei Baroggi <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Carcano, Vita ettata.

« Quando il Grossi condusse in moglie un'amorevole donna, il Manzoni, sentendosi più che mai solo, sposò Teresa Borri vedova del conte Stampa. Usava, d'allora in poi, dividere i mesi d'autunno fra il soggiorno di Brusuglio, e la villa di

Lesa sul lago Maggiore 1.

Venutigli sott'occhio alcuni opuscoli del Rosmini, come gli ebbe letti: « Qual dono — disse — in quest'uomo fece Dio alla patria e alla chiesa! » E nelle estive dimore alla villa di Lesa, scontratosi con lui che da poco tempo aveva aperto nella vicina Stresa il suo istituto di carità , già intro-dotto ne penetrali delle sue dottrine, cominciò quelle sue infinite discussioni dei più ardui problemi dell'ideologia, ben più vive e feconde di quelle che eran già state tra lui e il Cousin, e credo che quelle due elevate menti godessero l'estremo delle voluttà dell'intelligenza, perchè una era la loro intendenza, come i trecentisti chiamavano la donna del loro amore; una la celeste Beatrice; ma, come nel cielo, più ciascuno la adorava e ne rapiva i segreti, più cresceva la loro gioia.

Poco dipoi prese a scrivere il suo maraviglioso dialogo Dell'Invenzione, dov' è tanto della finezza di Socrate, difen-

dendovi la dottrina dell'ente ideale.

Questa famigliarità, mista di riverenza, durò finchè visse l'illustre Roveretano. « Appena, nel giugno 1855, seppe che era infermo a morte, benché egli stesso fosse appena convalescente, accorse a Stresa. La tenerezza nel rivedersi in quel punto, fu ineffabile. Il Rosmini baciò la mano del Manzoni; e questi si chino sul letto del morente amico, per toccargli col labbro i piedi. « Sono nelle mani di Dio! » gli disse il filosofo « e perciò mi trovo bene. » Il di appresso, stettero insieme per una lunga ora: il segreto dell'ultimo

colloquio è il segreto di Dio ... »

Un'amistà geniale e fondata al tutto nell'amore della lingua e nel culto della poesia egli contrasse col Giusti. Questi, nell'agosto del 1845 trasferitosi a Lucca coll'amico Giambattista Giorgini, s'indusse a prolungare il viaggio fino a Milano. I due compagni vi si trattennero un mese e più. Il Giusti era innamorato dei *Promessi Sposi* come della *Divina Commedia*, ch'egli rivolgeva sempre nell'animo e che postillò. S'innamoro tosto dello scrittore, della schietta bonta di lui, e di quella ironia, lombardamente profonda e toscanamente fina e gentile. Ne egli piacque meno al Manzoni, che in arte lo vedea, quanto ai principj, accordarsi con lui; quanto all'opere, cercar come lui la naturalezza e la perfezione. Il Giusti disse: Ognuno ha di suo un come e un perche; a che guastarlo ricominciando sul come e sul perche d'un altro? »

<sup>1</sup> Carcano, Vita citata. 2 Carcano, Vita citata. 3 Carcano Vita citata.

E questo era il concetto del Manzoni, che fin da quando scrisse l'Imbonati, non voleva cadere che sulla propria orma.

Nelle lettere v'ha pochi esempi più graziosi e più cari della corrispondenza di questo canuto, cascante già sotto il fascio della sua gloria, e quel giovane, che doveva morire si presto, ma pur coro ato di gloria.

L'anno dopo, il Giorgini sposò Vittorina, altra figliuola del poeta. Ma anche a queste avventurate nozze successe, di li a poco, un domestico lutto: la giovinetta Matilde, l'ultima delle gentili sorelle, finiva di languore in Toscana presso la

novella sposa 1.

Il canto del nostro poeta santificò le date dei tentativi d'indipendenza e di libertà italica. Quando Gioachino se ne fece assertore, e mando fuori il Proclama che il Farini dice uscito a Pesaro, e che altri chiaman di Rimini (Aprile 1815), il Manzoni cominciò una nobilissima canzone all'Achille francese, fatto italiano di cuore e di gloriosi propositi. Accennando alla promessa di costituzioni, di cui erano prodighi allora i despoti, vincitori di Napoleone I, egli diceva:

Sonava intanto d'ogni parte un grido, Libertà delle genti e gloria e pace! Ed aperto d'Europa era il convito; E questa donna di cotanto lido, Questa antica, gentil, donna pugnace Degna non la tenean dell'alto invito: Essa in disparte, e posto al labbro il dito, Dovea il fato aspettar dal suo nemico, Come siede il mendico Alla porta del ricco in sulla via; Alcun non passa che lo chiami amico, E non gli far dispetto è cortesia.

Pareva naturale che l'Italia dovesse sempre servire: ende con magnanima ira egli esclama:

Forse infecondo di tal madre or langue Il glorioso fianco? o forse ch'ella Del latte antico oggi le vene ha scarse? O figli or nutre, a cui per essa il sangue Donar sia greve? o talì a cui più bella Pugna sembri tra loro ingiuria farse? Stolta bestemmia! eran le forze sparse, E non le voglie; e quasi in ogni petto Vivea questo concetto
Liberi non sarem se non siamo uni; Ai men forti di noi gregge dispetto, Fin che non sorga un uom che ci raduni.
Egli è sorto, per Dio!......

Era sorto, aveva ben disegnata ed ordinata la guerra, ma per negligenza di capitani, per fiacchezza di soldati, per

··· · · ·

- 4

<sup>1</sup> Carcano, Vita citata

nistà o indifferenza di popoli, la più degna delle imprese li, e restò interrotto il presagio ch'ei gli volgeva:

> Con Lui, signor, dell'itala fortuna Le sparse verghe raccorrai da traca, E un fascio ne farai nella tua mano.....

sì morirono insieme l'impresa del Re ed il canto. Il 2 ottobre il Re, sbarcato con pochi seguaci nel regno, a fucilato. In giugno era caduta a Waterloo la fortuna di apoleone. La notizia della sconfitta percosse talmente il eta, che gliene restò un tremito nervoso per tutta la vita; de usci poi sempre accompagnato; e da quella profonda mmozione sgorgò più innanzi alla morte del gran capitano cantico, scorcio maraviglioso in cui egli ritroverebbe tutto suo genio e tutto il suo destino.

Fu breve la quiete della Sant'Alleanza. Si sollevo la Spana, si levò Napoli a libertà; e i giuramenti dei re, creduti accettati dai popoli, lasciarono tempo ai despoti d'Europa arrotare le spade. Gli stranieri rimisero in seggio i due rdinandi, e rovinò l'ardito tentativo de' patrioti del Pieonte, a' quali correvano in aiuto i nostri di Lombardia. era allora levata la voce del poeta nel mirabile canto il sale comincia:

Soffermati sull'arida sponda, Volti i guardi al varcato Ticino, Tutti assorti nel novo destino, Certi in cor dell'antica virtù, Han giurato: Non fia che quest'onda Scorra più tra due rive straniere: Non fia loco ove sorgan barriere Tra l'Italia e l'Italia, mai più:

L'han giurato: altri forti a quel giuro Rispondean da fraterne contrade, Affilando nell'ombra le spade Che or levate scintillano al sol. Già le destre hanno strette le destre; Già le sacre parole son porte; O compagni sul letto di morte, O fratelli su libero suol.

Anche qui, perdula l'impresa, il Manzoni non finì l'ode. ancava una strofa, che le risorte speranze del 48, massime r le eroiche giornate di Milano, gli dettarono:

Oh giornate del nostro riscatto:
Oh dolente per sempre colui
Che da lunge, dal labbro d'altrui,
Come un uomo straniero, le udrá!
Che a' suoi figli narrandole un giorno,
Dovrà dir sospirando: lo non c'era;
Che la santa vittrice bandiera
Salutata quel di non avrà.

;

Colui ch'era rifuggito con isdegno dal ribattezzare, come tanti altri, le pergamene che attestavano la sua nobiltà, nell'avvelenato inchiostro dell'Austria, non si peritò punto alla terza giornata, mentre il popolo combatteva alle barricate di firmare il foglio che molti cittadini mandarono a Carlo Alberto per invocar l'aiuto de' fratelli ai fratelli. Questo atto animoso, se Milano non avesse vinto allora, potea costargli la vita. E l'uomo che dovea undici anni dopo, acclamare Vittorio Emmanuele, quando s'avviava rapidamente ad unificar l'Italia, in quei pochi mesi di libertà, rifiutò di soscrivere il plebiscito dell'immediata annessione al Piemonte, solo per tema che s'indugiasse per ciò l'unità di tutta la patria '. Anche allora la sospirata libertà ci fuggi; ma s'attendò al di la del Ticino. Il Manzoni passò le prime dolorose ore della delusione sulle rive del Verbano. Offertogli di andare deputato al Parlamento Subalpino, rifiutò, dicendosi non atto all'ufficio; non bene intendente ne sicuro del fattibile; e pertanto tornò a Milano.

Intanto la piccola Italia, arca santa che in se conteneva la parola della futura indipendenza, s'ingagliardiva, ed attraeva irresistibilmente le tribù ancor serve. Lo straniero se le sentiva fuggir di mano, e si spaventava non più delle congiure, uma del consenso dei popoli e della rinovellata virtù. Egli si

rincorava di soffocarla nel sangue.

Vennero allora ad uopo quelle parole del canto:

Quante volte sull'Alpe spiasti L'apparir d'un amico stendardo! Quante volte intendesti lo sguardo Ne' deserti del duplice mar!

Accorsero nel 59 gli aiuti di Francia; e al valoroso esercito sardo si aggiungevano guerrieri d'ogni parte d'Italia; e si gvveravano più che mai gli altri versi del poeta:

> Ecco alfin dal tuo seno sboccati, Stretti intorno a' tuoi santi colori, Forti, armati de' propri dolori, I tuoi figli son sorti a pugnar.

Vinta l'Austria e fatto il regno d'Italia, egli baciò la mano al re e strinse al petto il Garibaldi, i due che rappresentavano le forze regolari e le volontarie della patria redenta.

Accetto d'entrare al Senato: vi comparve due volte, il 26 febbraio del 1861, quando il parlamento proclamò il nuovo regno, e il 9 dicembre del 1864, quando fu pronunziato il voto che trasportava la capitale da Torino a Firenze.

Nel ripubblicare corretto il suo romanzo, e nel raccogliere le sue opere varie in una bella e splendida edizione (1840-1845) parve che il Manzoni avesse dato ordine alle sue cose

<sup>1 (&#</sup>x27;arcano. Vita citata,

per ritrarsi alla quiete, non curando di crescere una fama già immensa. Egli però non aveva da temere disfatte. Era troppo fondato in sapere e troppo ricco e vario di attitudini d'intelletto da non potere di nuovo riuscire o nei generi già trattati od in altri. Come che sia il suo silenzio fece credere a molti che il suo genio si fosse accasciato; dove che quella mente continuamento sollecita e vegliante, si travagliava di due subbietti di gran momento; della questione della lingua e della rivoluzione francese. Egli vedeva come la favella di Firenze, che gli era tanto piaciuta all'udirla nel suo soggiorno di quattro mesi in quella patria d'ogni bellezza, avesse prevalso mano mano nello scrivere italiano; ma non tanto da prestare agli scrittori un fondo comune di vocaboli e modi vivi e precisi. Intese pertanto a terminar la questione, dichiarando che tutta la lingua era in Firenze e che massime nella tecnica e famigliare, si dovesse stare a quell'unica norma, rigettando le varietà de' dialetti e le singolarità degli scrittori. Della rivoluzione francese vedeva che la sua energia non era ancora esausta, e che se ne dovea studiare l'origine, l'indole e l'andamento, come di eventi che importassero ancora all'incivilimento moderno, ed all'assetto politico dei popoli; di che con l'addentellato delle memorie delle cose viste e sentite in Francia si pose a leggere quanti libri trattavano di quella grande era; e ne andava tessendo una storia, di cui per sventura non restano che frammenti.

Vivendo nell'abbondanza delle idee, per usare una frase del Sainte-Beuve, il Manzoni pareva il più semplice degli uomini. Egli, per vera modestia, rifuggiva dalle pompe di una gloria, a cui aveva aspirato, che aveva ottenuto con gioia, ma di cui gli parea vano il trionfo. Riflutava lodi, onoranze, preminenze, dignità, croci 1. Accetto d'esser se-

1 Quando Federigo Guglielmo di Prussia gli offerse la croce del merito il Manzoni riflutò e ne scrisse questa lettera ad Alessandro di Humboldt, al uale non pareva bella di stile.

Milan, 6 decembre 1844.

#### Monsieur le baron,

Je n'avais pas hésité à exprimer ma conflance dans une auguste et paratte bonté; mais, au lieu d'une juste confiance, c'est été de ma part une présomption impardonnable, que d'oser prévoir sous quelle forme ingénieusement aimable cette bonte daignerait se manifester. J'ai donc acquis une sement almable cette honte daignerait se manifester. J'ai donc acquis une seconde fois le droit précieux (on me ferait presque oublier que c'est un droit sacré) de prier votre excellence de mettre aux pieds de votre noble Roi l'humble tribut d'une reconnaissance, devenue, s'il est possible, plus vive et plus profonde. Et dùsse-je paraître indiscret, je ne puis renoncer à saisir cette occasion de renouveler le respectueux hommage des vœux que comme habitant de ce monde et à ce titre; humani infui a mè altenum putans, j'avais depuis longtemps dans mon cœur. Cet hommage cesseruit d'être pur, et perdrait ainsi son unique prix, s'il entraînait le plus leger sacrifice de ma conscience catholique, c'est-à-dire, de ce qui est l'âme de ma conscience. Mais grâce à Dleu, il n'en est pas ainsi; car parmi les carnetères et les signes de la haute destinee, que je salue de loin, avec une

Tragedie e Poesia.

natore perchè omai v'era l'Italia, e il titolo di cittadino della città eterna, la cui unione al glorioso regno dovea mettere il fastigio al tempio. I suoi ragionamenti eran più ricchi de' suoi ricchissimi scritti, e si spera averne alcun lume da co-loro che più gli furono cari e vicini. Ne mai aveva al tutto abbandonato la poesia, e dalle sue passeggiate nel Giardino pubblico uscirono quei versi che fecero stupire i latinisti. i quali, dalle poesie italiane vedevano quanto avesse studiato Virgilio, ma non sapevano che si vivamente potesse esem-plarlo. La face dello spirito era sempre vivida nel corpo che s'andava curvando verso la terra, quando una caduta parve offendere quella intelligenza ferma e serena. Fu uno spettacolo doloroso agli amici che di tratto in tratto la vedevano risvegliarsi e poi ottenebrarsi di nuovo. Fu uno strazio del cuore quando gli mori Pietro, il prediletto suo figlio. Gli pareva impossibile ed ingiusto che fosse premorto. Egli andava brancolando con l'animo sopra il cadavere di lui. In breve il soffio della morte spense il sovrano poeta al tramontare del 22 maggio di quest'anno, e lo spirito ritornò alla sua celeste patria l'asciando quaggiu, secondo la sua fede.

La veste che al gran di 📸 si chiara.

Eugenio Camerini.

joie respectueuse, il m'est donné d'admirer et d'aimer le développement de l'œuvre la plus excellente de la justice, qui est la liberté du bien.

Mon admiration pour vous, monsieur le baron, quand même elle ne se contenterait pas d'être le simple echo d'une si grande renommée, ne doit pas vous surprendre; car, si, comme j'entends toujours dire, in 'y a pas de savant qui n'ait quelque chose à apprendre de vous, il est peu d'ignorants à qui vous n'ayez appris quelque chose. A ce propos et au risque d'abuser de votre indulgence, je ne puis vous taire mon espérance d'avoir un souvenir de Humboldt, souvenir moins précleux sans doute que ceux que je dois à sa bienveillance, mais qui aura aussi son prix. Mon concitoyen, le comte Alexandre Litta Modignani, dans un voyage, qu'il a fait, guirde surtout par vous, dans l'Amérique méridionale, a ete chercher sur la montagne de Quindia, les magnifiques Cérexylons à l'époque de la maturitc des fruits, en a fait abattre un, et a bien voulu, au retour, me faire part des semences qu'il en avait recueillies. Mises en terre le printemps passé, aucune n'a encore levé; mais les ayant visitées dernièrement, je les ai trouvées toutes saines, et il y en avait deux où l'on voyait un leger renfement à la base. Je serais heureux, et même un peu fier de posseder quelque individu, et assez rare je crois, du peuple ancien et nouveau que vous avez conquis à la science.

C'est avec le plus profond respect et permettez-moi d'ajouter, avec cette effection qu'on déscuive de la mature.

C'est avec le plus profond respect et permettez-moi d'ajouter, avec cette affection qu'on éprouve toujours pour un grand homme, et qu'on souhaite tant de lui exprimer, que j'ai l'honneur d'être de votre excellence le très humble et très obéissant serviteur.

Alexandre Manzoni.

# APPENDICE

## LETTERA A ULRICO HOEPLL'

Se il Manzoni potesse risorgere e scuotersi come foglia 'alla testa la lieve mora e delle poesie e prose che gl floccarono sulla bara, credo che vedendo in alcuna il prismatico nome del Prati, in altre l'amato e glorioso nome del Tommaséo, si allegrerebbe, essendoché, per quanto fosse modesto, amava non di essere lodato, ma conosciuto per quel che era, non dico nell'ingegno, di cui non faceva grar conto, ma nella bontà, nell'affetto, 'nelle virtù d'uomo e d cittadino. Si dorrebbe poi che il Tommaséo avesse smarrite gli appunti di lunghi colloqui avuti con lui; presente forse il Rosmini; dove i raggi di quelle tre grandi menti fonden-dosi insieme componevano una luce mirabile di forza e d purità. Sorriderebbe del parallelo che il sapiente Mamian fa di lui col Leopardi<sup>3</sup>, e parrebbegli che tra le cener delle omai spente disputazioni brillasse qualche favilla delle antiche furie classiche. Sentirebbe volentieri che Bernardino Zendrini, educato alla scuola germanica, desse opera a ritrarlo; perchè quel giovane poeta ha mostrato d'essere un finissimo critico, e degno di parlare, preside il Tommaséo così Carlo V si compiacque del ritratto che a Bologna gli fece Tiziano e dell'altro che dietro alle spalle del Vecellic l'astuto Alfonso aveva formato. Ma il Manzoni stupirebbe che nessuno parlasse di un tedesco, Carlo Marquard Sauer, che gli fu equo giudice, quando in Italia alcuno storceva il sensc a' suoi libri, per trarli dal cuore della gioventù letterata e del popolo, e mettervi in quello scambio che cosa i Si voleva forse abbattere la testa alla statua di Virgilio e annestarv quella del Lalli.

Il buon tedesco, quando altri spacciava il Manzoni per un partigiano del Syllabus, mostrava com' egli avesse difeso il Cattolicismo in quanto fosse uno specchio del Vangelo o la sua esplicazione dommatica ed etica; che s'era adoperato più efficacemente d'ogni altro al rinnovamento del suo paese. combattendo i vizi del cervello e del cuore, e non conten-

<sup>1</sup> Lettera che lo premisi sotto il nome di Filalete allo studio sul Manzoni di Carlo Marquard Sauer nella edizione che quest'anno ne divulgò i Milano l'egregio Urico Hoepli.
2 DANTE, Purg IH. 129.
3 Nuova Angologia, Agosto 1873.

tandosi di eccitarne empiricamente lo sdegno per qualche vana sfuriata; che aveva inteso a promuovere la moralità e la libertà dello spirito, e quando gli animi sono moralmente sani, e vedono chiaro a traverso le caligini del mondo, la libertà politica non può mancare. Alcuni profanavano le memorie italiane rimbellettandole a un di presso come i florentini nel 30 settembre 1681, facendo solenni esequie pe' soldati restati uccisi alla presa di Buda, dissotterraron le ossa dei defunti e vestitele alla soldatesca le esposero al pubblico. Il Manzoni godeva che il suo degno genero ravvivasse, come il Guerrazzi, le antiche virtù italiane, ma egli voleva rifare l'anima moderna, e come in quella divota leggenda, detersala da ogni sanie, rimetterla pura e vigorosa nei nostri petti.

Entrando poi il Sauer a discorrere dello scrittore fece vedere, come egli, presa la fiaccola di mano al Walter Scott, l'aveva trasmessa al Grossi, e così di mano in mano era passata a molti ingegni che avevano arricchito di mirabili romanzi la patria letteratura ; che meglio del Chiabrera aveva rinnovato la lirica, in quanto che quegli si era raccostato ai Greci più nella forma che nello spirito, nè la forma pure rendea pienamente, mancando al tutto l'elemente musicale, parte essenziale della lirica greca; laddove il Manzoni avea tratta la sua poesia dalle viscere delle odierne credenze e passioni e dagli entusiasmi che erompono vivi e fervidi nei grandi eventi del mondo e nelle apparizioni degli uomini divini; che avea rigenerato fra noi la tragedia, gettandone le fondamenta nella storia criticamente studiata e poeticamente idoleggiata. Così lo Shakespeare nei drammi storici romani seguiva passo passo Plutarco, e negli inglesi i cronisti del suo paese; il che non intese alcuno che voleva nell'A-delchi il Carlomagno trasfigurato dalla leggenda e ingigantito dai vecchi poemi romanzeschi. Ammirava il Sauer la finezza dialettica del Manzoni, che nelle questioni più trite, come nota il Goethe per quella delle Unità, trovò sempre alcun lato rimasto oscuro agli altri sagaci intelletti; faceva analisi esatte e sottili di ciascuna opera, e ne dava tradotto con felicità alcun saggio, come il Cinque Maggio che un francese

zione fatta già a Parigi in prosa italiana!

Io la conforto, egregio signor Hoepli, a divulgare in Italia questo scritto del Sauer. Nato nella patria del pensiero, come il Bulwer chiamò giustamente la Germania, ravvalorera la nostra ammirazione e il nostro affetto pel Manzoni. Quando in Eldorado, ove si giuoca alle piastrelle con le pietre preziose (3), si apprezza e si celebra una gemma nostrana, si può credere che il suo valore sia inestimabile.

nella Revue Britannique tradusse in prosa sopra una ridu-

FILALETE.

# ADELCHI

TRAGEDIA

CON UN DISCORSO SOPRA ALCUNI PUNTI DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA.

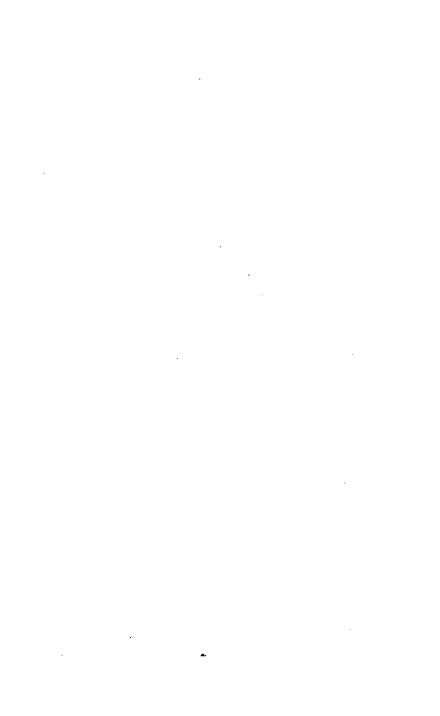

ALLA DILETTA E VENERATA SUA MOGLIE
ENRICHETTA LUIGIA BLONDEL
LA QUALE INSIEME CON LE AFFEZIONI
CONJUGALI E CON LA SAPIENZA MATERNA POTÈ SERBARE UN ANIMO VERGINALE CONSACRA QUESTO ADELCHI
L'AUTORE

DOLENTE DI NON POTERE A PIÙ SPLEN-DIDO E A PIÙ DUREVOLE MONUMENTO RACCOMANDARE IL CARO NOME E LA MEMORIA DI TANTE VIRTÙ. 

# NOTIZIE STORICHE

# l'ATTI ANTERIORI ALL'AZIONE COMPRESA NELLA TRAGEDIA.

Nell'anno 568, la nazione longobarda, guidata dal suo re Alboino, uscì dalla Pannonia, che abbandonò agli Avari; e ingrossata di ventimila Sassoni e d'uomini d'altre nazioni nordiche, scese in Italia, la quale allora era soggetta agli imperatori greci; ne occupò una parte, e le diede il suo nome, fondandovi il regno, di cui Pavia fu poi la residenza reale <sup>1</sup>. Con l'andar del tempo, i Longobardi dilatarono in più riprese i loro possessi in Italia, o estendendo i confini del regno, o fondando ducati, più o meno dipendenti dal re. Alla metà dell'ottavo secolo, il continue italico era occupato da loro, meno alcuni stabilimenti veneziani in terra ferma, l'esarcato di Ravenna tenuto ancora dall'Impero, come pure alcune città marittime della Magna Grecia. Roma col suo ducato apparteneva pure in titolo agli imperatori; ma la loro autorità vi si andava restringendo e indebolendo di giorno in giorno, e vi cresceva quella de' pontefici <sup>2</sup>. I Longobardi focero in diversi tempi, delle scorrorie su queste terre; e tentarono anche d'impossessarsene stabilmente.

754.

Astolfo, re de' Longobardi, ne invade alcune, e minaccia il rimanente. Il papa Stefano II si porta a Parigi, e chiede soccorso a Pipino, che unge in re de' Franchi. Pipino scende in Italia; caccia Astolfo in Pavia, dove lo assedia, e, per intercessione del papa, gli accorda un trattato, in cui Astolfo giura di sgomberare le città occupate.

755.

Ripartiti i Franchi, Astolfo non mantiene il patto, anzi assedia Roma, e ne devasta i contorni. Stefano ricorre di nuovo a Pipino: questo scende di nuovo: Astolfo corre in fretta alle Chiuse del-PAlpi: Pipino le supera, e spingo Astolfo in Pavia. Vicino a questa città, si presentarono a Pipino due messi di Costantino

<sup>1</sup> Paul. Diac.. De gestis Langob., lib. 2. 2 Una descrizione più circostanziata delle divisioni dell'Italia in quel tempo ci condurrebbe a questioni intricate e inopportune. V. Marat.., Suites.. Ita'., dissert. seconda.

Copronimo imperatore, a pregarlo, con promesse di gran doni, che rimettesse all'impero le città dell'esarcato, che aveva riprese ai Longobardi. Ma Pipino rispose che non avea combattuto per servire nè per piacere agli uomini, ma per divozione a san Pietro, e per la remissione de' suoi peccati; e che per tutto l'oro del mondo, non vorrebbe ritogliere a san Pietro ciò che una volta gli aveva dato 1. Così fu troncata brevemente nel fatto quella curiosa questione sul diritto della quale s'è disputato fino ai nostri giorni inclusivamente: tanto l'ingegno umano si ferma con piacere in una questione mal posta. Astolfo, stretto in Pavia, venne di nuovo a patti, e rinnovò le vecchie promesse. Pipino se ne tornò in Francia, e mando al papa la donazione in iscritto.

**756.** 

Muore Astolfo: Desiderio, nobile di Brescia 2 duca longobardo, aspira al regno: raduna i Longobardi della Toscana, dove si trovava, speditovi da Astolfo 3 e viene da essi eletto re. Ratchis, quel fratello di Astolfo, ch'era stato re prima di lui, e s'era fatto monaco, ambisce di nuovo il regno; esce dal chiostro, fa raccolta di uomini, e va contro Desiderio. Questo ricorre al papa; il quale fattogli promettere che consegnerebbe le città già occupate da Astolfo, e non ancora rilasciato 4, consente a favorirlo, e consiglia a Ratchis di ritornarsene a Montecassino. Ratchis ubbidisce; e Desiderio rimane re de' Longobardi.

Non si sa precisamente in qual anno, ma certo in uno dei primi del suo regno, Desiderio fondo, insieme con Ansa sua moglie, il monastero di san Salvatore, che fu poi detto di santa Giulia, in Brescia: Ansberga, o Anselperga, figlia di Desiderio, ne fu la

prima badessa 5.

Alboino, duca di Benevento, e Liutprando, duca di Spoleto si ribellano a Desiderio, mettendosi sotto la protezione di Pipino. Desiderio gli attacca, gli sconfigge, fa prigioniero Alboino, e mette in fuga Liutprando 6. În quest anno, o nel seguente, fu associato al regno il figliuolo di Desiderio, nelle lettere de'papi e nelle

2 Cujus (Brixiæ) ipse Desiderius nobilis erat. Ridolf. Notar., Hist. ap. Biemmi. 1st. di Brescia (Del secolo XI). — Sicardi Episc.; Rer., It., t. VII,

p. 577, e altri. 3 Anast., 172.

4 Sub jurejurando pollicitus est restituendum B. Petro civitatis reliquas, Faventiam, Imolam, Ferrariam, cum corum finibus, etc. Steph., Ep. ad Pipin.; Cod. Car. 8.

6 Paul., Ep. ad Pip.; Cod. Car. 15.

ses certamint sepius dedisset, nist pro amore Beati Petri, et venta deli-ctorum; asserens et hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel Beato Petro obtulit, auferret. Anastas. Biblioth.; Rer. lt., t. III,

<sup>5</sup> Anselperga sacrata Deo Abbatissa Monasterii Domini Salvatoris, quod fundatum est in civitate Brixia , quam Dominus Desiderius excellentissi-mus rex, et Ansam precellentissimam reginam, genitores ejus, a funda-mentis edificaverunt... Dipl. an. 761 ; apud Murat., Antiquit. Italic., dissert. 66, t. V. p. 499.

cronache chiamato Adelgise, Atalgiso, o anche Algiso, ma negli

atti pubblici, Adelchis. Nell'anno 768 morì Pipino: il regno de' Franchi fu diviso tra Carlo e Carlomanno suoi figli. Le lettere a Pipino, di Paolo I o di Stefano III, successori di Stefano II, sono piene di lamenti e di richiami contro Desiderio, il quale non restituiva le città promesse, anzi faceva nuove occupazioni.

#### 770.

Bertrada, vedova di Pipino, desiderosa di stringer legami d'a-micizia tra la sua casa e quella di Desiderio, viene in Italia, e propone due matrimoni: di Desiderata o Ermengarda i, figlia di Desiderio, con uno de'suoi figli, e di Gisla sua figlia con Adelchi. Stefano III scrive ai re Franchi la celebre lettera, con la quale cerca di dissuaderli dal contrarre un tal parentado 2. Cionnonostante, Bertrada condusse seco in Francia Ermengarda; e Carlo, che fu poi detto il magno, la sposò 3. Il matrimonio di Gisla con Adelchi non fu concluso.

#### 771.

Carlo, non si sa bene per qual cagione, ripudia Ermengarda, e sposa Ildegarde, di nazione Sveva 4. La madre di Carlo, Bertrada, biasimo il divorzio; e questo fu cagione del solo dissapore che sia mai nato tra loro <sup>5</sup>. Muore Carlomanno: Carlo accorre a Carbonac nella Selva Ardenna, al confine de' due regni: ottiene i voti degli elettori: è nominato re in luogo del fratello; e riunisce così gli stati divisi alla morte di Pipino. Gerberga, vedova di Carlomanno, fugge co' suoi due figli, e con alcuni baroni, e si ricovera presso Desiderio. Carlo ne fu punto sul vivo 6.

A Stefano III succede Adriano. Desiderio gli spedisce un'ambasciata per chiedergli la sua amicizia: il nuovo papa risponde che desidera di stare in pace con quel re, come con tutti i cristiani; ma che non vede come possa fidarsi d'un uomo il quale non ha mai voluto adempir la promessa fatta con giuramento, di rendere alla Chiesa ciò che le appartiene. Desiderio invade altre terre della Donazione 7.

7 Auast., 180.

<sup>1</sup> Le cronache di que' tempi variano perfino ne' nomi, quando però li danno.

<sup>2</sup> Con, matris hortatu, fliam Desiderit regis Langobardorum in Franciam. Annal.

\*\*Account.\*\* Rec. Fr., t. V, p. 11.

\*\*Account.\*\* Cum, matris hortatu, fliam Desiderit regis Langobardorum duxisset uxoren, incertum qua de causa, post annum repudiavi et Hildegardem de gente Suavorum præcipuæ nobilitatis feminam in matrimonium accepit. Kurol. M. Vila per Eginhardum, 18. (Scrittore contemporaneo.)

5. Ita ut nuita invien sit exorta discordia, præter in divortio filiæ Regis Desiderit, quam, tila suadente, acceperat. Eginh. in Vita Kar., ibid. 6. Rex autem have corum profectionem, quast supervacuam, impattenter tuitt. Eginh., Annal. ad h. annum.

2. Auset. 180

# FATTI COMPRESI NELL'AZIONE DELLA TRAGEDIA.

772-774.

Mentre Carlo combatteva contro i Sassoni, ai quali prese Eresburgo (secondo alcuni <sup>1</sup>, Stadtberg nella Vestfalia), Desiderio, per vendicarsi di lui, e inimicarlo a un tempo col papa, penso d'indur questo a incoronar re de' Franchi i due figli di Gerberga; e gli propose, con grande istanza, un abboccamento. Per un re barbaro e di tempi barbari, il ritrovato non era senza merito. Ma Adriano si mostrò, come doveva, alienissimo dal secondare un tal disegno; del resto, disse d'esser pronto ad abboccarsi col re, dove a questo fosse piaciuto, quando però fossero state resti-tuite alla Chiesa le terre occupato? Desiderio ne invase dell'altre, o le mise a forro e a fuoco 3. In tali angustie, e dopo avere invano spedita un'ambasciata, a supplicarlo e ad ammonirlo. Adriano mandò un legato a chieder soccorso a Carlo 4. Poco dopo. arrivarono a Roma tre inviati di questo. Albino suo confidente 5, Giorgio vescovo, e Wulfardo abate, per accertarsi se le città della Chiesa erano state sgomberate, come Desiderio voleva far credere in Francia. Il papa, quando partirono, mando in loro compagnia una nuova ambasciata, per fare un ultimo tentativo con Desiderio: il quale, non potendo più ingannar nessuno, disse che non voleva render nulla 6. Con questa risposta i Franchi se ne tornarono a Carlo, il quale svernava in Thionville; dove gli si presento pure Pietro, il legato d'Adriano 7.

Circa quel tempo, dovette il re de' Franchi ricevere una men nobile ambasciata, inviatagli segretamente da alcuni tra' principali longobardi, per invitarlo a scendere in Italia, ed ad impadronirsi del regno, promettendogli di dargli in mano Desiderio e le

sue ricchezze 8.

Carlo radunò il campo di maggio, o, come lo chiamano alcuni annalisti, il sinodo, in Ginevra; e la guerra vi fu decisa 9. S'avviò quindi con l'esercito alle Chiuse d'Italia. Erano queste una linea

1 Hegevisch. Hist. de Charlem., trad. de l'Allem., pag. 116.

2 Anast., 181.

3 ld., 182. 4 ld., 183. 4 Id.,

5 Albinus deliciosus ipsius regis. Anast., 184. V. Mur., Ant. It., diss. 4. 6 Asserens se minime quidquam redditurum. Anast., ibid. 7 Annal. Tiliani, Loiseliani. Cronac. Moissiacense, ed altri, nel t. V. Rer. Franc. In generale, gli annalisti di que' secoli che noi chiamiamo berbari. sanno, nelle cose di poca importanza, copiarsi l'uno con l'altro, al pari di qualunque letterato moderno: s'accordano poi a maraviglia nel passar sotto citarria cià che cità cià comples concre. silenzio ciò che più si vorrebbe sapere.

8 Sed dum iniqua cupiditate Langobardi inter se consurgerent, quidam ex proceribus Langobardis talem legationem mittunt Carolo Francomon regi, quatenus veniret cum valido exercitu, et regnum Italiæ sub sua ditione oblineret, asserentes quia istum Desidertum tyrannum sub potestate rius traderent vinctum, et opes multas, etc. Quod ille prædictus rew Carolus cognoscens, cum... ingenti multitudine Italiam properavit. Anonim alemit, Chron. c. 9; R. H., t. H., Part. II, p. 180. ... Scrisse nel secolo X. 9 V. gli annalisti citati sopra, e Eginh., Annal. ad an. 778.

di mura, di bastite e di torri, verso lo sbocco di Val di Susa, al luogo che serba ancora il nome di Chiusa. Desiderio le aveva ristaurate e accresciute; e accorse col suo esercito a difenderle. I Franchi di Carlo vi trovarono molto maggior resistenza, che quelli di Pipino 2. Il monaco della Novalesa, citato or ora, racconta che Adelchi, robusto, come valoroso, e avvezzo a portare in battaglia una mazza di ferro, gli appostava dalle Chiuse, e piombando loro addosso all'improvviso, co' suoi, percoteva a destra e a sinistra, e ne faceva gran macello 3. Carlo disperando di superare le Chiuse, nè sospettando che ci fosse altra strada per isboccare in Italia, aveva già stabilito di ritornarsene 4, quando arrivò al campo de' Franchi un diacono, chiamato Martino, spedito da Leone, arcivescovo di Ravenna; e insegnò a Carlo un passo per scendere in Italia. Questo Martino fu poi uno de successori di Leone su quella sede 5.

Mando Carlo per luoghi scoscesi una parte scelta dell'esercito, la quale riusci alle spalle de' Longobardi, e gli assalì: questi sorpresi dalla parte dove non avevano pensato a guardarsi, e essendoci tra loro de' traditori, si dispersero. Carlo entrò allora col resto de' suoi nelle Chiuse abbandonate 6. Desidério, con parte di quelli che gli eran rimasti fedeli, corse a chiudersi in Pavia; Adelchi in Verona, dove condusse Gerberga co figliucli. Molti degli altri Longobardi sbandati ritornarono alle loro città: di queste alcune s'arresero a Carlo, altre si chiusero e si misero in difesa. Tra quest'ultime fu Brescia, di cui era duca il nipote di Desiderio. Poto, che, con inflessione leggiera, e conforme alle variazioni usate nello scrivere i nomi germanici, è in questa tragedia nominato Baudo. Questo, con Answaldo suo fratello, ve

1 Anast., p. 184. — Chron. Novaliciense, 1. 3, c. 9; R. I., t. II, p. II. pag. 717. — Il monaco, anonimo autore di questa cronaca, visse, secondo le congetture del Muratori, verso la metà del secolo XI.

2 Firmus qui (Desiderius) fabricis præcludens limina regni, Arcebat Francos aditu. — Ex Frodoardo, de Pontif. Rom.; R. Fr., t. V, p. 493. — Frodoardo, canonico di Reims, visse nel X secolo.

3 Erat enim Desiderio filius nomine Alysius, a juventute sua fortis viribus. Hic baculum ferreum equitando solitus erat ferre tempore hostili... Cum autom hic juvenis dies et noctes observaret, et Francos quiescere cerneret, subito super fusos ferveus, nervutebat cum suis a dextris et a cerneret, subito super ipsos irruens, perrutiebat cum suis a deviris et a sinistris, et maxima coede cos prosternebat. Chron. Nov., 1. 3, c. 10. Claustrisque repulst

In sua præcipitem meditantur regna regressum Una moram reditus tantum nox forte ferebat, Frodoard., ib.

Una moram reditus tantum nox forte ferebat, Frodoard., ib.

Dum rellent Franci alio die ad propria reverti. Anaşt., pag. 184.

5 Hic (Leo) primus Francis Italiæ iter ostendit fier Martinum diaconum suum, qui post eum quartus Ecclesiæ regimen tenuit, et ab eo Karolus rex inritatus Italiam venit. Agnel., Raven. Pontif.; Ber. Ital., t. II, pag. 177. — Scrisse Agnello nella prima metà del secolo IX, e conobbe Martino, di cui descrive l'alta statura e le forme atletiche. Ibid., pag. 183.

6 Mist autem (Karolus) per difficilem ascensum montis legionem co probatissimis pugnatoribus, qui, transcenso monto, Langobardos cum Desiderto rege eorum . . In fugam converterunt. Karolus reco vex., cum exerctiu suo, per apertas Clusas intravit. Chron. Moissiac.; Ber. Fr., 1. V. pag. 69. — Questa cronaca d'incerto autore termina ail'anno 818.

7 Anast., 134.

scovo della stessa città, si mise alla testa di molti nobili, e resistette a Ismondo conte, mandato da Carlo a soggiogare quella città. Più tardi, il popolo, atterrito dalle crudeltà che Ismondo esercitava contro i resistenti che gli venivano nelle mani, co-

strinse i due fratelli ad arrendersi.

Carlo mise l'assedio a Pavia, fece venire al campo la nuova sua moglie, Ildegarde; e vedendo che quella città non si sarebbe arresa così presto, ando, con vescovi, conti e soldati, a Roma, per visitare i limini apostolici e Adriano, dal quale fu accolto come un figlio liberatore 2. L'assedio di Pavia duro parte dell'anno 773 e del seguente: non credo che si possa fissar più precisamente il tempo senza incontrar contradizioni tra i cronisti, e questioni inutili al caso nostro, e forse insolubili. Ritornato Carlo al campo sotto Pavia, i Longobardi, stanchi dall'assedio, gli apriron le porte 3. Desiderio, consegnato da' suoi Fedeli al nemico 4, fu condotto prigioniero in Francia, e confinato nel monastero di Corbie, dove visse santamente il resto de' suoi giorni 5. I Longobardi accorsero da tutte le parti a sottomettersi 6, e a riconoscer Carlo per loro re. Non si sa bene quando si presentasse sotto Verona; al suo avvicinarsi, Gerberga gli andò incontro coi figli, e si misé nelle sue mani. Adelchi abbandonò Verona: che s'arrese: e di là si rifugiò a Costantinopoli, dove accolto onorevolmente, si fermò: dopo vari anni, ottenne il comando d'alcune truppe greche, sbarcò con esse in Italia 7, diede battaglia ai Franchi, e rimase ucciso 8.

Nella tragedia, la fine di Adelchi si è trasportata al tempo che uscì da Verona. Questo anacronismo, e l'altro d'aver supposta Ansa già morta prima del momento in cui comincia l'azione (mentre in realtà quella regina fu condotta col marito prigioniera in Francia, dove mori), sono le due sole alterazioni essenziali fatte agli avvenimenti materiali e certi della storia. Per ciò che riguarda la parte morale, s'è cercato d'accomodare i discorsi dei personaggi all'azioni loro conosciute, e alle circostanze in cui si sono trovati. il carattere però d'un personaggio, quale è presen-tato in questa tragedia, manca affatto di fondamenti storici: i disegni d'Adelchi, i suoi giudizi sugli avvenimenti, le sue inclinazioni, tutto il carattere in somma è inventato di pianta, e intruso tra i caratteri storici, con una infelicità, che dal più difficile e dal più malevolo lettore non sarà, certo, così vivamente

sentita come lo è dall'autore.

2 Anast., 185, e seg. 3 Langobardi obsidione pertæsi civitate cum Desiderio rege egrediuntur ad regem. Annal., Lambec.; R. Fr. V. 64.
4 Desiderius a suis quippe, ut diximus, Fidelibus callide est ei traditus,

<sup>1</sup> Ridolfi Notarii Histor., apud Biemmi, Istoria di Brescia, t. II. (Del secolo XI.)

Anon. Salern., 179.
5 Rer. Fr. t. V. pag. 385.
6 Ibique venientes undique Langobardi de singulis civitatibus Italiæ, subdiderunt se dominio et regimini gloriosi regis Karoli. Chron. Moissiac. Rer. Fr. V, 70.
7 Hadriani, Epist. ad Karolum; Cod. Carol. 90 e 89.
8 Ex Sigiberti Chron.; Rer. Fr. V. 377.

# USANZE CARATTERISTICHE ALLE QUALI SI ALLUDE NELLA TRAGEDIA.

### Atto I, scena II, verso 149.

Il segno dell'elezione de'longobardi era di mettere loro in mano nn' asta 1.

## Scena III, verso 212.

Alle giovani longobarde si tagliavano i capelli, quando a davano a marito: le nubili sono dette nelle leggi: figlic in cape i?. Il Muratori dice, senza però addurne prove, ch'erano anche chia-mate intonse; e vuole che di qui sia venuta la voce tosa, che vive ancora in qualche dialetto di Lombardia 3.

## Scena V, verso 335.

Tutti i Longobardi in caso di portar l'armi, e che possedevano un cavallo, eran tenuti a marciare: il Giudice poteva dispensarne un piccolissimo numero 4.

### Atto III, scena I, verso 78.

Ne' costumi germanici, il dipendere personalmente da' princi-pali era, già ai tempi di Tacito, una distinzione ambita . Questa dipendenza, nel medio evo, comprendeva il servizio domestico e il militare; ed era un misto di sudditanza onorevole, e di devozione affettuosa. Quelli che esercitavano questa condizione erano da'Longobardi chiamati Gasindi: ne' secoli posteriori invalse il titolo domicellus; e di qui il donzello, che è rimasto nella parte storica della lingua. Questa condizione, diversa affatto dalla servile, si trova ugualmento no secoli eroici; ed è una delle non poche somiglianze che hanno que' tempi con quelli che Vico chiamò della barbarie seconda. Patroclo ancor giovinetto, dopo aver ucciso, in una rissa, il figlio d'Anfidamante, è mandato da suo padre in rifugio in casa del cavalier Peleo, il quale lo alleva, e lo mette al servizio d'Achille, suo figlio 6.

<sup>1</sup> Cut (Hildeprando) dum contum, uti moris est, traderent. Paul. Diac.

<sup>1. 6,</sup> c. 55.
2 Si quis Langobardus, se vivente, suas filias nupiui tradiderit, et alias

<sup>2</sup> Si quis Langobardus, se vivente, suas filias nuptri tradiderit, et alias filias in capillo in casa reliquerit... Liutprandi, Leg., lib. 1, 2.

3 V. la nota al passo citato. Rer. lt., t. l. p. II. pag. 51.

4 De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necessias fuerit, non mittant alios homines, nist tantummodo qui unum caballum habeant, idest homines quinque, etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 29.

5 Insignis nobilitas, aut mayna patrum merità principis dignationem etiam adolescentulis assignant: cateri robustioribus, ac jampridem probatis appregantur; nec rubor inter comites aspici. Tacit., German., 13.

6 Homer. I., l. 23, v. 90.

### Scena IV, verso 212.

L'omaggio si prestava dai Franchi in ginocchio, e mettendo le mani in quelle del nuovo signore 1.

## Atto IV, scena II, verso 221.

Una delle formalità del giuramento presso i Longobardi, era di metter le mani su dell'armi, benedette prima da un sacerdote 2.

## Coro nell'atto IV, stanza 7.

Carlo, come i suoi nazionali, era portato per la caccia?. Un poeta anonimo, suo contemporaneo, imitatore studioso di Virgilio, come si poteva esserlo nel secolo IX, descrive lungamente una caccia di Carlo, ele donne della famiglia reale, che la stanno guardando da un'altura 4.

# Coro suddetto, stanza 10.

Si dilettava anche molto de' bagni d'acque termali; e perciò fece fabbricare il palazzo d'Aquisgrana 5.

Il vocabolo Fedele, che torna spesso in questa tragedia, c'è sempre adoperato nel senso che aveva ne' secoli barbari, cioè como un titolo di vassallaggio. Non trovando altro vocabolo da sostituire, e per evitar l'equivoco che farebbe col senso attuale, non s'è potuto far altro che distinguerlo con l'iniziale grande. Drudo, che aveva la stessa significazione. ed è d'evidente origine germanica 6, riuscirebbe più strano, essendo serbato a un senso ancor più esclusivo. Nella lingua francese, il fidelis barbarico s'à trasformato in féal, e c'è rimasto; e le cagioni della differente fortuna di questo vocabolo nelle due lingue, si trovano nella storia de' due popoli. Ma c'è pur troppo, tra quelle così differenti vicende, una trista somiglianza: i Francesi hanno conservata nel loro idioma questa parola a forza di lacrime e di sangue; e a forza di lacrime e di sangue, è stata cancellata dal nostro.

<sup>1</sup> Tassilo dux Bajoariorum... more francico, in manus regis, in vassaticum manibus suls, semetipsum commendavit. Eginh., Annal.; Rev. Fr.,

t. V, pag. 198. 2 Juret ad arma sacrata. Rotharis Leg. 364. V, Murat., Ant. It., dissert. 38.

<sup>8</sup> Assidue exercebatur, equitando ac venando, quod illi gentilitium erat.

Fginh., Vit. Kar., 22.
4 Rer. Fr., t. V, pag. 338.
5 Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium... Ob hoc ettam Aquisgrant Regiam extruxît. Eginh., Vit. Kar., 22. 6 Treu, fedele.

# ADELCHI

TRAGEDIA.

# PERSONAGGI.

# Longobardi.

DESIDERIO, re. ADELCHI, suo figlio, re. ERMENGARDA, figlia di Desiderio. ANSBERGA, figlia di Desiderio, badessa. VERMONDO, scudiero di Desiderio. ANFRIDO, scudieri d'Adelchi. TEUDI, BAUDO, duca di Brescia. GISELBERTO, duca di Verona. ILDECHI, INDOLFO. FARVALDO, duchi. ERVIGO. GUNTIGI. AMRI, scudiero di Guntigi. SVARTO, soldato.

# Franchi.

CARLO, re.
ALBINO, legato.
RUTLANDO,
ARVINO,

conti.

# Latini.

PIETRO, legato d'Adriano papa. MARTINO, diacono di Ravenna.

Duchi, Scudieri, Soldati Longobardi: Donzelle, Sugre nel monastero di San Salvatore. — Conti e Vescovi Francua: un Araldo.

Trayedie e Poeste.

•

•

,

# ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA.

Palazzo reale in Pavia.

DESIDERIO, ADELCHI, VERMONDO.

#### VERMONDO.

O mio re Desiderio, e tu del regno Nobil collega, Adelchi; il doloroso Ed alto ufizio che alla nostra fede Commetteste, è fornito. All'arduo muro Che Val di Susa chiude, e dalla franca La longobarda signoria divide, Come imponeste, noi ristemmo; ed ivi, Tra le franche donzelle, e gli scudieri, Giunse la nobilissima Ermengarda; E da lor si divise, ed alla nostra Fida scorta si pose. I riverenti Lunghi commiati del corteggio, e il pianto Mal trattenuto in ogni ciglio, aperto Mostrar che degni eran color d'averla Sempre a regina, e che de Franchi stessi Complice alcuno in suo pensier non era Del vil rifiuto del suo re; che vinti Tutti i cori ella avea trattone un solo. Compimmo il resto della via. Nel bosco Che intorno al vallo occidental si stende, La real donna or posa: io la precorsi, L'annunzio ad arrecar.

#### DESIDERIO.

L'ira del cielo, E l'abbominio della terra, e il brando Vendicator sul capo dell'iniquo. Che pura e bella dalle man materne La mia figlia si prese, e me la rende Con l'ignominia d'un ripudio in fronte! Onta a quel Carlo, al disleal, per cui Annunzio di sventura al cor d'un padre E udirsi dir che la sua figlia è giunta! Oh! questo di gli sia pagato, oh! cada

### **ADELCHI**

Tanto in fondo costui, che il più tapino, L'ultimo de' soggetti si sollevi Dalla sua polve, e gli s'accosti, e possa Dirgli senza timor: tu fosti un vile, Quando oltraggiasti una innocente.

#### ADELCHI.

Oh padre, Ch' io corra ad incontrarla, e ch' io la guidi Al tuo cospetto. Oh lassa lei, che invano Quel della madre cercherà! Dolore Sopra dolor! Su queste soglie, ahi! troppe Memorie acerbe affolleransi intorno A quell'anima offesa. Al fiero assalto Sprovveduta non vonga, e senta prima Una voce d'amor che la conforti.

#### DESIDERIO.

Figlio, rimanti. E tu, fedel Vermondo, Riedi alla figlia mia; dille che aperte De'suoi le braccia ad aspettarla stanno.... De'suoi che il cielo in questa luce ancora Lascia. Tu al padre ed al fratel rimena Quel desiato volto. Alla sua scorta Due fidate donzelle, e teco Anfrido Saran bastanti: per la via segreta Al palazzo venite, e inossorvati Quanto si puote: in più drappelli il resto Della gente dividi, e, per diverse Parti, gli invia dentro le mura.

(VERMONDO parte.)

# SCENA II.

# DESIDERIO, ADELCHI.

#### DESIDERIO.

Adelchi,
Che pensiero era il tuo? Tutta Pavia
Far di nostr' onta testimon volevi?
E la ria moltitudine a goderne,
Come a festa, invitar? Dimenticasti
Che ancor son vivi, che ci stan d'intorno
Quei che le parti sostenean di Rachi,
Quand' egli osò di contrastarmi il soglio?
Nemici ascosi, aperti un tempo; a cui
L'abbattimento delle nostre fronti
È conforto e vendetta!

#### ADELCHI.

Oh prezzo amaro
Del regno! oh stato, del costor, di quello
De' soggetti più rio! se anche il lor guardo
Temer ci è forza, ed occultar la fronte
Per la vergogna; e se non ci è concesso,
Alla faccia del sol, d'una diletta
La sventura onorar!

#### DESIDERIO.

Quando all'oltraggio Pari fia la mercè, quando la macchia Fia lavata col sangue; allor, deposti I vestimenti del dolor, dall'ombre La mia figlia uscirà: figlia e sorella Non indarno di re, sovra la folla Ammiratrice, leverà la fronte Bella di gloria e di vendetta. - E il giorno Lunge non è; l'arme, io la tengo, e Carlo, Ei me la diè: la vedova infelice Del fratel suo, di cui con arti inique Ei successor si feo, quella Gerberga Che a noi chiese un asilo, e i figli all'ombra Del nostro soglio ricovrò. Quei figli Noi condurremo al Tebro, e per corteggio Un esercito avranno; al Pastor sommo Comanderem che le innocenti teste Unga, e sovr'esse proferisca i preghi Cho danno ai Franchi un re. Sul franco suole Li porterem, dov'ebbe regno il padre. Ove han fautori a torme, ove sopita Ma non estinta in mille petti è l'ira Contro l'iniquo usurpator.

#### ADELCIII.

Ma incerta
È la risposta d'Adrian? di lui
Che strette a Carlo di cotanti nodi.
Voce udir non gli fa che di lusinga
E di lode non sia, voce di padre
Che benedice? A lui vittoria e regno
E gloria, a lui l'alto favor di Piero,
Promette e prega; e in questo punto ancora
I suoi legati accoglie, e contro noi
Certo gl'implora; contro noi la terra
E il santuario di querele assorda
Per le città rapite.

DESIDERIO.

Ebben, ricusi:

Nemico aperto ei fia; questa incresciosa Guerra eterna di lagni e di messaggi E di trame fia tronca; e quella al fine Comincerà dei brandi: e dubbia allora La vittoria esser può? Quel di che indarno I nostri padri sospirar, serbato È a noi: Roma fia nostra; e, tardi accorto, Supplice invan, delle terrene spade Disarmato per sempre, ai santi studi Adrian tornerà; re delle preci, Signor del Sacrifizio, il soglio a noi Sgombro darà.

#### ADELCHI.

Debellator de' Greci,
E terror de' ribelli, uso a non mai
Tornar che dopo la vittoria, innanzi
Alla tomba di Pier due volte Astolfo
Piegò l'insegne e si fuggi; due volte
Dell'antico pontefice la destra,
Che pace offria, respinso, e sordo stette
All'impotente gemito. Oltre l'Alpe
Fu quel gemito udito: a vendicarlo
Pipin due volte le varcò: que' Franchi
Da noi soccorsi tante volte e vinti,
Dettaro i patti qui. Veggo da questa
Reggia il pian-vergognoso ove le tende
Abborrite sorgean, dove scorrea
L'ugna de' franchi corridor

#### DESIDERIO.

Che parli Or tu d'Astolfo e di Pipin? Sotterra Giacciono entrambi: altri mortali han regno, Altri tempi si volgono, brandite Sono altre spade. Eh! se il guerrier che il capo Al primo rischio offerse, e il muro ascese, Cadde e perì, gli altri fuggir dovranno, E disperar? Questi i consigli sono Del mio figliuol? Quel mio superbo Adelchi Dov'è, che imberbe ancor vide Spoleti Rovinoso venir, qual su la preda Giovinetto sparviero, e nella strage Spensierato tuffarsi, e su la turba De' combattenti sfolgorar, siccome Lo sposo nel convito? Insiem col vinto Duca ribelle ei ritornò: sul campo, Consorte al regno il chiesi; un grido sorse Di consenso e di plauso, e nella destra - Tremenda allor - l'asta real fu posta.

Ed or quel desso altro veder che inciampi E sventure non sa? Dopo una rotta Così parlar non mi dovresti. Oh cielo! Chi mi venisse a riferir che tali Son di Carlo i pensier, quali or gli scorgo Nel mio figliuol, mi colmeria di gioia.

#### ADEL HI.

Deh! perché non è qui. Perchè non posso In campo chiuso essergli a fronte, io solo, Io fratel d'Ermengarda! a al tuo cospetto, Nel giudizio di Dio, nella mia spada La vendetta ripor del nostro oltraggio! E farti dir, che troppo presta, o padre, Una parola dal tuo labbro uscia!

#### DESIDERIO.

Questa è voce d'Adelchi. Ebben, quel giorno Che tu brami, io l'affretto.

#### ADELCHI.

O padre, un altre Giorno io veggo appressarsi. Al grido imbelle, Ma riverito, d'Adrian, vegg' io Carlo venir con tutta Francia; e il giorno Quello sarà de' successor d'Astolfo Incontro al figlio di Pipin. Rammenta Di chi siam re: che nelle nostre file Misti ai leali, e più di lor fors' anco, Sono i nostri nemici : e che la vista D'un'insegna straniera ogni nemico In traditor ti cangia. Il core, o padre, Basta a morir; ma la vittoria e il regno E pel felice che ai concordi impera. Odio l'aurora che m'annunzia il giorno Della battaglia, incresce l'asta e pesa Alla mia man, se nel pugnar, guardarmi Deggio dall'uom che mi combatte al fianco.

#### DESIDERIO.

Chi mai regnò senza nemici? il core Che importa? e re siam dunque indarno? e i brand Tener chiusi dovrem nella vagina Infin che spento ogni livor non sia? Ed aspettar sul soglio inoperosi Chi ci percota? Havvi altra via di scampo Fuorche l'ardir? Tu, che proponi alfine?

#### ADELCHI.

' Quel che, signor di gente invitta e fida In un di di vittoria, io proporrei:

#### ADELCHI

Sgombriam le terre de' Romani; amici Siam d'Adriano: ei lo desia.

DESIDERIO.

Perire,
Perir sul trono, o nella polve, in pria
Che tanta onta soffrir. Questo consiglio
Più dalle labbra non ti sfugga: il padre
Te lo comanda.

### SCENA III.

**VERMONDO** che precede ERMENGARDA, e DETTI DONZELLE che l'accompagnano.

VERMONDO.

O regi, ecco Ermengarda.
DESIDERIO.

Vieni, o figlia; fa cor.
(VERMONDO parte: le DONZELLE si scostano.)

ADELCHI.

Sei nelle braccia
Del fratel tuo, dinanzi al padre, in mezzo
Ai fidi antichi tuoi; sei nel palagio
De're, nel tuo, più riverita e cara
D'allor che ne partisti.

### ERMENGARDA.

Oh benedetta
Voce de' miei! Padre, fratello, il cielo
Queste parole vi ricambi; il cielo
Sia sempre a voi, quali voi siete ad una
Vostra infelice. Oh! se per me potesse
Sorgere un lieto di, questo sarebbe.
Questo in cui vi riveggo — Oh dolce madre!
Qui ti lasciai: le tue parole estreme
Io non udii: tu qui morivi — ed io...
Ah! di lassù certo or ci guardi: oh! vedi;
Quella Ermengarda tua, che di tua mano
Adornavi quel dì, con tanta gioia,
Con tanta pieta, a cui tu stessa il crine
Recidesti quel dì, vedi qual torna!
E benedici i cari tuoi, che accolta
Hanno così questa reietta.

ADELCHI.

Àh! nostro È il tuo dolor, nostro l'oltraggio.

#### DESIDERIO.

E nostro

Sarà il pensier della vendetta.

ERMENGARDA.

O padre,
Tanto non chiede il mio dolor; l'obblio
Sol bramo; e il mondo volentier l'accorda
Agl'infelici: oh! basta; in me finisca
La mia sventura. D'amistà, di pace
Io la candida insegna esser dovea.
Il ciel non volle: ah! non si dica almeno
Ch'io recai meco la discordia e il pianto
Dovunque apparvi, a tutti a cui di gioia
Esser pegno dovea.

#### DESIDERIO.

Di quell'iniquo Forse il supplizio ti dorria? quel vile, Tu l'ameresti ancor?

#### ERMENGARDA.

Padre, nel fondo Di questo cor che vai cercando? Ah! nulla Uscîr ne può che ti rallegri: io stessa Temo d'interrogarlo: ogni passata Cosa è nulla per me. — Padre, un estremo Favor ti chieggo: in questa corte, ov'io Crebbi adornata di speranze, in grembo Di quella madre, or che farei? ghirlanda Vagheggiata un momente, in su la fronte Posta per gioco un di festivo, e tosto Gittata a' piè del passeggiero. Al santo Di pace asilo e di pietà, che un tempo La veneranda tua consorte ergea, — Quasi presaga — ove la mia diletta Suora, oh felico! la sua fedo strinse A quello Sposo che non mai rifiuta, Lascia ch'io mi ricovri. A quelle pure Nozze aspirar più non boss'io, legata D'un altro nodo; ma non vista, in pace Ivi potrò chiudere i giorni.

#### ADELCHI.

Questo presagio: tu vivrai: non diede Così la vita de' migliori il cielo All'arbitrio de' rei; non è in lor mano Ogni speranza inaridir, dal mondo Torre ogni gioia.

#### ERMENGARDA.

Oh! non avesso mai Viste le rive del Ticin Bertrada! Non avesse la pia, del longobardo Sangue una nuora desiata mai, Ne gli occhi volti sopra me!

DESIDERIO.

Vendetta,

Quanto lenta verrai!

ERMENGARDA.

Trova il mio prego

Grazia appo te?

DESIDERIO.

Sollecito fu sempre Consigliero il dolor più che fedele. E di vicende e di pensieri, il tempo Impreveduto apportator. Se nulla Al tuo proposto ei muta, alla mia figlia Nulla disdir vogl'io.

### SCENA IV.

### ANFRIDO, e DETTI.

DESIDERIO.

Che rechi, Anfride?

ANFRIDO.

Sire, un legato è nella reggia, e chiede Gli sia concesso appresentarsi ai regi.

DESIDERIO.

Donde vien? Chi l'invia?

Da Roma ei viene.

Ma legato è d'un re.

ERMENGARDA.

Padre, concedi

Ch'io mi ritragga.

DESIDURIO.

O donne, alle sue stanze La mia figlia scorgete; a suoi servigi Io vi destino: di regina il nome Abbia e l'onor.

(LFMENGARDA parte con le DONZELLE.)

### ATTO PRIMO.

DESIDERIO.

D'un re dicesti, Anfrido?

ANFRIDO.

O re, l'hai detto.

DESIDERIO,

Che pretende costui? quali parole Cambiar si ponno fra di noi? qual patto Che di morte non sia?

ANFRIDO.

Di gran messaggio Apportator si dice: ai duchi intanto, Ai conti, a quanti nella reggia incontra, Favella in atto di blandir.

DESIDERIO. Conosco

L'arti di Carlo.

ADELCHI.

Al suo strumento il tempo D'esercitarle non si dia.

DESIDERIO.

Raduna

Tosto i Fedeli, Anfrido, e in un con essi Ei venga.

DESIDERIO.

Il giorno della prova è giunto; Figlio, sei tu con me?

ADRICHI.

Sì dura inchiesta

Quando, o padre, mertai!

DESIDERIO.

Venuto è il giorno Che un voler solo un solo cor domanda: Di', l'abbiam noi? Che pensi far?

ADELCHI.

Risponda

Il passato per me: gli ordini tuoi Attender penso, ed eseguirli.

DESIDERIO.

E quando

A' tuoi disegni opposti sieno?

. .: .

ADELCHI.

O padre!

Un nemico si mostra, e tu mi chiedi Ciò ch'io farò? Più non son io che un brando Nella tua mano. Ecco il legato: il mio Dover fia scritto nella tua risposta.

### SCENA V.

# DESIDERIO, ADELCHI, ALBINO. FEDELI LONGOBARDI.

#### DESIDERIO.

Duchi, e Fedeli; ai vostri re mai sempre Giova compagni ne' consigli avervi, Come nel campo. — Ambasciator, che rechi?

ALBINO.

Carlo, il diletto a Dio sire de' Franchi, De' Longobardi ai re queste parole Manda per bocca mia: volete voi Tosto le terre abbandonar di cui L'uomo illustre Pipin fe' dono a Piero?

DESIDERIO.

Uomini longobardi! in faccia a tutto Il popol nostro, testimoni voi Di ciò mi siate; se dell'uom che questi Or v'ha nomato, e ch'io nomar non veglio, Il messo accolsi, e la proposta intesi, Sacro dover di re solo potea Piegarmi a tanto. — Or tu straniero, ascolta. Lieve domando il tuo non è; tu chiedi Il segreto de' re: sappi che ai primi Di nostra gente, a quelli sol da cui Leal consiglio ci aspettiamo, a questi Alfin che vedi intorno a noi, siam usi Di confidarlo: agli stranier non mai. Degna risposta al tuo domando è quindi Non darne alcuna.

#### ALBINO.

E tal risposta è guerra. Di Carlo in nome io la v'intimo a voi Desiderio ed Adelchi, a voi che poste Sul retaggio di Dio le mani avete, E contristato il Santo. A questa illustre Gente nemico il mio signor non viene: Campion di Dio, da Lui chiamato, a Lui Il suo braccio consacra; e suo malgrado Lo spieghera contro chi voglia a parte Star del vostro peccato.

#### DESIDERIO.

Al tuo re torna, Spoglia quel manto che ti rende ardito, Stringi un acciar, vieni, e vedrai se Dio Sceglie a campione un traditor — Fedeli! Rispondete a costui.

MOLTI FEDEL!.

Guerra!

ALBINO.

E l'avrete, E tosto, e qui: l'angiol di Dio, che innanzi Al destrier di Pipin corse due volte, Il guidator che mai non guarda indietro, Già si rimette in via.

DESIDERIO.

Spieghi ogni duca Il suo vessillo; della guerra il bando Ogni giudice intimi, e l'oste aduni; Ogni uom che nutre un corridor, lo salga, E accorra al grido de' suoi re. La posta È alle Chiuse dell'Alpi.

(Al LEGATO.)

Al re de' Franchi

Questo invito riporta.

ADELCHI.

E digli ancora,
Che il Dio di tutti, il Dio che i giuri ascata
Che al debole son fatti, e ne malleva
L'adempimento o la vendetta, il Dio,
Di cui talvolta più si vanta amico
Chi più gli è in ira, in cor del reo sovente
Mette una smania, che alla pena incontro
Correr lo fa; digli che mal s'avvisa
Chi va de' brandi longobardi in cerca,
Poi che una donna longobarda offerse.

(Partono da un lato i RE con la più parte de' LONGOBARDI
e dall'altro il LEGATO.)

# SCENA VI.

DUCHI rimasti.

INDOLFO.

Guerra, egli ha detto!

FARVALDO.

In questa guerra è il fato

Del reggo.

INDOLFO.

E il nostro.

ERVIGO.

E inerti ad aspettarlo

Staremci?

ILDECHI.

Amici, di consulte il loco Questo non è. Sgombriam; per vie diverso Alla casa di Svarto ognuno arrivi.

### SCENA VII.

#### Casa di Svarto.

#### SVARTO.

Un messaggier di Carlo! Un qualche evento Qual ch'ei pur sia, sovrasta. — In fondo all'urna. Da mille nomi ricoperto, giaco Il mio; se l'urna non si scote, in fondo Si rimarra per sempre; e in questa mia Oscurità morrò senza che alcuno Sappia nemmeno ch'io d'uscirne ardea. — Nulla son io. Se in questo tetto i grandi S'adunano talor, quelli a cui lice Essere avversi ai re; se i lor segreti Saper m'è dato, è perchè nulla io sono. Chi pensa a Svarto? chi spiar s'affanna Qual piede a questo limitar si volga? Chi m'odia? chi mi teme? — Oh se l'ardire Desse gli onor! se non avesse in pria Comandato la sorte! e se l'impero Si contendesse a spade, allor vedreste, Duchi superbi chi di noi l'avria. Se toccasse all'accorto! A tutti voi Io leggo in cor: ma il mio v'è chiuso. Oh! quante Stupor vi prenderia, quanto di sdegno, Se ci scorgeste mai che un sol desio A voi tutti mi lega, una speranza..... D'esservi pari un di! — D'oro appagarmi Credete voi. L'oro! gittarlo al piede Del suo minor, quello è destin; ma inerme, Umil tender la mano ad afferrarlo. Come il mendico....

## SCENA VIII.

SVARTO, ILDECHI; poi altri che sopraggiungono.

ILDECHI.

Il ciel ti salvi, o Svarto:

Nessuno è qui?

SVARTO.

Nessun. Quai nuove, o Duca?

ILDECHI.

Gravi; la guerra abbiam coi Franchi: il nodo Si ravviluppa, o Svarto; e fia mestieri Sciorlo col ferro: il dì s'appressa, io spero, Del guiderdon per tutti.

SVARTO.

Io nulla attendo,

Fuor che da voi.

ILDECHI.

(A FARVALDO che sopraggiunge.)

Farvaldo, alcun ti segue?

FARVALDO.

Vien su' miei passi Indolfo.

ILDECHI.

Eccolo.

INDOLFO.

Amici!

ILDECHI.

Vila! Ervigo!

(Ad altri che entrano)

Fratelli! Ebben: supremo È il momento. il vedete: i vinti in questa Guerra, qual siasi il vincitor, siam noi. Se un gran partito non si prende. Arrida La sorte ai re; svelatamente addosso Ci piomberan: Carlo trionfi; in preso Regno, che posto ci riman? con uno De' combattonti è forza star. — Credete Che in cor di questi re siavi un perdono l'er chi voleva un altro re?

INDOLFO.

Nessuna

Page con lor.

### ADELCHI

ALTRI DUCHI.

Nessuna!

ILDECHI.

È d'uopo un patto

Stringer con Carlo.

FARVALDO.

Al suo legato....

ERVIGO.

È cinto

Dagli amici de' regi; io vidi Anfrido Porglisi al fianco: e fu pensier d'Adelchi.

ILDECHI.

 Vada adunque un di noi, rechi le nostre Promesse a Carlo, e con le sue ritorni, O le rimandi.

INDOLFO.

Bene sta.

ILDECHI.

Chi piglia

Quest' impresa?

SVARTO.

Io v'andrò, Duchi, m'udite. Se alcun di voi quinci sparisce, i guardi Fieno intesi a cercarlo; ed il sospetto Cercherà l'orme sue, fin che le scopra. Ma che un gregario cavalier, che Svarto Manchi, non fia che più s'avvegga il mondo, Che d'un pruno scemato alla foresta. Se alla chiamata alcun mi noma, e chiede: Dov'è? dica un di voi: Svarto? io lo vidi Scorrer lungo il Ticino; il suo destriero Imbizzarrì, giù dall' arcion nell'onda Lo scosse ; armato egli era, e più non salse. Sventurato! diranno ; e più di Svarto Non si farà parola. A voi non lice Inosservati andar: ma nel mio volto Chi fisserà lo sguardo? Al calpestio Del mio ronzin che solo arrivi, appena Qualche latin fia che si volga; e il passo Tosto mi sgombrerà.

ILDECHI.

Svarto, io da tanto

Non ti credea.

SVARTO.

Necessità lo zelo

Rende operoso; e ad arrecar messaggi Non è mestier che di prontezza.

ILDECHI.

Amici!

Ch' ei vada?

1 DUCHI.

Ei vada.

ILDECHI.

Sii, Svarto; e in un gli ordini nostri il fiene.

FINE DELL'ATTO PRIMO.

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA.

Campo de' Franchi in Val di Susa.

CARLO, PIETRO.

PIETRO.

Carlo invitto, che udii? Toccato ancora Il suol non hai dove il secondo regno Il Signor ti destina; e di ritorno Per tutto il campo si bisbiglia! Oh! possa, Dal tuo labbro real tosto smentita, L'empia voce cader! L'età ventura Non abbia a dir che sul principio tronca Giacque un'impresa risoluta in cielo, Abbracciata da te. No; ch'io non torni Al Pastor santo, e debba dirgli: il brando, Che suscitato Iddio t'avea, ricadde Nella guaina; il tuo gran figlio volle, Volle un momento e dispero.

CARLO

Quant' io
Per la salvezza di tal padre oprai.
Uomo di Dio, tu lo vedesti, il vide
Il mondo, e fede ne farà. Di quello
Che resti a far, dal mio desir consiglio
Non prenderò, quando m'ha dato il suo
Necessità. L'Onnipotente è un solo.
Quando all'orecchio mi pervenne il grido
Del Pastor minacciato, io, su gl'infranti
Idoli vincitor, dietro l'infido
Sassone camminava; e la sua fuga
Mi batteva la via; ristetti in mezzo
Della vittoria, e patteggiai là dove
Tre di più tardi comandar potea.
Tenni il campo in Ginovra; al voler mio
Ogni voler piegò; Francia non ebbe
Più che un affar; tutta si mosse; al varco
D' Italia s'affacciò volonterosa,
Come al racquisto di sue terre audria.

Ora, a che siam tu il vedi: il varco è chiqso. Oh! se frapposti tra il conquisto e i Franchi Fosser uomini sol, questa parola Il re de' Franchi proferir potrebbe: Chiusa è la via? Natura al mio nemico Il campo preparò, gli abissi intorno Gli scavò per fossati; e questi monti, c'he il Signor fabbricò, son le sue torri E i battifredi: ogni più picciol varco Chiuso è di mura, onde insultare ai mille Potrieno i dieci, ed ai guerrier le donne. - - Già troppo, in opra ove il valor non basta , Di valenti io perdei: troppo, fidando Nel suo vantaggio, il fiero Adelchi ha tinta Di Franco sangue la sua spada. Ardito Come un leon presso la tana, ei piomba, Percote, e fugge. Oh ciel! più volte io stesso, Nell'alta notte visitando il campo, l'ermo presso le tende udii quel nome Con terror proferito. I Franchi miei Ad una scola di terror più a lungo lo non terrò. S'io del nemico a fronte Venir poteva in campo aperto, oh! breve Era questa tenzon, certa l'impresa . . . . Fin troppo certa per la gloria. E Svarto, Un guerrier senza nome . un fuggitivo, L'avria con me divisa; ei che già vinti Mi rassegnò tanti nemici. Un giorno, Men che un giorno bastava : Iddio mel niega. Non se ne parli più.

PIETRO. Re, all' umil servo Di Colui che t'elesse, e pose il regno Nella tua casa, non vorrai tu i preghi Anco inibir. Pensa a che man tu lasci Quel che padre tu nomi. Il suo nemico Già provocato a guerra avevi, in armi Già tu scendevi, e ancor di rabbia insano, Più che di tema, il crudo veglio al santo Pastor mandava ad intimar, che ai Franchi Desse altri re; — Tu li conosci. Ei tale Mandò risposta a quel tiranno: immota Sia questa man per sempre; inaridisca Il crisma santo su l'altar di Dio, Pria che, sparso da me, seme diventi Di guerra contro il figliuol mio. - T' aiti Quel tuo figliuol, fe'replicargli il rege; Ma pensa ben, che s' ei ti manca un giorno, Fia risoluta fra noi due la lite.

ĆARLO.

A che ritenti questa piaga? In vani Lamenti vuoi che anch'io mi perda? o pensi Che abbia Carlo mestier di sproni al fianco? È in periglio Adrian; forse è mestieri Che altri a Carlo il rimembri? Il vedo, il sento; E non è detto di mortal che possa Crescere il cruccio che il mio cor ne prova. Ma superar queste bastite, al suo Scampo volar... de' Franchi il re nol puote. Detto io te l'ho, ne volontier ripeto Questa parola. — Io da' miei Franchi ottenni Tutto finor, perchè sol grandi io chiesi E fattibili cose. All'uom che stassi Fuor degli eventi e guata, arduo talvolta Ciò ch'e più lieve appar, lieve talvolta Ciò che la possa de' mortali eccede. Ma chi tenzona con le cose, e deve Ciò ch' egli agogna conseguir con l' opra, Quei conosce i momenti. — E che potea lo far di più? Pace al nemico offersi. Sol che le terre dei Romani ei sgombri; Oro gli offersi per la pace: e l'oro Ei ricusò! Vergogna! a ripararla Sul Vésero ne andrò.

## SCENA II.

# ARVINO, e DETTI.

ARVINO.

Sire. nel campo Un uom latino è giunto, e il tuo cospetto Chiede.

PIETRO.

Un Latin?

CARLO.

D'onde arrivò? Le Chiuse

Come varcò?

i

ARVINO.

Per calli sconosciuti, Declinandole, ei venne; e a te si vanta Grande avviso recar.

CARLO.

Fa ch'io gli parli.

٠---

### ATTO SECONDO.

E tu meco l'udrai. Nulla intentato Per la salvezza d'Adriano io voglio Lasciar: di questo testimon ti chiamo.

### SCENA III.

MARTINO introdotto da ARVINO, e detti.

(ARVINO si ritira.)

CARLO.

Tu se' latino, e qui? tu nel mio campo, Illeso, inosservato?

MARTINO.

Inclita speme
Dell' ovil santo e del Pastor, ti veggo;
E de' miei stenti e de' perigli è questa
Ampia mercè; ma non è sola. Eletto
A strugger gli empi! ad insegnarti io vengo
La via.

CARLO.

Qual via?

MARTINO.

Quella ch' io feci.

CARLO.

E come

Giungesti a noi? Chi se'? Donde l'ardito Pensier ti venne?

MARTINO.

All' ordin sacro ascritto De' diaconi io son: Ravenna il giorno Mi die: Leone, il suo Pastor m' invia. Vanne, ei mi disse, al salvator di Roma; Trovalo: Iddio sia teco; e s' Ei di tanto Ti degna, al re sii scorta: a lui di Roma Presenta il pianto e d'Adrian.

CARLO.

Tu vedi

Il suo legato.

PIETRO.

Ch' io la man ti stringa, Prode concittadino: a noi tu giungi Angel di gioia.

MARTINO.

Uom peccator son io; Ma la gioia è dal cielo, e non fia vana.

#### CARLO.

Animoso Latin. ciò che veduto, Ciò che hai sofferto, il tuo cammino e i rischi. Tutto mi narra.

#### MARTINO.

Di Leone al cenno,
Verso il tuo campo io mi drizzai; la bella
Contrada attraversai, che nido è fatta
Del Longobardo e da lui piglia il nome.
Scorsi ville e città, sol di latini
Abitatori popolate: alcuno
Dell'empia razza a te nemica e a noi
Non vi riman che le superbe spose
De'tiranni e le madri, ed i fanciulli
Che s'addestrano all'armi, e i vecchi stanchi,
Lasciati a guardia de' cultor soggetti,
Come radi pastor di folto armento.
Giunsi presso alle Chiuse: ivi addensati
Sono i cavalli e l'armi; vi raccolta
Tutta una gente sta, perchè in un colpo
Strugger la possa il braccio tuo.

#### CARLO.

Toccasti

Il campo lor? qual è? che fan?

#### MARTINO.

Securi Da quella parte che all'Italia è volta. Fossa non hanno, nè ripar, nè schiere In ordinanza: a fascio stanno; e solo Si guardan quinci, donde solo han tema Che tu attinger li possa. A te, per mezzo Il campo ostil, quindi venir non m'era Possibil cosa; e nol tentai; che cinto Al par di rocca è questo lato; e mille Volte nemico tra costor chiarito M'avria la breve chioma, il mento ignudo. L'abito, il volto ed il sermon latino. Straniero ed inimico, inutil morte Trovato avrei; reddir senza vederti M' era più amaro che il morir. Pensat Che dall'aspetto salvator di Carlo Un breve tratto mi partia: risolsi La via cercarne, e la rinvenni.

CARLO.

Nota a te fu? come al nemico ascosa?

MARTINO.

Dio gli acceco, Dio mi guido. Dal campo Inosservato uscii: l'orme ripresi Poco innanzi calcate; indi alla manca Piegai verso aquilone, e abbandonando I battuti sentieri, in un'angusta Oscura valle m' internai: ma quanto Più il passo procedea, tanto allo sguardo Più spaziosa ella si fea. Qui scorsi Gregge erranti e tuguri: era codesta L'ultima stanza de' mortali. Entrai Presso un pastor, chiesi l'ospizio, e sovra Lanose pelli riposai la notte. Sorto all' aurora, al buon pastor la via Addimandai di Francia. — Oltre quei mouti Sono altri monti, ei disse, ed altri ancora; E lontano lontan Francia: ma via Non havvi; e mille son que monti. o tutti Erti, nudi, tremendi, inabitati, Se non da spirti, ed uom mortal giammai Non li varco. — Le vie di Dio son molto. Più assai di quelle del mortal, risposi; E Dio mi manda. — E Dio ti scorga, ei disso: Indi, tra i pani che teneva in serbo, Tanti pigliò di quanti un pellegrino Puote andar carco; e, in rudo sacco avvolti. Ne gravò le mie spalle: il guiderdone Io gli pregai dal cielo, e in via mi posi. Giunsi in capo alla valle, un giogo ascesi, E in Dio fidando, lo varcai. Qui nulla Traccia d' nomo apparia; solo foreste D'intatti abeti, ignoti fiumi, e valli Senza sentier: tutto tacea; null'altro Che i miei passi io sentiva, e ad ora ad ora Lo scrosciar dei torrenti, o l'improvviso Stridir del falco, o l'aquila, dall'erto Nido spiccata sul mattin, rombando Passar sovra il mio capo, o, sul meriggio, Tocchi dal sole, crepitar del pino Silvestre i coni. Andai così tre giorni: E sotto l'alte piante, e ne' burroni Posai tre notti. Era mia guida il sole; Io sorgeva con esso, e il suo viaggio Seguia, rivolto al suo tramonto. Incerto Pur del cammino io gia, di valle in valla a valicate Trapassando mai sempre; o so talvolta

D'accessibil pendio sorgermi innanzi, Vedeva un giogo, e n'attingea la cima. Altre più eccelse cime, innanzi, interne Sovrastavanmi ancora; altre, di neve Da sommo ad imo biancheggianti, e quasi Ripidi, acuti padiglioni, al suolo Confitti; altre ferrigne, erette a guisa Di mura insuperabili. — Cadeva Il terzo sol quando un gran monte io scersi. Che sovra gli altri ergea la fronte, ed era Tutto una verde china, e la sua vetta Coronata di piante. A quella parte Tosto il passo io rivolsi. — Era la costa Oriental di questo monte istesso. A cui, di contro al sol cadente, il tuo Campo s'appoggia, o sire. — In su le falde Mi colsero le tenebre: le secche Lubriche spoglie degli abeti, ond'era Il suol gremito, mi fur letto, e sponda Gli antichissimi tronchi. Una ridente Speranza, all' alba, risvegliommi; e pieno Di novello vigor la costa ascosi. Appena il sommo ne toccai, l'orecchio Mi percosse un ronzio che di lontano Parea venír, cupo, incessante; io stetti, Ed immoto ascoltai. Non eran l'acque Rotte fra i sassi in giù; non era il vento Che investia le foreste, e, sibilando, D' una in altra scorrea, ma veramente Un rumor di viventi, un indistinto Suon di favelle e d'opre e di pedate Brulicanti da lungi, un agitarsi D'uomini immenso. Il cor balzommi; e il passi Accelerai. Su questa, o re, che a noi Sembra di qui lunga ed acuta cima Fendere il ciel, quasi affilata scure, Giace un' ampia pianura, e d'erbe è folta Non mai calcate în pria. Presi di quella Il più breve tragitto: ad ogni istante Si fea il rumor più presso: divorai L'estrema via: giunsi sull'orlo: il guardo Lanciai giù nella valle, e vidi ... oh! vidi Le tende d'Israello, i sospirati Padiglion di Giacobbe: al suol prostrato. fur Hor le vacan Dio ringraziai, li benedissi, e scesi. me di Watale CARLO. Empio colui che non vorrà la destra Qui riconoscer dell' Eccelso! E quanto reche in Più manifesta apparirà nell'opra, A cui l' Eccelso fi destina!

shunio dinora Jette tuen frot aniva a cata a forthe ...

47

3 -

### ATTO SECONDO.

CARLO.

Ed io

La compirò.

(A MARTINO Pensa, o Latino, e certa

Sia la risposta: a cavalieri il passo Dar può la via che percorresti?

MARTINO.

Il puote.

E a che l'avrebbe preparata il cielò? Per chi signor? perchè un mortale oscuro Al re de' Franchi narrator venisse D' inutile portento?

CARLO.

Oggi a riposo
Nella mia tenda rimarrai: sull'albu,
Ad un'eletta di guerrier tu scorta
Per quella via sarai. — Pensa, o valente.
Che il fior di Francia alla tua scorta affido.

MARTINO.

Con lor sarò: di mie promesse pegno Il mio capo ti fia.

CARLO.

Se di quest' alpe
Mi sferro alfine, e vincitore al santo
Avel di Piero, al desiato amplesso
Del gran padre Adrian giunger m'è dato,
Se grazia alcuna al suo cospetto un mio
Prego aver può, le pastorali bende
Circonderan quel capo; e faran fede
In quanto onor Carlo lo tenga. — Arvino!

(Entra ARVINO.)

I conti e i Sacerdoti.

(Al LEGATO e a MARTINO,)

E voi, le mani Alzate al ciel; le grazie a lui rendute Preghiera sian che favor novo impetri.

# SCENA IV.

CAGLO.

Così, Carlo roddiva. Il riso amaro Del suo nemico e dell'età ventura Gli stava innanzi; ma l'avea giurato, Egli in Francia reddia. - Qual de' miei prodi. Qual de' miei fidi, per consiglio o prego. Smosso m' avria dal mio proposto? E un solo. Un uom di pace, uno stranier, m' apporta Novi pensier! No: quei che in petto a Cario Rimette il cor, non è costui. La stella Che scintillava al mio partir, che ascesa Stette alcun tempo, io la riveggo. Egli era Un fantasma d'error quel che parea Dall' Italia respingermi; bugiarda Era la voce che diceami in core: No, mai, no, rege esser non puoi nel suolo Ove nacque Ermengarda. - Oh! del tuo saugu-Mondo son io; tu vivi: e perchè dunque Ostinata così mi stavi innanzi. Tacita, in atto di rampogna, afflitta, Pallida, e come dal sepolero uscita? Dio riprovata ha la tua casa; ed io Starle unito dovea? Se agli occhi miei Piacque Ildegarde, al letto mio compagna Non la chiamava alta ragion di regno? Se minor degli eventi è il femminile Tuo cor, che far poss' io? Che mai faria Colui che tutti, pria d'oprar, volesse Prevedere i dolori? Un re non puote Correr l'alta sua via, senza che alcuno Cada sotto il suo piè. Larva cresciuta Nel silenzio e nell'ombra, il sol si leva. Squillan le trombe: ti dilegua.

# SCENA V.

CARLO, CONTI e VESCOVI.

CARLO.

A dura
Prova io vi posi, o miei guerrier; vi tenni
A perigli oziosi, a patimenti
Che parean senza onor: ma voi fidaste
Nel vostro re, voi gli ubbidiste come
In un di di battaglia. Or della prova
È giunto il fine; e un guiderdon s' appressa
Degno do' Franchi. Al sol nascente, in via
Una schiera porrassi. — Eccardo, il duce
Tu ne sarai. — Dell' inimico in cerca
N' andrauno, e tosto il giungeran là dove
Ei men s' aspetta. — Ordin più chiari, Eccardo.
Io ti darò. Nel longobardo campo

llo amici assai; come li scerna, e d'essi Ti valga, udrai. Da queste Chiuse il resto Voi sniderete di leggier : noi tosto Le passerem senza contrasto, e tutti Ci rivedremo in campo aperto. — Amici! Non più muraglie, ne bastie, ne frecce Da' merli uscite, e feritor che rida Da'ripari impunito, o che improvviso Piombi su noi; ma insegne aperte al vento, Destrier contra destrier, genti disperse Nel piano, e petti non da noi più lunge Che la misura d'una lancia. Il dite A' miei soldati; dite lor, che lieto Vedeste il re, siccome il di che certa La vittoria predisse in Eresburgo; Che sian pronti a pugnar; che di ritorno Si parlerà dopo il conquisto, e quando Fia diviso il bottin. Tre giorni; e poi La pugna e la vittoria; indi il riposo La nella bella Italia, in mezzo ai campi Undeggianti di spighe, e ne' frutteti Carchi di poma ai padri nostri ignote; Fra i tempii antichi e gli atrii, in quella terra Rallegrata dai canti, al sol diletta, Che i signori del mondo in sen racchiude. E i martiri di Dio; dove il supremo Pastore alza le palme, e benedice Le nostre insegne; ove nemica abbiame Una piccola gente, e questa ancora Tra se divisa, e mezza mia; la stessa Gente su cui due volte il mio gran padre Corse; una gente che si scioglie. Il reste Tutto è per noi, tutto ci aspetta. --- Intento, Dalle vedette sue, miri il nemico Moversi il nostro campo, e si rallegri. Sogni il nostro fuggir, sogni del tempio La scellerata preda, in sua man servo Sogni il sommo Levita, il comun padre, Il nostro amico, in fin che giunga Eccardo. Risvegliator non aspettato. — E voi. Vescovi santi e Sacerdoti, al campo Intimate le preci. A Dio si voti Questa impresa, ch'è sua. Come i miei Franchi, Umiliati nella polve, innanzi Al Re de' regi abbasseran la fronte, Tale i nemici innanzi a lor nel campo.

FINE DELL'ATTO SECONDO.

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA.

Campo de' Longobardi. Piazza dinanzi alla tenda di Adelchi.

ADELCHI, ANFRIDO.

ANFRIDO.

(che sopraggiunge)

Signor!

ADELCHI.

Diletto Anfrido; ebben, che fanno Codesti Franchi? non dan segno ancora Le tende al tutto di levar?

ANFRIDO.

Nessuno
Finora: immoti tuttavia si stanno,
Quali sull'alba li vedesti, quali
Son da tre di, poi che le prime schiere
Cominciar la ritratta. Una gran parte
Scorsi del vallo, esaminando; ascesi
Una torre, e guatai: stretti li vidi
In ordinanza, folti, all'erta, in atto
Di chi assaltr non pensa, ed in sospetto
Sta d'un assalto: e più si guarda, quanto
Più scemato è di forze; e senza offesa
Ritrarsi agogna, ed il momento aspetta.

ADELCHI.

E lo potrà, pur troppo! Ei parte, il vilo Offensor d'Ermengarda, ei che giurava Di spegner la mia casa; ed io non posso Spingergli addosso il mio destrier, tenerlo. Dibattermi con esso, e riposarmi Sull'armi sue! Nol posso! In campo aperto Stargli a fronte, non posso! in queste Chiuse, La fè de'pochi che a guardarle io scelsi, Il cor di quelli ch'io prendea tra i pochi, Compagni alle sortite, alla salvezza Potè bastar d'un regno: i traditori Stetter lontani dalla pugna, inertí,

Ma contenuti. In campo aperto, al Franco Abbandonato da costor sarei. Solo coi pochi. Oh vil trionfo! Il messo Che mi dirà: Carlo è partito, un lieto Annunzio mi darà: gioia mi fia Che lunge ei sia dalla mia spada!

ANFRIDO.

O dolce

Signor ti basti questa gloria. Come Un vincitor sopra la preda, ei scese Su questo regno, e vinto or torna; ei vinto Si confessò quando implorò la pace, Quando il prezzo ne offerse; e tu sei quello Che l'hai rispinto. Il padre tuo n'esulta; Tutto il campo il confessa; i fidi tuoi Alteri van della tua gloria, alteri Di dividerla teco; e quei codardi Che a non amarti si dannar, temerti Dovranno or più che mai.

#### ADELCHI.

La gloria? il mio Destino è d'agognarla, e di morire Senza averla gustata. Ah no! codesta Non è ancor gloria, Anfrido. Il mio nemico Parte impunito; a nuove imprese ei corre; Vinto in un lato, ei di vittoria altrove Andar può in cerca; ei che su un popol regna D'un sol voler, saldo, gittato in uno, Siccome il ferro del suo brando; o in pugno Come il brando lo tiensi. Ed io sull'empio Che m'offese nel cor, che per ammenda Il mio regno assalì, compier non posso La mia vendetta! Un'altra impresa, Anfrido. Che sempre increbbe al mio pensier, nè giusta Nà gloriosa, si presenta; e questa Certa ed agevol fia.

ANFRIDO.

Torna agli antichi

Disegni il re?

ADELCHI.

Dubbiar ne puoi? Securo Dalle minacce d'esti Franchi, incontro L'apostolico sire il campo tosto Ei movera: noi guiderem sul Tebro Tutta Longobardia, pronta, concorde Contro gl'inermi, e fida allor che a certa E facil preda la conduci. Anfrido,

Qual guerra! e qual nemico! Ancor ruine Sopra ruine ammucchierem; l'antica Nostr'arte e questa; ne' palagi il foco Porremo e ne' tuguri; uccisi i primi, I signori del suolo, e quanti a caso Nell'asce nostre ad inciampar verranno, Fia serve il resto, e tra di noi diviso; E ai più sleali e più temuti, il meglio Toccherà della preda. - Oh! mi parea, Pur mi parea che ad altro io fossi nato, Che ad esser capo di ladron; che il cielo Su questa terra altro da far mi desse Che. senza rischio e senza onor, guastarla.

O mio diletto! O de' miei giorni primi, De'giochi miei, dell'armi poi, de' rischi Solo compagno e de' piacer; fratello Della mia scolta, innanzi a te soltanto Tutto vola sui labbri il mio pensiero. Il mio cor m'ange, Anfrido: ei mi comanda Alte e nobili cose; e la fortuna Mi condanna ad inique; e strascinato Vo per la via ch'io non mi scelsi, oscura, Senza scopo; e il mio cor s'inaridisce, Come il germe caduto in rio terreno, E balzato dal vento.

#### ANFRIDO.

Alto infelice!

Reale amico! il tuo fedel t'ammira,

E ti compiange. Toglierti la tua

Splendida cura non poss' io. ma posso

Teco sentirla almeno. Al cor d'Adelchi

Dir che d'omaggi, di potenza e d'oro

Sia contento, il poss' io? dargli la pace

De'vili, il posso? e lo vorrei, potendo?

— Soffri e sii grande: il tuo destino è questo,

Finor: soffri, ma spera: it tuo gran corso

Comincia appena; e chi sa dir quai tempi,

Quali opre il cielo ti prepara? il cielo

Che re ti fece. ed un tal cor ti diede.

### SCENA II.

# ADELCHI, DESIDERIO.

(ANFRIDO si ritira.)

#### DESIDERIO.

Figlio a te, rege qual son io, m'è tolto Esser largo d'onor: farti più grande Nessun mortale il può; ma un premio io tengo Caro alla tua pietà. la gioia e l'alte Lodi d'un padre. Salvator d'un regno. La tua gloria or comincia: altro più largo E agevol campo le si schiude. I dubbi, Ed i timor, che a' mici disegni un giorno Tu frapponevi, ecco, li ha sciolti il tuo Braccio; ogni scusa il tuo valor ti fura. Dissipator di Francia! io ti saluto Conquistator di Boma: al nobil serto Che non intero mai passò sul capo Di venti re, tu di tua man porrai L'ultima fronda, e la più bella.

#### ADELCHI.

A quale Tu vogli impresa, il tuo guerrier, o padre, Ubbidiente seguiratti.

DESIDERIO.

E a tanto Acquisto o figlio, ubbidienza sola Spinger ti può?

ADELCHI.

Questa è in mia mano ; e intera L'avrai, fin ch'io respiro.

DESIDERIO.

Ubbidiresti

Biasmando?

ADELCHI.

Ubbidirei.

DESIDERIO.

Gloria e tormento Della canizie mia, braccio del padre Nella battaglia, e ne'consigli inciampo! Sempre così sempre fia d'uopo a forza Traggerti alla vittoria?

# SCENA III.

Uno SCUDIERO frettoloso e atterrito, e DETTI.

LO SCUDIERO.

I Franchi! i Franchi!

DESIDERIO.

Che dici, insano?

#### ADELCHI

UN ALTRO SCUDIERO.

I Franchi, o re.

DESIDERIO.

Che Franchi?

La scena s'affolla di LONGOBARDI fuggitivi. Entra BAUDO)

ADELCHI.

Baudo, che fu?

BAUDO.

Morte e sventura! Il campo È invaso e rotto d'ogni parte: al dorso Piombano i Franchi ad assalirci.

DESIDERIO.

I Franchi!

Per qual via?

BAUDO.

Chi lo sa?

ADELCHI.

Corriamo, ei fia

Un drappello sbandato.

(In atto di partire)

BAUDO.

Un' oste intera:

Gli sbandati siam noi; tutto è perduto.

DESIDERIO.

Tutto è perduto?

ADELCHI.

Ebben, compagni, i Franchi?
Non siam noi qui per essi? Andiam: che importa
Da che parte sian giunti? I nostri brandi,
Per riceverli abbiamo. I brandi in pugno!
Ei gli han provati: è una battaglia ancora:
Non v'è sorpresa pel guerrier: tornate;
Via Longobardi, indietro; ove correte.
Per Dio? La via che avete presa è infame:
Il nemico è di là. Seguite Adelchi.

(Entra ANFRIDO)

Anfrido!

ANFRIDO.

O re, son teco.

ADELCHI.

(avviandosi)

O padre; accorri.

Veglia alle Chiuse. (Parte seguito da ANFRIDO, da BAUDO e da alcuni LONGOBARDI)

#### DESIDERIO.

(ai fuggitivi che attraversano la scena)

Sciagurati! almeno

Alle Chiuse con me: se tanto a core Vi sta la vita, ivi son torri e mura Da porla in salvo.

(Sopraggiungono soldati fuggitivi dalla parte opposta a quella da oui è partito ADELCHI).

#### UN SOLDATO FUGGITIVO.

O re, tu qui? Deh! fuggi.

#### DESIDERIO.

Infame! al re questo consiglio? E voi, Da chi fuggite? In abbandon le Chiuse Voi lasciate così? Che fu? Viltade V'ha tolto il senno.

(i soldati continuano a fuggire, DESÍDERIO appunta la spada al petto d'uno di ersi e lo ferma.)

Senza cor, se il ferro Fuggir ti fa, questo è pur ferro, e uccide Come quello de' Franchi. Al re favella Perchè fuggite dalle Chiuse?

#### SOLDATI.

I Franchi
Dall'altra parte hanno sorpreso il campo:
Gli abbiam veduti dalle torri. I nostri
Son dispersi.

#### DESIDERIO.

Tu menti. Il figliuol mio Gli ha radunati, e li conduce incontro A que' pochi nemici. Indietro!

#### SOLDATI.

O sire, Non è più tempo: e'non son pochi! e' giungono; Scampo non v'è: schierati ei sono: e i nostri Chi qua, chi là, senz'arme, in fuga: Adelchi Non li raduna: siam traditi.

#### DESIDERIO.

(ai fuggitivi che s'affollano)

Oh vili!

Alle Chiuse salviamci; ivi a difesa Restar si può.

#### UN SOLDATO.

Sono deserte: i Franchi
Le passeranno; e noi siam posti intanto
Tragedis e Poesie.

Tra due nemici: un piccol varco appena Resta alla fuga: or or fia chiuso.

DESIDERIO.

Ebbene;

Moriam qui da guerrier.

UN ALTRO SOLDATO.

Siamo traditi;

Siam venduti al macello.

UN ALTRO SOLDATO.

In giusta guerra Morir vogliam, come a guerrier conviensi, Non isgozzati a tradimento.

ALTRO SOLDATO.

I Franchil

MOLTI SOLDATI.

Fuggiamo!

DESIDERIO.

Ebben, correte: anch'io con voi Fuggo: è destin di chi comanda ai tristi.

### SCENA IV.

Parte del campo abbandonato da' Longobardi, sotto alle Chiuse.

CARLO circondato da CONTI FRANCHI, SVARTO.

CARLO.

Ecco varcate queste Chiuse. A Dio Tutto l'onor. Terra d'Italia, io pianto Nel tuo sen questa lancia, e ti conquisto. È una vittoria senza pugna. Eccardo Tutto ha già fatto.

(A uno de' CONT!.)

Su quel colle ascendi, Guarda se vedi la sua schiera, e tosto Vieni a darmene avviso.

(IL CONTE parte.)

## SCENA V.

## RUTLANDO, e DETTL

CARLO.

E che? Rutlando,

Tu riedi dal conflitto?

RUTLANDO.

O re ti chiamo In testimonio, e voi Conti che in questo Vil giorno il brando io non cavai: ferisca Oggi chi vuol: gregge atterrito e sperso, Io non l'inseguo.

CARLO.

E non trovasti alcuno Che mostrasse la fronte?

RUTLANDO.

Incontro io vidi
Un drappello venirmi, ed alla testa
Più duchi avea: sopra lor corsi; e quelli
Calar tosto i vessilli. e fecer segni
Di pace, e amici si gridaro. — Amici?
Noi l'eravam più assai, quando alle Chiuse
Ci scontravam. — Chiesero il re; le spalle
Lor volsi; or li vedrai. No: s'io sapea
A qual nemico si venia, per certo
Mosso di Francia non sarei.

CARLO.

T' accheta, Prode tra' prodi miei Bello e d'un regno, Sia comunque. l'acquisto; in lungo, il vedi, Non andrà questo; e non temer che manchi Da far: Sassonia non è vinta ancora.

(Eutra il CONTE spedito da CARLO.)

CONTE.

(A CARLO)

Eccardo è in campo, e verso noi s'avanza; Ei procede in battaglia: i Longobardi. Tra il nostro campo e il suo, sfilati, in folla, Stuggono a destra ed a sinistra: il piano, Che da lui ci divide, or or fia sgombro.

CARLO.

Esser dovea così.

CONTE.

Vidi un drappello, Che s'arrendette ai nostri; e a questa volta Venia correndo.

UN ALTRO CONTE.

È qui.

CARLO.

Svarto son quelli

Che m'annunziasti?

SVARTO.

Il son. - Compagni!

## SCENA VI.

ILDECHI, ed altri DUCHI, GIUDICI, SOLDATI LONGOBARDI e DETTI.

ILDECHI.

O Svarto,

Il re!

CARLO.

Son desso.

ILDECHI.

(S'inginocchia e mette le sue mani tra quelle di CARLO.)

O re de' Franchi e nostro!

Nella tua man vittoriosa accogli La nostra man devota, e dalla bocca De' Longobardi tuoi l'omaggio accetta, A te promesso da gran tempo.

CARLO.

Svarto.

Conte di Susa....

٠.:-

SVARTO.

O re, qual grazia?...

Il nome

Dimmi di questi a me devoti.

SVARTO.

Di Trento Ildechi, di Cremona Ervigo, Ermenegildo di Milano, Indolfo Di Pisa, Vila di Piacenza: questi Giudici son; questi guerrieri, CARLO.

Alzatevi,
Fedeli miei, giudici e duchi, ognuno
Nel grado suo, per ora. I primi istanti
Che di riposo avremo, io li destino
Al guiderdon de' vostri merti: il tempo
Questo è d'oprar. Prodi Fedeli, ai vostri
Fratei tornate; dite lor, che ad una
Gente germana, di german guerrieri
Capo, guerra io non porto: una famiglia
Riprovata dal ciel, del solio indegna,
A balzarnela io venni. Al vostro regno
Non fia mutato altro che il re. Vedete
Quel sol? qualunque, in pria ch'ei scenda, omaggio
In mia mano a far venga, o de' Fedeli
Franchi, o di voi, nel grado suo serbato,
Mio Fedel diverrà. Chi a me dinanzi
Tragga i due che fur regi, un premio aspetti
Pari all'opra.

(I LONGOBARDI partono.)

CARLO.

(A RUTLANDO in disparte.)

Rutlando, ho io chiamati

Prodi costor?

RUTLANDO.

Pur troppo.

CARLO.

Errato ha il labbre Del re. Questa parola ai Franchi miei In guiderdon la serbo. Oh possa ognuno Dimenticar ch'io proferita or l'abbia.

(S' avvia.)

# SCENA VII.

ANFRIDO ferito, portato da due franchi, e detti.

RUTLANDO.

Ecco un nemico. Ove si pugna?

UN FRANCO.

Il solo

4.5

Che pugnasse, è costui.

CARLO.

Solo?

IL FRANCO.

Gran parte Gettan l'arme, e si danno; in fuga a torme Altri ne van. L'ento ritrarsi e solo Costui vedemmo, che alle barde, all'armi. Uom d'alto affar parea: quattro guerrieri Da un drappel ci spiccammo, e a tutta briglia Sull orme sue, pei campi. Egli inseguito Nulla affretto della sua fuga; e quando Sopra gli fummo, si rivolse. Arrenditi Gli gridiamo; ei ne affronta: al piu vicino Vibra l'asta, e lo abbatte: la ritira, Prostra il secondo ancor: ma nello stesso Ferir percosso dalle nostre ei cadde. Quando fu al suol, tese le mani in atto Di supplicante, e ci pregò, che posto Ogni rancor: sull'aste nostre ei fosse · Portato lungi dal tumulto, in loco Dove in pace ei si muoia. Invitto sire, Meglio da far quivi non c'era; al prego Ci arrendemmo.

CARLO.

E ben feste: a chi resiste L'ire vostre serbate.

(A SVARTO.)

Il riconosci?

SVARTO.

Anfrido egli è, scudier d'Adelchi.

CARLO.

Anfrido.

Tu solo andavi contro a lor? ANFRIDO.

Bisogno

C'è di compagni per morir? CARLO.

Rutlando.

Ecco un prode.

(Ad ANFRIDO.)

O guerrier, perchè gittavi Una vita si degna? e non sapevi Che nostra divenia? che, a noi cedendo, Guerrier restavi e non prigion di Carlo?

ANFRIDO.

In viver tuo guerrier, quand'in potea Morir quello d'Adelchi? Al ciel diletto È Adelchi, o re. Da questo giorno infame Trarrallo il ciel lo spero, e ad un migliore Vorrà serbarlo: ma. se mai.... rammenta Che, regnante o caduto, è tale Adelchi. Che chi l'offende, il Dio del ciel offende Nella più pura immagin sua. Lo vinci Tu di fortuna e di poter, ma d'alma Nessun mortale: un che si muor tel dice.

CARLO.
(Ai CONTL)

Amar così deve un Fedel.

(Ad ANFRIDO.)

Tu porti
Teco la nostra stima. È il re de' Franchi
Che ti stringe la man, d'onore in segno,
E d'amistà. Nel suol de' prodi, o prode,
Il tuo nome vivrà: le franche donne
L'udran dal nostro labbro, e il ridiranno
Con riverenza e con pietà; riposo
Ti pregheran. Fulrado, a questo pio
Presta gli estremi ufizi.

(Ai SOLDATI che rimangono.)

In lui vedete Un amico del re. Conti, ad Eccardo Incontro andiam, nobil saluto ei merta.

## SCENA VIII.

## Bosco solitario.

DESIDERIO, VERMONDO, altri Longobardi

fuggiaschi in disordine.

#### VERMONDO.

Siamo in salvo, o mio re: scendi, e su queste Erbe l'antico e venerabil fianco Riposa alquanto. O mio signor, ripiglia Gli affaticati spirti. Assai dal campo Siam lunge, e fuor di strada: al nostro orecchio Lo scellerato mormorio non giunge. Cinto non sei che di leali.

DESIDERIO.

E Adelchi?

#### VERMONDO.

Or or fia qui, lo spero; alla sua traccia Più d'un fido inviai, che lo ritragga Dall'empio rischio, a miglior pugna il serbi, E a questa posta de' leali il guidi.

DESIDERIO.

O mio Vermondo, il vecchio rege è stanco, È stanco — dalla fuga.

VERMONDO.

Ahi traditori!

DESIDERIO.

Vili! Nel fango han trascinato i bianchi Capelli del lor re; l'hanno costretto, Come un vile a fuggir. — Fuggire! e quinci Non sorgerò che per fuggir di nuovo? A che pro? dove? in traccia d'un sepolcro Privo di gloria? — E comple? Io, per costoro, Fuggir? Chi il regno mi rapì, mi tolga La vita. Ebben? quand'io sarò sotterra, Che mi farà codesto Carlo?

#### VERMONDO.

O nostro
Re per sempre, fa cor: son molti i fidi;
La sorpresa li ha spersi; a te d'intorno
Li chiamerà l'onor: ti restan tante
Città munite; e Adelchi vive, io spero.

## DESIDERIO.

Maledetto quel di che sopra il monte Alboino salì, che in giù rivolse Lo sguardo, e disse: questa terra è mia! Una terra infedel che sotto i piedi De' successori suoi doveva aprirsi, Ed ingoiarli! Maledetto il giorno, Che un popol vi guidò, che la dovea Guardar così! che vi fondava un regno, Che un'esecranda ora d'infamia ha spento.

Il re!

DESIDERIO.

Figlio, sei tu?

## SCENA IX.

## ADELCHI, e DETTI.

ADELCHI.

Padre, ti trovo?

(S'abbracciano.)

DESIDERIO.

S'io t'avessi ascoltato!

ADELCHI.

Oh! che rammenti? Padre, tu vivi: un alto scopo ancora È serbato a'miei dì, spender li posso ln tua difesa. — O mio signor, la lena Come ti regge?

DESIDERIO.

Oh! per la prima volta, Sento degli anni e degli stenti il peso. Di gravi io ne portai; ma allor non era Per fuggire un nemico.

ADELCHI.

(Ai LONGOBARDI.)

Ecco, o guerrieri,

Il vostro re.

UN LONGOBARDO.

Noi morirem per lui!

MOLTI LONGORARDI.

Tutti morrem!

ADELCHI.

Quand'è così, salvargli Forse potrem più che la vita. — E a questa Causa, or si dubbia ma ognor sacra, afflitta Ma non perduta, voi legate ancora La vostra fede?

UN LONGOBARDO.

A' tuoi guerrieri. Adelchi Risparmia i giuri: ai longobardi labbri Disdicon oggi, o re: somiglian troppo Allo spergiuro. Opre ci chiedi: il solo Segno de' fidi è questo omai.

ADELCHI.

V'ha dunque De' Longobardi ancora! — Ebben; corriamo Sopra Pavia; fuggiam, salviam per ora La nostra vita, ma per farla in tempo Cara costar; donarla al tradimento Non è valor. Quanti potrem dispersi Raccoglierem per via; misti con noi Ritorneran soldati. Entro Pavia, A riposo, a difesa, o padre, intanto Restar potrai: cinta di mura intatte, Ricca d'arme è Pavia: due volte Astolfo Vi si chiuse fuggiasco, e re ne uscìo. Lo mi getto in Verona. O re, trascegli L'uom che restar deva al tuo fianco.

DESIDERIO.

Il duca

D' Ivrea.

ADELCHI.

(A GUNTIGI che s' svanza.)
Guntigi, io ti confido il padre.
Il duca di Verona ov'è?

GISELBERTO.

(Si avanza.,

Tra i fidi.

Meco verrai: nosco trarrem Gerberga.
Tristo colui che nella sua sventura
Gli sventurati obblia! Baudo, il tuo posto
Lo sai: chiuditi in Brescia; ivi difendi
Il tuo ducato, ed Ermengarda. — E voi,
Alachi, Ansuldo, Ibba, Cunberto, Ansprande,
(Li sceglie tra la folla.)

Tornate al campo: oggi pur troppo ai Franchi Ponno senza sospetto i Longobardi Mischiarsi: esaminate: i duchi, i conti Esplorate, e i guerrier: dai traditori Discernete i sorpresi, e a quei che mesti Vergognosi vedrete da codesto Orrido sogno di viltà destarsi, Dite ch'è tempo ancor, che i re son vivi, Che si combatte, che una via rimane Di morir senza infamia; e li guidate Alle città munite. Ei diverranno Invitti; il brando del guerrier pentito È ritemprato a morte. Il tempo, i falli Dell'inimico, il vostro cor, consigli Inaspettati vi daranno. Il tempo Porterà la salute; il regno è sperso In questo dì, ma non distrutto! (Partono gli indicati da ADELCHI.)

## ATTO TERZO.

## DESIDERIO.

O figlio!

Tu m'hai renduto il mio vigor; partiamo.

ADELCHI.

Padre, io t'affido a questi prodi; or ora Anch'io teco saro.

Che attendi?

ADELCHI.

Anfrido.

Ei dal mio fianco si disgiunse, e volle
Seguirmi da lontan; più presso al rischio
Star, per guardarmi: io non potei dal duro
Voler, da tanta fedeltà distorlo.
Seco indugiarmi, di tua vita in forse,
Io non potea: ma tu sei salvo, e quiuci
Non partirò, fin ch'ei non giunga.

DESIDERIO.

E teco

Aspetterò.

ADELCHI.

Padre....

(A un SOLDATO che sopraggiunge.)

Vedesti Anfrido?

IL SOLATO.

Re, che mi chiedi?

our t

O ciel! favella.

IL SOLDATO.

Il vidi

Morto cader.

ADELCHI.

Giorno d'infamia e d'ira.
Tu se' compiuto! O mio fratel, tu sei
Morto per me! tu combattesti!... ed io....
Crudel perché volesti ad un periglio
Solo andar senza me? Non eran questi
I nostri patti. Oh Dio!... Dio che mi serbi
In vita ancor, che un gran dover mi lasci.
Dammi la forza per compirlo. — Andiamo.

# CORO.

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,
Dai boschi, dall'arse fucine stridenti,
Dai solchi bagnati di sorvo sudor,
Un volgo disperso repente si desta;
Intende l'orecchio, solleva la testa
Percosso da novo crescente romor.

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, Qual raggio di sole da nuvoli folti, Traluce de' padri la fiera virtù: Ne' guardi, ne' volti confuso ed incerto Si mesco e discorda lo spregio sofferto Col misero orgoglio d'un tempo che fu.

S'aduna voglioso, si sperde tremante, Per torti sentieri, con passo vagante, Fra tema e desire, s'avanza e ristà; E adocchia e rimira scorata e confusa De' crudi signori la turba diffusa, Che fugge dai brandi, che sosta non ha.

Ansanti li vede, quai trepide fere, Irsuti per tema le fulve criniere, Le note latebre del covo cercar; E quivi deposta l'usata minaccia, Le donne superbe, con pallida faccia, I figli pensosi pensose guatar.

E sopra i fuggenti, con avido brando, Quai cani disciolti, correndo, frugando, Da ritta, da manca, guerrieri venir: Li vede, e rapito d'ignoto contento, Con l'agile speme precorre l'evento, E sogna la fine del duro servir.

Udite! Quei forti che tengono il campo, Che ai vostri tiranni precludon lo scampo, Son giunti da lunge, per aspri sentier: Sospeser le gioie dei prandi festosi, Assursero in fretta dai blandi riposi, Chiamati repente da squillo guerrier.

Lasciar nelle sale del tetto natio Le donne accorate, tornanti all'addio, A preghi e consigli che il pianto troncò: Han carca la fronte de' pesti cimieri, Han poste le selle sui bruni corsieri, Volaron sul ponte che cupo sonò. A torme, di terra passarono in terra, Cantando giulive canzoni di guerra, Ma i dolci castelli pensando nel cor; Per valli petrose, per balzi dirotti, Vegliaron nell'arme le gelide notti, Membrando i fidati colloqui d'amor.

Gli oscuri perigli di stanze incresciose, Per greppi senz'orma le corse affannose, Il rigido impero, le fami durar: Si vider le lancie calate sui petti, A canto agli scudi, rasente agli elmetti Udiron le frecce fischiando volar.

E il premio sperato, promesso a quei forti, Sarebbe, o delusi, rivolger le sorti, D'un volgo straniero por fine al dolor? Tornate alle vostre superbe ruine, All'opere imbelli dell'arse officine, Ai solchi bagnati di servo sudor.

Il forte si mesce col vinto nemico, Col novo signore rimane l'antico, L'un popolo e l'altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividon gli armenti; Si posano insieme sui campi cruenti D'un volgo disperso che nome non ha.

FINE DELL'ATTO TERZO.

# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA.

Giardino nel monastero di San Salvatore in Bresola.

ERMENGARDA, sostenuta da due DONZELLE ANSBERGA.

ERMENGARDA.

Qui sotto il tiglio, qui.

(S'adagia sur un sedile.)

Questo raggio d'april! come si posa Sulle fronde nascenti! Intendo or come Tanto ricerchi il sol colui che d'anni Carco, fuggir sente la vita!

(Alle DONZELLE.)

A voi
Grazie, a voi, che, reggendo il fianco infermo,
Pago feste l'amor ch'oggi mi prese
Di circondarmi ancor di queste aperte
Aure ch' io prime respirai, del Mella;
Sotto il mio cielo di sedermi, e, tutto
Vederlo ancor, fin dove il guardo arriva.
— Dolce sorella, a Dio sacrata madre,
Pietosa Ansberga!

(Le porge la mano; le DONZELLE si ritirano: ANSBERGA siede.)

— Di tue cure il fine
S'appressa, e di mie pene. Oh! con misura
Le dispensa il Signor. Sento una pace
Stanca, foriera della tomba: incontro
L'ora di Dio più non combatte questa
Mia giovinezza doma; e dolcemente,
Più che sperato io non avrei, dal laccio
L'anima, antica nel dolce, si solve.
L'ultima grazia ora ti chiedo: accogli
Le solenni parole, i voti ascolta
Della morente, in cor li serba, e puri
Bendili un giorno a quei ch' io lascio in terra.

- Non turbarti, o diletta: oh! non guardarmi Accorata così. Di Dio, nol vedi? Questa è pietà. Vuoi che mi lasci in terra Pel dì che Brescia assaliran? per quando Un tal nemico appresserà? che a questo Ineffabile strazio, Ei qui mi tenga?

ANSBERGA.

Cara infelice, non temer; lontane
Da noi son l'armi ancor; contra Verona,
Contra Pavia, de're, dei fidi asilo,
Tutte le forze sue quell'empio adopra;
E, spero in Dio, non basteranno. Il nostro
Nobil cugin, l'ardito Baudo, il santo
Vescovo Ansvaldo, a queste mura intorno
Del Benaco i guerrieri e delle valli
Han radunati; e immoti stanno, accinti
A difesa mortal. Quando Verona
Cada e Pavia (Dio, nol consenti!) un novo
Lungo conflitto...

## ERMENGARDA.

Io nol vedrò: disciolta Già d'ogni tema e d'ogni amor terreno, Dal rio sperar, lunge io sarò; pel padre Io pregherò, per quell'amato Adelchi. Per te, per quei che soffrono, per quelli Che fan soffrir, per tutti. — Or tu raccogli La mia mente suprema. Al padre, Ausberga, Ed al fratel, quando li veda — oh questa Gioia negata non vi sia! — dirai Che, all' orlo estremo della vita, al punto In cui tutto s' obblia, grata e soave Serbai memoria di quel dì, dell'atto Cortese, allor che a me tremante, incerta Steser le braccia risolute e pie, Nè una reietta vergognar; dirai Che al trono del Signor, caldo, incessante, Per la vittoria lor stette il mio prego; E s' Ei non l'ode, alto consiglio è certo Di pietà più profonda; e ch'io morendo Gli ho benedetti. — Indi, sorella.... oh! questo Non mi negar.... trova un Fedel che possa, Quando che sia, dovunque, a quel feroco Di mia gente nemico approssimarsi....

ANSBERGA.

Carlo!

#### ERMENGARDA.

Tu l'hai nomato: e sì gli dica:

## ADELCHI

Senza rancor passa Ermengarda; oggetto D' odio in terra non lascia, e di quel tanto Ch' ella sofferse, Iddio scongiura, e spera Ch' egli a nessun conto ne chieda, poi Che dalle mani sue tutto ella prese. Questo gli dica, e... se all'orecchio altero Troppo acerba non giunge esta parola... Ch'io gli perdono. — Lo farai?

ANSBERGA.

L'estreme

Parole mie riceva il ciel, siccome Queste tue mi son sacre.

#### ERMENGARDA.

Amata! e d'una Cosa ti prego ancor: della mia spoglia, Cui, mentre un soffio l'animò, si larga Fosti di cure, non ti sia ribrezzo Prender l'estrema; e la componi in pace. Questo anel che tu vedi alla mia manca, Scenda seco nell'urna: ei mi fu dato Presso all'altar, dinanzi a Dio. Modesta Sia l'urna mia: — tutti siam polve: ed ie Di che mi posso gloriar? — ma porti Di regina le insegne: un sacro nodo Mi fe' regina: il don di Dio, nessuno Rapir lo puote, il sai: come la vita, Dee la morte attestarlo.

## ANSBERGA.

Oh! da te lunge Queste memorie dolorose! — Adempi Il sagrifizio; odi: di questo asilo, Ove ti addusse pellegrina Iddio, Cittadina divieni; e sia la casa Del tuo riposo tua. La sacra spoglia Vesti e lo spirto seco, e d'ogni umana Cosa l'obblio.

## ERMENGARDA.

Che mi proponi, Ansberga?
Ch' io mentisca al signor? Pensa ch' io vado
Sposa dinanzi a Lui; sposa illibata
Ma d' un mortal. — Felici voi; felice
Qualunque, sgombro di memorie il core
Al Re de' regi offerse, e il santo velo
Sovra gli occhi posò, pria di fissarli
In fronte all' uom! Ma — d'altri io sono.

ANSBERGA,

Oh mai

Stata nol fossi!

# ATTO QUARTO.

#### ERMENGARDA.

Oh mai! ma quella via,
Su cui ci pose il ciel, correrla intera
Convien, qual ch'ella sia, fino all'estremo.

— E, se all'annunzio di mia morte, un novo
Pensier di pentimento e di pietade
Assalisse quel cor? Se, per ammenda
Tarda, ma dolce ancor, la fredda spoglia
Ei richiedesse come sua, dovuta
Alla tomba real? Gli estinti, Ansberga,
Talor de'vivi son più forti assai.

ANSBERGA.

Oh! nol farà.

ERMENGARDA.

Tu pia, tu poni un freno Ingiurioso alla bontà di Lui, Che tocca i cor, che gode, in sua mercede Far che ripari, chi lo fece il torto?

ANSBERGA.

No, sventurata; ei nol farà. — Nol puote.

ERMENGARDA.

Come? perché nol puote?

ANSBERGA.

O mia diletta

Non chieder oltre; obblia.

ERMENGARDA.

Parla! alla tomba

Con questo dubbio non mandarmi.

ANSBERGA.

Oh! l'empio

Il suo delitto consumò.

ERMENGARDA.

Prosegui!

## ANSBERGA.

Scaccialo al tutto dal tuo cor. Di nuove Inique nozze ei si fe' reo: sugli occhi Degli uomini e di Dio, l'inverceondo, Come in trionfo, nel suo campo ei tragge Quella Ildegarde sua....

(ERMENGARDA sviene.)

Tu impallidisci! Ermengarda! non m'odi? Oh ciel! sorelle, Tragedie e Poeste. Accorrete! oh che feci!

(Entrane le due DONZELLE e varie SUORE.)

Oh: chi soccorso

Le dà? Vedete: il suo dolor l'uccide.

PRIMA SUORA.

Fa core; ella respira.

SECONDA SUORA.

O sventurata!

A questa età, nata in tal loco, e tanto Soffrir.

UNA DONZELLA.

Dolce mia donna!

PRIMA SUORA.

Ecco, le luci

A pre.

ANSBERGA.

Oh che sguardo! Ciel! che fia? I w

ERMENGARDA.

(in delirio.)

Scacciate

Quella donna, o scudieri! Oh! non vedete Come s'avanza ardimentosa, e tenta Prender la mano al re?

ANSBERGA.

Svegliati: oh Dio! Non dir così; ritorna in te; respingi Questi fantasmi; il nome santo invoca.

#### ERMENGARDA.

(in delirio.)

Carlo! non lo soffrir: lancia a costei
Quel tuo sguardo severo. Oh! tosto in fuga
Andranne: io stessa, io sposa tua, non rea
Pur d'un pensiero, intraveder nol posso
Senza tutta turbarmi — Oh ciel! che vedo?
Tu le sorridi? Ah no! cessa il crudele
Scherzo; ei mi strazia, io nol sostengo. — O Carlo,
Farmi morire di dolor, tu il puoi;
Ma che gloria ti fia? Tu stesso un giorno
Dolor ne avresti. — Amor tremendo è il mio.
Tu nol conosci ancora; oh! tutto ancora
Non tel mostrai; tu eri mio: secura
Nel mio gaudio io tacea: nè tutta mai
Questo labbro pudico osato avria

Dirti l'ebbrezza del mio cor segreto.

— Scacciala, per pietà! Vedi; io la temo, Come una serpe: il guardo suo m'uccide.

— Sola e debol son io: non sei tu il mio Unico amico? Se fui tua, se alcuna Di me dolcezza avesti... oh! non forzarmi A supplicar così dinanzi a questa Turba che mi deride... Oh cielo! ei fugge! Nelle sue braccia!... io muoio!...

ANSBERGA.

Oh! mi farai

Teco morir!

ERMENGARDA.

(in delirio.)

Dov' è Bertrada? io voglio Quella soave, quella pia Bertrada! Dimmi, il sai tu? tu, che la prima io vidi, Che prima amai di questa casa, il sai? Parla a questa infelice: odio la voce D'ogni mortal; ma al tuo pietoso aspetto, Ma nelle braccia tue sento una vita, Un gaudio amaro che all'amor somiglia. - Lascia ch' io ti rimiri, e ch' io mi segga Qui presso a te: son così stanca! Io voglio Star presso a to; voglio occultar nel tuo Grembo la faccia, e piangere: con teco Piangere io posso! Ah non partir! prometti Di non fuggir da me, finch' io mi levi Inebbriata del mio pianto. Oh! molto Da tollerarmi non ti resta: e tanto Mi amasti! Oh quanti abbiam trascorsi insieme Giorni ridenti! Ti sovvien? varcammo Monti, fiumi e foreste; e ad ogni aurora Crescea la gioia del destarsi. Oh giorni! No, non parlarne per pietà! Sa il cielo S' io mi credea che in cor mortal giammai Tanta gioia capisse e tanto affanno! 1.x : 45 si core le Tu piangi meco! Oh! consolar mi vuoi? Chiamami figlia: a questo nome io sento Una pienezza di martir, che il core M'inonda, e il getta nell'obblio.

(Ricade.)

ANSBERGA.

Tranquilla

Ella moria!

iλ' ( , .

## ADELCHI

#### ERMENGARDA.

le : mà sirendura fosse

(in delirio.)

Se fosse un sogno! e l'alba Lo risolvesse in nebbia! e mi destassi colle di pianto ed affannosa; e Carlo La cagion ne chiedesse, e, sorridendo Di poca fè mi rampognasse!

(Ricade in letargo.)

## ANSBERGA.

O Donna

Del ciel soccorri a questa afflitta!
PRIMA SUORA.

Oh! vedi,

Torna la pace su quel volto; il core Sotto la man più non trabalza.

ANSBERGA.

O suora!

Ermengarda! Ermengarda!

Io mi risveglio.

ERMENGARDA.

(Riavendosi.)

Oh! chi mi chiama?

#### ANSBERGA.

Guardami; io sono Ansberga; a te d'intorno Stan le donzelle tue, le suore pie, Che per la pace tua pregano.

## ERMENGARDA.

Vi benedica. — Ah! sl: questi son volti Di pace e d'amistà. — Da un tristo sogno

#### ANSBERGA.

Misera! travaglio
Più che ristoro ti reco si torba

#### ERMENGARDA.

È ver: tutta la lena è spenta. Reggimi, o cara: e voi, cortesi al fido Mio letticiol traetemi; l'estrema Fatica è questa che vi do; ma tutte Son contate lassu. — Moriamo in pace. Parlatemi di Dio: sento ch' Ei giunge.

## CORO.

Sparsa le trecce morbide Sull'affannoso petto Lenta le palme, e rorida Di morte il bianco aspetto, Giace la pia, col tremolo Sguardo cercando il ciel.

Cessa il compianto: unanime S' innalza una preghiera: Calata in su la gelida Fronte, una man leggiera Sulla pupilla cerula Stende l'estremo vel.

Sgombra, o gentil dall'ansia Mente i terrestri ardori; Leva all' Eterno un candide Pensier d'offerta, e muori: Fuor della vita è il termine Del lungo tuo martir.

Tal della mesta immobile Era quaggiuso il fato; Sempre un obblio di chiedere Che le saria negato; E al Dio de' santi ascendere, Santa del suo patir.

Ahi! nelle insonni tenebre, Pei claustri solitari, Tra il canto delle vergini, Ai supplicati altari, Sempre al pensier tornavano Gl'irrevocati dl;

Quando ancor cara, improvida D'un avvenir mal fido, Ebbra spirò le vivide Aure del Franco lido, E tra le nuore Saliche Invidiata uso: Quando da un poggio nereo.
Il biondo crin gemmata.
Vedea nel pian discorrere
La caccia affaccendata.
E sulle sciolte redini
Chino il chiomato sir;

E dietro a lui la furia De' corridor fumanti: E lo sbandarsi, e il rapido Redir de' veltri ansanti; E dai tentati triboli L' irto cinghiale uscir;

E la battuta polvere Rigar di sangue, colto Dal regio stral : la tenera Alle donzelle il volto Volgea repente, pallida D' amabile terror.

Oh Mosa errante! oh tepidi Lavacri d'Aquisgrano! Ove, deposta l'orrida Maglia il guerrier sovrano Scendea del campo a tergere Il nobile sudor!

Come rugiada al cespite
Dell'orba inaridita,
Fresca negli arsi calami
Fa rifluir la vita,
Che verdi ancor risorgono
Nel temperato albor;

Tale al pensier, cui l'empia Virtù d'amor fatica, Discende il refrigerio D'una parola amica, E il cor diverte ai placidi Gaudii d'un altro amor.

> Ma come il sol che reduce L'erta infocata ascende, E con la vampa assidua L'immobil aura incende, Risorti appena i gracili Steli riarde al suol;

Ratto così dal tenue Obblio torna immortale L'amor sopito, e l'anima Impaurita assale, E le sviate immagini Richiama al noto duol.

Sgombra o gentil dall'ansia Mente i terrestri ardori; Leva all'Eterno un candido Pensier d'offerta, e muori: Nel suol che dee la tenera Tua spoglia ricoprir,

Altre infelici dormono. Che il duol consunse; orbate Spose dal brando, e vergini Indarno fidanzate; Madri che i nati videro. Trafitti impallidir.

Te dalla rea progenie Degli oppressor discesa, Cui fu prodezza il numero, Cui fu ragion l'offesa, E dritto il sangue, e gloria Il non aver pietà,

Te collocò la provida Sventura in fra gli oppressi: Muori compianta e placida; Scendi a dormir con essi: Alle incolpate ceneri Nessuno insulterà.

Muori, e la faccia esanime Si ricomponga in pace; Com' era allor che improvida D'un avvenir fallace Lievi pensier virginei Solo pingea. Così

Dalle squarciate nuvole Si svolge il sol cadente, E dietro il monte imporpora Il trepido occidente: Al pio colono augurio Di più sereno dì.

## SCENA II.

Notte. Interno d'un battifredo sulle mura di Pavia. Un'armatura nel mezzo.

GUNTIGI, AMRI.

GUNTINGI.

Amri, sovvienti di Spoleti?

AMRI.

E posso

Obbliarlo, signor?

GUNTIGI.

D'allor che morto Il tuo signor, solo, dai nostri cinto, Senza difesa rimanesti? Alzata Sul tuo capo la scure, un furibondo Già la calava; io lo ritenni: ai piedi Tu mi cadesti, e ti gridasti mio. Che mi giuravi?

AMRI.

Ubbidienza e fede Fino alla morte, — O mio signor, falsato Ho il giuro mai?

GUNTIGI.

No, ma l'istante è giunto Che tu lo illustri con la prova.

AMRI.

Imponi.

GUNTIGI.

Tocca quest'armi consacrate, e giura Che il mio comando eseguirai; che mai, Ne per timor ne per lusinghe, fia, Mai, dal tuo labbro rivelato.

AMRI.

(Ponendo le mani sull'armi.)

Il giuro: E se quandunque mentirò, mendico Andarne io possa, non portar più scudo, Divenir servo d'un Romano.

<u> 12</u>

#### GUNTIGI.

Ascolta. A me commessa delle mura, il sai, È la custodia; io qui comando, e a nullo Ubbidisco che al re. Su questo spalto Io ti pongo a vedetta, e quindi ogn'altro Guerriero allontanai. Tendi l'orecchio, E osserva al lume della luna: al mezzo Quando la notte fia, cheto vedrai Alle mura un armato avvicinarsi: Svarto ei sarà . . . Perchè così mi guardi Attonito? egli è Svarto un che tra noi Era da men di te; che ora tra i Franchi In alto sta, sol perchè seppe accorto E segreto servir. Ti basti intanto, Che amico viene al tuo signor costui. Col pomo della spada in sullo scudo Sommessamente ei picchierà: tre volte Gli renderai lo stesso segno. Al muro Una scala ei porrà: quando fia posta, Ripeti il segno; ei saliravvi: a questo Battifredo lo scorgi, e a guardia ponti Qui fuor: se un passo, se un respiro ascolti, Entra ed avvisa.

AMRI.

Come imponi, io tutto

Farò.

GUNTIGI

Tu servi a gran disegno, e grande Fia il premio.

(AMRl parte.)

# SCENA III.

#### GUNTIGI.

Fedeltà? — Che il tristo amico Di caduto signor, quei che, ostinato Nella speranza, o irresoluto, stette Con lui fino all'estremo, o con lui cadde, Fedeltà! fedeltà! gridi, e con essa Si consoli, sta ben. Ciò che consola, Creder si vuol senza esitar. — Ma quando Tutto perder si puote, e tutto ancora Si può salvar; quando il felice, il sire Per cui Dio si dichiara, il consacrato Carlo un messo m'invia, mi vuole amico,

M' invita a non perir, vuol dalla causa Della sventura separar la mia.... A che, sempre respinta, ad assalirmi Questa parola fedeltà ritorna, Simile all' importuno? e sempre in mezze De'miei pensier si getta e la consulta Ne turba? — Fedeltà! Bello è con essa Ogni destin, bello il morir. — Chi 'l dice? Quello per cui si muor. — Ma l'universo Seco il ripete ad una voce, e grida Che, anco mendico e derelitto, il fido Degno è d'onor, più che il fellon tra gli agi E gli amici. — Davver? Ma, s'egli è degno, Perchè è mendico e derelitto? E voi Che l'ammirate, chi vi tien che in folla Non accorriate a consolarlo, a fargli Onor, l'ingiurie della sorte iniqua A ristorar? Levatevi dal flanco Di que' felici che spregiate, e dove Sta questo onor fate vedervi: allora Vi crederò. Certo, se a voi consiglio Chieder dovessi, dir m'udrei: rigetta L'offerte indegne; de' tuoi re dividi, Qual ch'ella sia, la sorte. — E perchè tanto A cor questo vi sta? Perchè s' io cado, Io vi farò pietà; ma se, tra mezzo Alle rovine altrui, ritto io rimango, Se cavalcar voi mi vedrete al fianco Del vincitor che mi sorrida, allora Forse invidia farovvi; e più v'aggrada Sentir pietà che invidia. Ah! non è puro Questo vostro consiglio. — Oh! Carlo anch'egli In cor ti spregerà — Chi ve l'ha detto? Spregia egli Švarto, un uom di guerra oscuro, Che ai primi gradi alzò? Quando sul volto Quel potente m'onori, il core a voi Chi 'l rivela? E che importa! Ah! voi volete Sparger di fiele il nappo a cui non puote Giungere il vostro labbro. A voi diletta Veder grandi cadute, ombre d'estinta Fortuna, e favellarne, e nella vostra Oscurità racconsolarvi: è questo Di vostre mire il segno: un più ridente Splende alla mia; ne di toccarlo il vostro Vano clamor mi riterrà. Se basta I vostri plausi ad ottener, lo starsi Fermo alle prese col periglio, ebbene, Un tremendo io ne affronto: e un di saprete Che a questo posto più mestier coraggie

## ATTO QUARTO.

Mi fu, che un giorno di battaglia in campe. Perchè, se il rege, come suol talvolta, Visitando le mura, or or qui meco Svarto trovasse a parlamento, Svarto, Un di color, ch'ei traditori, e Carlo Noma Fedeli ... oh! di guardarsi indietro Non è più tempo: egli è destin, che pera Un di noi due; far deggio in modo, o Veglio, Ch'io quel non sia.

## SCENA IV.

## GUNTIGL SVARTO, AMRI.

svarto. Guntigi!

GUNTIGI.

Svarto!

(ad AMRI,)

Alcuno

Non incontrasti?

AMRI. Alcun. GUNTIGI.

Qui intorno veglia.

(AMRl parte.)

# SCENA V.

## GUNTIGI. SVARTO

SVARTO.

Guntigi. io vengo, e il capo mio commette Alla tua fede.

GUNTIGI.

E tu n'hai pegno; entrambi Un periglio corriamo.

SVARTO.

E un premio immenso Trarne, sta in te. Vuoi tu fermar la sorte D'un popolo e la tua?

## GUNTIGI.

Quando quel Franco
Prigion condotto entro Pavia, mi chiese
Di segreto parlar, messo di Carlo
Mi si scoverse, e in nome suo mi disse
Che l'ira di nemico a volger pronto
In real grazia egli era, e in me speranza
Molta ponea; che ogni mio danno avria
Riparato da re; che tu verresti
A trattar meco: io condiscesi: un pegno
Chiese da me; tosto de' Franchi al campo
Nascosamente il mio figliuol mandai
Messo insieme ed ostaggio; e certo ancora
Del mio voler non sei? Fermo è del pari
Carlo nel suo?

#### SVARTO.

Dubbiar ne puoi?

Ch'io sappia Ciò ch'ei desia, ciò ch'ei promette. Ei prese La mia cittade, e ne fe' dono altrui: Nè resta a me che un titol vano.

#### SVARTO.

Che dispogliato altri ti creda, e quindi Implacabile a Carlo. Or sappi; il grado Che già tenesti, tu non l'hai lasciato Che per salir. Carlo a' tuoi pari dona E non promette: Ivrea perdesti: il Conte, Prendi,

(gli porge un diploma.)

sei di Pavia.

#### GUNTIGI

Da questo istante Io l'ufizio ne assumo; e fiane accorto Dall'opre il signor mio. Gli ordini suoi Nunziami, o Svarto.

### SVARTO.

Ei vuol Pavia; captivo Vuole in sua mano il re: l'impresa allora Precipita al suo fin. Verona a stento Chiusa ancor tiensi: tranne pochi, ognuno Brama d'uscirne, e dirsi vinto: Adelch' Bol li ritien: ma quando Carlo arrivi, Vincitor di Pavia, di resistenza Chi parlerà? L'altre città she sparse Tengonsi. e speran nell'indugio ancora, Cadon tutte in un di, membra disciolte D'avulso capo: i re caduti, è tolto Ogni pretesto di vergogna: al duro Ostinato ubbidir manca il comando: Ei regna, e guerra più non v'è.

GUNTIGI.

Sì, certo:
Pavia gli è d'uopo; ed ei l'avrà: domani,
Non più tardi l'avrà. Verso la porta
Occidental con qualche schiera ei venga:
Finga quivi un assalto; io questa opposta
Terrò sguernita, e vi porrò sol pocbi
Miei fidi: accesa ivi la mischia, a questa
Ei corra; aperta gli sarà. — Ch'io, preso
Il re consegni al suo nemico, questo
Carlo da me non chieda: io fui vassallo
Di Desiderio, in di felici; e il mio
Nome d'inutil macchia io coprirei.
Cinto di qua, di là, lo sventurato
Sfuggir non può.

SVARTO.

Felice me, che a Carlo
Tal nunzio apporterò! Te più felice,
Che puoi tanto per lui! — Ma dimmi ancora:
Che si pensa in Pavia? Quoi che il crollante
Soglio reggere han fermo, o insieme seco
Precipitar, son molti ancora? o all'astro
Trionfator di Carlo i guardi alfine
Volgonsi e i voti? e agevol fia, siccome
L'altra già fu, questa vittoria estrema?

GUNTIGI.

Stanchi e sfidati i più, sotto il vessillo Stanno sol per costume: a lor consiglia Ogni pensier di abbandonar cui Dio Già da gran tempo abbandonò; ma in cape D'ogni pensier s'affaccia una parola Che li spaventa: tradimento. Un' altra Più saggia a questi udir farò: salvezza Del regno; e nostri diverran: già il sono. Altri inconcussi in loro amor, da Carlo Ormai nulla sperando...

SVARTO.

Ebben, prometti;

Tutti guadagna.

CUNTIGI.

Inutil rischio ei fia.

Lascia perir chi vuol perir; senz'essi Tutto compir si può.

SVARTO.

Guntigi, ascolta.

Fedel del re de' Franchi io qui favello
A un suo Fedel; ma Longobardo pure
A un Longobardo. I patti suoi, lo credo,
Carlo terra: ma non è forse il meglio
Esser cinti d'amici? in una folla
Di salvati da noi?

GUNTIGI.

Fiducia, o Svarto,
Per fiducia ti rendo. Il di che Carlo
Senza sospetto regnerà, che un brando
Non resterà che non gli sia devoto...
Guardiamci da quel di! Ma se gli sfugge
Un nemico, e respira, e questo novo
Regno minaccia, non temer che sia
Posto in non cal chi glielo diede io mano.

SVARTO.

Saggio tu parli e schietto. — Odi: per noi Sola via di salute era pur quella Su cui corriamo: ma d'inciampi è sparsa E d'insidie: il vedrai. Tristo a chi solo Farla vorrà. — Poi che la sorte in questa Ora solenne qui ci uni, ci elesse All'opera compagni ed al periglio Di questa notte, che obbliata mai Da noi non fia, stringiamo un patto, ad ambo Patto di vita. Sulla tua fortuna Io di vegliar prometto; i tuoi nemici Saranno i miei.

GUNTIGI.

Prendo, e la mia ti fermo.

SVARTO.

In vita e in morte.

GUNTIGI.

Pegno la destra.

(Gli porge la destra ; SVARTO la stringe.)

Al re de' Franchi, amico, Reca l'omaggio mio.

SVARTO.

Doman !

GUNTIGI.

Domani.

Amri 1

(entra AMRI.)

E sgombro lo spalto?

AMRI.

È sgombro; e tutto

Tace d'intorno.

GUNTIGI.

(Ad AMRI, accennando SVARTO.)

Il riconduci.

SVARTO.

Addio.

FINE DELL'ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO

## SCENA PRIMA.

## Palazzo reale in Verona.

ADELCHI, GISELBERTO duca di Verona.

GISELBERTO.

Costretto o re, dell'oste intera io vengo A nunziarti il voler: duchi e soldati Chiedon la resa. A tutti è noto, e indarn, Celar si volle, che Pavia le porte Al Franco aprì; e che pur troppo ei tragge Captivo il re. Co' figli suoi Gerberga Già incontro a Carlo uscì, dell'aspro sire Più ancor fidando nel perdon, che in una Impotente amistà. Verona attrita Dal lungo assedio, di guerrier, di scorte Scema, non forte assai contra il nemico Che già la stringe, non potrà la foga Dei sorvegnenti sostener; ne quelli Che l'han difesa fino ad or, se pochi Ne traggi, o re, vogliono al rischio starsi Di pugna impari, e di spietato assalto. Fin che del fare e del soffrir concesso Era un frutto sperar, fenno e soffriro; Quanto il dover, quanto l'onor chiedea, Il diero: ai mali che non han più scopo Chiedono il fine.

ADELCHI.

Esci: la mia risposta

Tra poco avrai.

(GISELBERTO parte.)

# SCENA II.

ADELCHI.

Va, vivi, invecchia in pace; Resta un de' primi di tua gente: il merti:

Ya, non temer; sarai vassallo; il tempo E pe' tuoi pari. — Anche il comando udirsi Intimar de' codardi, e di chi trema Prender la legge! è troppo. Han risoluto! Voglion, perché son vili! e minacciosi Li fa il terror; nè soffriran che a questo Furor di codardia s'opponga alcuno, Che resti un uom tra loro l — O cielo! Il padre Negli artigli di Carlo! I giorni estremi Uomo d'altrui vivrà, soggetto al cenno Di quella man, che non avria voluto Come amico serrar; mangiando il pane Di chi l'offese, e l'ebbe a prezzo! E nulla Via di cavarlo dalla fossa, ov' egli Rugge tradito e solo, e chiama indarno Chi salvarlo non può! nulla! — Caduta Brescia, e il mio Baudo, il generoso, astretto Anch' ei le porte a spalancar da quelli Che non voglion morire. Oh più di tutti Fortunata Ermengarda! Oh giorni! oh casa Di Desiderio, ove d'invidia è degno Chi d'affanno morì! — Di fuor costui, Che arrogante s'avanza, e or or verrammi Ad intimar che il suo trionfo io compia; Qui la viltà che gli risponde, ed osa Pressarmi: — è troppo in una volta! Almeno Finor, perduta anche la speme, il loco V'era all'opra; ogni giorno il suo domani, Ed ogni stretta il suo partito avea. Ed ora.... ed or, se in sen de' vili un core Io piantar non potei, potranno i vili Togliere al forte, ché da forte ei pera? Tutti alfin non son vili: udrammi alcuno: Più d'un compagno troverò, s' io grido: Usciam costoro ad incontrar; mostriamo Che non è ver che a tutto i Longobardi Antepongon la vita: e... se non altro, Morrem. — Che pensi? Nella tua rovina Perchè quei prodi strascinar? Se nulla Ti resta a far quaggiù, non puoi tu solo Morir? Nol puoi? Sento che l'alma in questo Pensier riposa alfine: ei mi sorride, Come l'amico che sul volto reca Una lieta novella. Uscir di questa Ignobil calca che mi preme; il riso Non veder del nemico; e questo peso D' ira, di dubbio e di pieta, gittarlo!.... Tu, brando mio, che del destin altrui Tante volte hai deciso, e tu, secura

Tragedie e Poeste.

Mano avvezza a trattarlo.... e in un momento Tutto è finito. — Tutto? Ah sciagurato! Perchè menti a te stesso? Il mormorio Di questi vermi ti stordisce; il solo Pensier di starti a un vincitor dinanzi Vince ogni tua virtù; l'ansia di questa Ora t'affrange, e fa gridarti: è troppo! E affrontar Dio potresti? e dirgli: io vengo Senza aspettar che tu mi chiami; il posto Che m'assegnasti, era difficil troppo; E l'ho deserto! — Empio! fuggire? e intante Per compagnia fino alla tomba, al padre Lasciar questa memoria; il tuo supremo Disperato sospir legargli! Al vento Empio pensier. — L'animo tuo ripiglia, Adelchi, uom sii. Che cerchi? In questo istante D'ogni travaglio il fin tu vuoi: non vedi, Che in tuo poter non è? — T'offre un asilo Il greco imperador. Sì; per sua bocca Te l'offre Iddio: grato l'accetta: il solo Saggio partito, il solo degno è questo. Conserva al padre la sua speme: ei possa Reduce almeno e vincitor sognarti, Infrangitor de' ceppi suoi, non tinto Del sangue sparso disperando, — E sogno Forse non fia: da più profondo abisso Altri già sorse: non fa patti eterni Con alcun la fortuna: if tempo toglie E dà: gli amici, il successor li crea. - Teudi?

# SCENA III.

# ADELCHI, TEUDI.

TEUDI.

Mio re.

ADELCHI.

Restano amici ancora

Al re che cade?

TEUDI.

Sì color che amici

Eran d' Adelchi.

ADRLCHI.

E che partito han preso?

TEUDI.

L'aspettano da te.

ADELCHI.

Dove son essi?

TEUDI.

Qui nel palazzo tuo, lungi dai tristi A cui sol tarda d'esser vinti appieno.

ADELCHI.

Tristo, o Teudi, il valor disseminato
Tra la viltà! — Compagni alla mia fuga
Io questi prodi prenderò: null'altro
Far ne poss'io; nulla ei per me far ponno,
Che seguirmi a Bisanzio. Ah! se havvi alcuno
Cui venga in mente un più gentil consiglio,
Per pietà, me lo dia. — Da te, mio Teudi,
Un più coral servigio, un più fidato
Attendo ancor: resta per ora; al padre
Fa che di me questa novella arrivi:
Ch'io son fuggito, ma per lui; ch'io vivo,
Per liberarlo un di; che non disperi.
Vieni, e m'abbraccia: a dì più lieti. — Al duca
Di Verona dirai che non attenda
Ordini più da me. — Sulla tua fede
Riposo, o Teudi.

TEUDI.

Oh! la secondi il cielo.

(Escono dalle parti opposte.)

# SCENA IV.

Tenda nel campo di Carlo sotto Verona.

CARLO, un araldo, ARVINO, conti.

CARLO.

Vanne, araldo, in Verona; e al duca, a tutti I suoi guerrier questa parola esponi: Re Carlo è qui: le porte aprite; egli entra Grazioso signor; se no, più tarda L'entrata fia, ma non men certa; e i patti Quali un solo li detta, e inacerbito.

(L'ARALBO parte.)

ARVINO.

Il vinto re chiede parlarti, o sire.

CARLO.

Che vuol?

ARVINO.

Nol disse; ma pietosa istanza Egli ne fea.

CARLO.

Venga.

(ARVINO parte.)

Vediam colui, Che destinata a un' altra fronte avea La corona di Carlo.

(AI CONTI.)

Ite: alle mura
La custodia addoppiate; ad ogni sbocco
Si vegli in arme: e che nessun mi sfugga.

# SCENA V.

# CARLO, DESIDERIO.

#### CARLO.

A che vieni, infelice? E che parola Correr puote tra noi? Decisa il cielo Ha la nostra contesa; e più non resta Di che garrir. Triste querele e pianto Sparger dinanzi al vincitor, disdice A chi fu re; nè a me con detti acerbi L'odio antico appagar lice, nè questo Gaudio superbo che in mio cor s'eleva, Ostentarti sul volto; onde sdegnato Dio non si penta, e alla vittoria in mezzo Non m'abbandoni ancor. Nè certo, un vano Da me conforto di parole attendi. Che ti direi? ciò che t'accora, è gioia Per me; nè lamentar posso un destino, Ch'io non voglio mutar. Tal del mortale È la sorte quaggiù: quando alle prese Son due di lor, forza è che l'un piangendo Esca del campo. Tu vivrai; null'altro Dono ha Carlo per te.

## DESIDERIO.

Re del mio regno, Persecutor del sangue mio, qual dono Ai re caduti sia la vita, il sai? E pensi tu, ch'io vinto, io nella polve,

## ATTO QUINTO.

Di gioia anco una volta inebbriarmi Non potrei? del velen che il cor m'affoga, Il tuo trionfo amareggiar? parole Dirti di cui ti sovverresti, e in parte Vendicato morir? Ma in te del cielo Io la vendetta adoro, e innanzi a cui Dio m'inchinò, m'inchino: a supplicarti Vengo; e m'udrai; che degli affitti il prego È giudizio di sangue a chi lo sdegna.

CARLO.

Parla.

DESIDERIO.

In difesa d'Adrian, tu il brando Contro di me traesti?

CARLO.

A che domandi

Quello che sai?

DESIDERIO.

Sappi tu ancor che solo
Io nemico gli fui, che Adelchi — e m'ode
Quel Dio che è presso ai travagliati — Adelchi
Al mio furor preghi, consigli, ed anche,
Quanto è concesso a pio figliuol, rampogne
Mai sempre oppose: indarno!

CARLO.

Ebben?

DESIDERIO.

Compiuta

È la tua impresa: non ha più nemici Il tuo Romano: intera, e tal che basti Al cor più fiacco ed iracondo, ei gode La sicurezza e la vendetta. A questo Tu scendevi, e l'hai detto: allor tu stesso Segnasti il termin dell'offesa. Ell'era Causa di Dio, dicevi. È vinta; e nulla Più ti domanda Iddio.

CARLO.

Tu legge imponi

Al vincitor?

DESIDERIO.

Legge? Oh! ne' detti miei Non ti fingere orgoglio, onde sdegnarli. O Carlo, il ciel molto ti die: ti vedi Il nemico ai ginocchi, e dal suo labbro Odi il prego sommesso e la lusinga; Nel suolo ov' ei ti combattea, tu regni. Ah! non voler di più: pensa che abborre Gli smisurati desidèri il cielo.

CARLO.

Cessa.

#### DESIDERIO.

Ah! m'ascolta; un di tu ancor potresti Assaggiar la sventura, e d'un amico Pensier che ti conforti, aver bisogno; E allor gioconda ti verrebbe in mente Di questo giorno la pietà. Rammenta Che innanzi al trono dell' Eterno un giorno Aspetterai tremando una risposta, O di mercede o di rigor, com'io Dal tuo labbro or l'aspetto. Ahi! già venduto Il mio figlio t'è forse! Oh! se quell'alto Spirto indomito, ardente. consumarsi Deve in catene!... Ah no! pensa che reo Di nulla egli è; difese il padre: or questo Gli è tolto ancor. Che puoi temer? Per noi Non c'è brando che fera: a te vassalli Son quei che il furo a noi: da lor tradito Tu non sarai: tutto è leale al forte. Italia è tua : reggila in pace : un rege Prigion ti basti; a stranio suol consenti Che il figliuol mio . . . .

#### CARLO.

Non più; cosa mi chiedi Tu! che da me non otterria Bertrada.

#### DESIDERIO.

 Io ti pregava! io, che per certo a prova Conoscerti dovea! Nega; sul tuo
 Capo il tesor della vendetta addensa.
 Ti fe' l'inganno vincitor; superbo
 La vittoria ti faccia e dispietato.
 Calca i prostrati, e sali; a Dio rincresci....

#### CARLO.

Taci, tu che sei vinto. E che? pur jeri La mia morte sognavi, e grazie or chiedi, Qual converria, se, nella facil ora Di colloquio ospital, lieto io sorgessi Dalla tua mensa! E perchè amica e pari Non sonò la risposta al tuo desio, Anco mi vieni a imperversar d'intorno, Come il mendico che un rifiuto ascolta! Ma quel che a me tu preparavi — Adelchi

**4**.....

Era allor teco — non ne parli: or io Ne parlerò. Da me fuggia Gerberga, Da me cognato, e seco i figli, i figli Del mio fratel traea, di strida empiendo Il suo passaggio, come augel che i nati Trafuga all' ugna di sparvier. Mentito Era il terror: vero soltanto il cruccio Di non regnar; ma obbrobriosa intanto Me una fama pingea quasi un immane Vorator di fanciulli, un parricida. Io soffriva, e tacea. Voi premurosi La sconsigliata raccettaste, ed eco Feste a quel suo garrito. Ospiti voi De'nipoti di Carlo! Difensori Voi del mio sangue, contro me! Tornata Or finalmente è, se nol sai, Gerberga A cui fuggir mai non doveva; a questo Tutor tremendo i figli adduce, e fida Le care vite a questa man. Ma voi. Altro che vita, un più superbo dono Destinavate a' miei nipoti. Al santo Pastor chiedeste, e non fu inerme il prego. Che sulle chiome de fanciulli, al peso Non pur dell'elmo avvezze, ei, da spergiuro, L'olio versasse del Signor. Sceglieste Un pugnal, l'affilaste, e al più diletto Amico mio por lo voleste in pugno, Perch'egli in cor me lo piantasse. E quando Io, tra 'l Vèsero infido e la selvaggia Elba, i nemici a debellar del cielo Mi sarei travagliato, in Francia voi Correre, insegna contro insegna, e crisma Contro crisma levar, perfidi! e pormi In un letto di spine, il più giocondo De' vostri sogni era codesto. Al cielo Parve altrimenti. Voi tempraste al mio Labbro un calice amaro; ei v'è rimasto: Votatelo. Di Dio tu mi favelli; S' io nol temessi, il rio che tanto ardía Pensi che in Francia il condurrei captivo? Cogli ora il fior che hai coltivato, e taci. Inesausta di ciance è la sventura; Ma del par sofferente e infaticato Non è d'offeso vincitor l'orecchio.

. : :

10

#### SCENA VI

# CARLO, DESIDERIO, ARVINO.

ARVINO.

Viva re Carlo! Al cenno tuo, dai valli Calan le insegne; strepitando a terra Van le sbarre nemiche; ai claustri aperti Ognun s' affolla, ed all' omaggio accorre.

DESIDERIO.

Ahi dolente, che ascolto! e che mi resta Ad ascoltar!

CARLO.

Nè si sottrasse alcuno?

Nessuno, o re: pochi il tentar ma invano. Sorpresi nella fuga, d'ogni parte Cinti, pugnar fino all'estremo; e tutti Restar sul campo, quale estinto, e quale Ferito a morte.

CARLO.

E son?

ARVINO.

Tale è presente, A cui troppo dorrà, se tutto io dico.

DESIDERIO.

Nunzio di morte, tu l'hai dette.

CARLO.

Adelchi

Dunque perì?

DESIDERIO.

(Ad ARVINO.)

Parla, o crudele, al padre.

La luce ei vede, ma per poco, offeso D' immedicabil colpo. Il padre ei chiede, E te pur anche, o sire.

DESIDERIO.

E questo ancora

Mi negherai?

( ) · · · · · · ·

CARLO.

No, sventurato. — Arvino, Fa ch' ei sia tratto a questa tenda: e digli Che non ha più nemici.

# SCENA VII.

# CARLO, DESIDERIO.

#### DESIDERIO.

Oh! come grave Sei tu discesa sul mio capo antico, Mano di Dio! Qual mi riforni il figlio! Figlio, mia sola gloria, io qui mi struggo, E tremo di vederti. Io del tuo corpo Mirerò la ferita? io che dovea Esser pianto da te! Misero! io solo Ti trassi a ciò: cieco amator, per farti Più bello il soglio, io ti scavai la tomba! Se ancor, tra il canto de'guerrier, caduto Fossi in un giorno di vittoria! o chiusi. Tra il singulto de' tuoi, tra il riverente Dolor de' fidi, sul real tuo letto, Gli occhi io t'avessi.... ah! saria stato ancora Ineffabil cordoglio! Ed or morrai Non re, deserto, al tuo nemico in mano, Senza lamenti che del padre, e sparsi Innanzi ad uom che in ascoltarli esulta.

#### CARLO.

Veglio, t'inganna il tuo dolor. Pensoso, Non esultante, d'un gagliardo il fato Io contemplo, e d'un re. Nemico io fui D'Adelchi; egli era il mio, ne tal, che in questo Novello seggio io riposar potessi, Lui vivo, e fuor delle mie mani. Or egli Stassi in quelle di Dio: quivi non giunge La nimistà d'un pio.

#### DESIDERIO.

Dono funesto
La tua pietà, s'ella giammai non scende,
Che sui caduti senza speme in fondo:
Se allor soltanto il braccio tuo rattieni,
Che più loco non trovi alle ferite.

# SCENA VIII.

CARLO, DESIDERIO, ADELCHI ferito e portato.

DESIDERIO.

Ahi, figlio!

ADELCHI.

O padre, io ti rivedo! Appressa; Tocca la mano del tuo figlio.

DESIDERIO.

Orrendo

M'è il vederti così.

ADELCHI.

Molti sul campo Cadder così per la mia mano.

Ahi, dunque

Insanabile, o caro, è questa piaga?

ADELCHI.

Insanabile.

DESIDERIO.

Ahi lasso! ahi guerra atroce!
Io crudel che la volli; io che t'uccido!
ADELCHI.

Non tu, nè questi, ma il Signor d'entrambi.

DESIDERIO.

Oh desiato da quest'occhi, oh quanto Lunge da te soffersi! Ed un pensiero Fra tante ambasce mi reggea, la speme Di narrartele un giorno, in una fida Ora di pace.

#### ADELCHI.

Ora per me di pace, Credilo o padre, è giunta; ah! pur che vintò Te dal dolor quaggiù non lasci.

DESIDERIO.

Oh fronte Balda e serena! oh man gagliarda! oh ciglio Che spiravi il terror!

#### ADELCHI.

Cessa i lamenti. Cessa, o padre, per Dio! Non era questo Il tempo di morir? Ma tu, che preso Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta. Gran segreto è la vita, e nol comprende Che l'ora estrema. Ti fu tolto un regno: Deh! nol pianger: mel credi. Allor che a questa Ora tu stesso appresserai, giocondi Si schiereranno al tuo pensier dinanzi Gli anni in cui re non sarai stato, in cui Nè una lagrima pur notata in cielo Fia contra te, nè il nome tuo saravvi Con l'imprecar de' tribolati asceso. Godi che re non sei; godi che chiusa All'oprar t'è ogni via: loco a gentile, Ad innocente opra non v'è: non resta Che far torto, o patirlo. Una feroce Forza il mondo possiede, e fa nomarsi Dritto: la man degli avi insanguinata Semino l'ingiustizia; i padri l'hanno Coltivata col sangue; e omai la terra Altra messe non dà. Reggere iniqui Dolce non è; tu l'hai provato: e fosse; Non dee finir così? Questo felice, Cui la mia morte fa più fermo il soglio, Cui tutto arride, tutto plaude e serve, Questo è un uom che morrà.

DESIDERIO.

Ma ch'io ti perdo,

Figlio, di ciò chi mi consola?

Il Dio

Che di tutto consola.

(Si volge a CARLO.)

E tu, superbo

Nemico mio....

CARLO.

Con questo nome, Adelcki, Più non chiamarmi; il fui: ma con le tombe Empia e villana è nimistà; nè tale, Credilo, in cor cape di Carlo.

ADELCHI.

E amico Il mio parlar sarà, supplice, e schivo D'ogni ricordo ad ambo amaro, e a questo •• • •

Per cui ti prego, e la morente mano Ripongo nella tua. Che tanta preda Tu lasci in libertà.... questo io non chiedo.... Chè vano, il veggo, il mio pregar saria, Vano il pregar d'ogni mortale. Immoto È il senno tuo; nè a questo segno arriva Il tuo perdon. Quel che negar non puoi Senza esser crudo, io ti domando. Mite, Quant'esser può, scevra d'insulto sia La prigionia di questo antico, e quale La imploreresti al padre tuo, se il cielo Al dolor di lasciarlo in forza altrui Ti destinava. Il venerabil capo D'ogni oltraggio difendi: i forti contro I caduti, son molti; e la crudele Vista ei non deve sopportar d'alcuno Che vassallo il tradi.

CARLO.

Porta all'avello Questa lieta certezza: Adelchi, il cielo Testimonio mi sia; la tua preghiera È parola di Carlo.

ADELCHI.

Il tuo nemico Prega per te, morendo.

# SCENA IX.

ARVINO, CARLO, DESIDERIO, ADELCHI.

ARVINO.

Impazienti, Invitto re, chiedon guerrieri e duchi D'essere ammessi.

> ADELCHI. Carlo! CARLO.

Alcun non osi Avvicinarsi a questa tenda. Adelchi È signor qui. Solo d'Adelchi il padre, E il pio ministro del perdon divino Han qui l'accesso.

Samuel State Control

(Parte con ARVINO.)

# SCENA X.

# DESIDERIO, ADRLCHI.

DESIDERIO.

Ahi, mio diletto!

ADELCHI.

O padre

Fugge la luce da quest'occhi.
DESIDERIO.

Adelchi,

No, non lasciarmi!

ADELCHI.

O Re de' re tradito Da un tuo Fedel, dagli altri abbandonato!... Vengo alla pace tua: l'anima stanca Accogli.

DESIDERIO.

Ei t'ode oh ciel! tu manchi! ed io.... In servitude a piangerti rimango.

FINE DELLA TRAGEDIA.

.

•

No. 1. Who is the second of th

# DISCORSO

# SOPRA ALCUNI PUNTI DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA

Le Notizie Storiche premesse a questa tragedia non son altro che una serie di nudi fatti scelti nelle cronache e nelle memorie d'ogni genere, che ci rimangono dell'epoca rappresentata nella tragedia stessa. S'è detto scelti: perchè quelle cronache e quelle memorie sono non di rado così discordi tra loro, che dalla lettura di esse risulta tutt'altro che un concetto unico di storia. In casi simili, cioè quasi sempre, a voler formarsi, per quanto è possibile, un tal concetto, è necessario ricavare dalle relazioni di scrittori, o creduli, o ingannati, o appassionati, e spesso posteriori di molto agli avvenimenti, ciò che ha più carattere di probabilità, e s'accomoda meglio con que' fatti principali che, affermati da tutti, sono come la parte certa e fondamentale della storia. Chi scrive ha cercato di fare alla meglio una tale scelta; e le Notizie suddette sono il risultato del suo ultimo convincimento. Ma, in esse, non ha addotte le ragioni della preferenza data a una testimonianza sull'altra; non ha fatto parola delle discordanze tra i cronisti; ha dissimulato le opinioni degli storici moderni, contrarie alla sua: ha preso insomma il metodo afferma-tivo, come il più spiccio. Que' lettori però ai quali alcune pagine di ricerche storiche non fanno spavento, troveranno nel primo capitolo di questo discorso le ragioni dell'opinione espressa nelle Notizie intorno ad alcuni punti più disputati; e nello stesso tempo, qualche schiarimento e qualche riflessione su de fatti esposti in quel luogo con asciutta brevità.

Ma una serie di fatti materiali ed esteriori, per dir così foss'anche netta d'errori e di dubbi, non è ancora la storia, nè una materia bastante a formare il concetto drammatico d'un avvenimento storico. Le circostanze di leggi, di consuetudini, d'opinioni, in cui si sono trovati i personaggi operanti; i loro fini e le loro inclinazioni; la giustizia, o l'ingiustizia di quelli e di queste, indipendentemente dalle convenzioni umane, secondo o contro le quali hanno operato; i desidèri, i timori, i patimenti, lo stato generale dell'immenso numero d'uomini che non ebbero parte attiva in quell'avvenimento, ma che ne provaron gli effetti; queste ed altre cose d'uguale, cioè di molta importanza, non si manifestano per lo più ne' fatti stessi; e sono però i dati necessari.

per giudicarne rettamente. Dalla lettura attenta e replicata dei documenti che posson servire a far conoscere il pezzo di storia su cui è fondata questa tragedia, è risultato all'autore un concetto opposto, in molti de' punti accennati or ora, a quello che ne hanno avuto e lasciato storici d'alto grido. Per quanto dovesse essere, o fosse, diffidente del suo giudizio, e propenso a credere più ragionato il loro, non ha però potuto ricevere il giogo d'opinioni, le quali più esaminate, più gli sono parse contrarie all'evidenza. Quindi lo spirito storico del dramma è in molti punti affatto opposto a quello che esce, per dir così, dalle più riputate storie moderne e per conseguenza all'opinione del più de' lettori. A quelli che desiderassero conoscere le ragioni di questi dissentimenti, sono consacrati gli altri capitoli.

Ma giustificare il concetto storico d'una tragedia, non è lo scopo unico, e nemmeno il primario di questo discorso: chi scrive sente benissimo quanto sarebbe cosa vana e puerile lo spender

tante parole per un tal fine.

Accennare alcuni soggetti importanti di ricerche filosofiche nella storia del medio evo; osservare che alcuni di questi soggetti non sono stati presi in considerazione finora; che su d'altri sono proposte, è comunemente ricevute opinioni assolutamente non fondate; indicare insomma quanto importi questa storia e quanto ancora ci manchi; ed eccitare così qualche amico del vero a farne uno studio serio, e a intraprenderne il lavoro con nuove e più certe mire, con gli aiuti più generali e più potenti che dà l'aumento attuale di tutte le idee relative alla storia, e con un'utile e ragionata diffidenza, la quale non iscema per nulla il rispetto e la riconoscenza dovuta a chi ha fatto i primi passi; ecco lo scopo principale di questo discorso. Se questo scopo s'ottiene, la tragedia, qualunque sia per sè, sarà stata almeno un'occasione felice.

# CAPITOLO PRIMO.

# Schiarlmenti d'alcuni fatti riferiti nelle Notizie Storiche.

# § 1.

#### Del matrimonio d' Adelchi e di Gisla.

Il solo documento, a mia notizia, che ci rimanga della proposta di queste nozze, è la lettera con cui Stefano papa dissuade i due re franchi, Carlo e Carlomanno, dall'imparentarsi con la casa di Desiderio. Della riuscita, nessun cronista ne parla: quindi alcuni hanno creduto che questo punto di storia rimanesse in

Andrews and the second

<sup>1</sup> Questo discorso fu pubblicato, la prima volta, nel 1822. Preghiamo chi lo vorrà leggere di rammentarsene in tutti que' luoghi dove ce ne sara bisogno, come qui.

dubbio. « Se poi (dice un moderno) abbia avuto effetto il matrimonio di Gisla con Adelchi, sebbene alcuni l'asseriscano, io però non oserei affermarlo!. » S'hanno però prove storiche del contrario. Gisla, nata nel 757º, aveva tredici anni quando il matrimonio fu proposto, e quattordici quando il ripudio d' Ermen-garda ruppe l'amicizia tra le due famiglie. Eginardo, scrittore di que tempi e allevato nel palazzo di Carlo, dice che Gisla si fece monaca nella sua prima gioventù 3. E fu badessa di Chelle, come si vede da alcune lettere che le scrisse Alcuno 4, e dalla carta d'una donazione, fatta da lei al monastero di san Dionigi, nel-1'anno 799 5.

#### Del ripudio d' Ermengarda.

Il monaco di san Gallo, anonimo autore di due libri De gestis Caroli magni, afferma che Ermengarda fu ripudiata per giudizio di santissimi sacerdoti, perche inferma e sterile 6. Il Basnage, terze editore di que'libri, mise a questo passo la seguente nota: « S'osservi qui la cagione del divorzio tra Carlomagno e la figlia di Desiderio, cagione non accennata, ch' io sappia da alcun antico scrittore. » Ma, per attestare un fatto simile, non basta certo l'autorità di quella cronicaccia, scritta più d'un secolo dopo il fatto, e piena di favole incoerenti, nelle quali si vede il germe di quelle pazze paladinerie, che poi furono per tanto tempo spacciate e tenute come l'unica storia di quell'epoca, e ne soffogarono il concetto vero e importante. Abbiam citata quest falsa opinione, perchè è stata ricevuta da molti scrittori, e, tra gli altri dal Fleury; ma quando questo scriveva, la critica della storia era ancor meno sospettosa che a giorni nostri. Il Muratori rifiuta con tutta ragione l'autorità dell'anonimo; e per provare che fu disapprovato il ripudio di Ermengarda e il nuovo matrimonio di Carlo, cita il fatto del cugino di Carlo medesimo, sant'Adelardo, il quale accorandosi di vedere che il re, scacciata la moglie in-nocente, aveva contratto un matrimonio illecito, si fece monaco per non essere più immischiato in tali faccende 8.

<sup>1</sup> Antichità Longobardico-milanesi. Dissert. 1, tom. 1, pag. 86. 2 Anno DCCLVII. Nativitas Gislanæ. Annal. Petav.; Rer. Fr. tom. V, pag. 13.

<sup>3</sup> A puellaribus annis religiosæ conversationi mancipata. In Vita Kar, 18,

<sup>4</sup> Rer. Fr., tom. V, pag. 615.
5 Rer. Fr., tom. V, pag. 780.
6 Quia esset clinica et ad propagandam prolem inhabilis, judicio sanctussimorum sacerdotum, relicta vetut mortua, Lib. 2, 26; Rer. Fr., tom. V, pag. 131. Ivi la nota del Basnage.
7 Hist. Eccl., liv. 43, 59.

<sup>8</sup> Gemebat puer beatæ indolis quod... rex inlicito uteretur thoro, propria, sine aliquo crimine, reprobata uxore. Quo nimio selo succensus, elegit plus sæculum relinquere adhuc puer, quam tatibus immisceri negotis. Presso Murat. Annal., ann. 771.

Tragedie e Poesie.

#### § 3.

Della successione di Carlo al regno del fratello.

Molti moderni la dipingono come un'usurpazione. Ecco cosa ne dice il Muratori: « Passano gli scrittori francesi con disinvoltura questa azione di Carlomagno, come se fosse cosa da nulla l'avere usurpato a' suoi nipoti un regno che per tutte le leggi divine ed umane era loro dovuto, con averli anche di poi perseguitati 1. » Queste poche parole d'uno scrittore così diligente e sagace possono servire per un esempio solenne di quell'usanza, troppo comune, di giudicar fatti vecchi con regole nuove. Nelle leggi divine, non credo che si possa trovarne una, per cui i figli di Carlomanno dovessero succedergli nel regno. E in quanto all'umane, l'egregio Muratori sapeva meglio d'ogni altro che, presso i popoli settentrionali la successione al regno era regolata, non da leggi scritte. ma da consuetudini; e che la consuetudine dei Franchi, in quei tempi, era d'eleggere nella famiglia del re morto colui che paresse il più adattato. Così erano stati creati re Carlo e Carlomanno, dopo la morte del loro padre Pipino?. S'andava bensì verso la successione ereditaria; ma s'era ancora ben lontani dall'esserci arrivati. Dimanierache la vera usurpazione sarebbe stata quella che voleva Desiderio; il quale infatti non si vede che mettesse in campo altro argomento, che quello della forza. Se avesse parlato di leggi divine e umane, Adriano non avrebbe avuto a far altro che domandargli se lui, successore d'Astolfo, era figlio d'Astolfo. Dovremo toccar di nuovo questo punto, nel capitolo V.

#### § 4.

#### Delle Giustizie di san Pietro.

Questa formola usata continuamente, e nelle lettere de' papi ai re franchi, e nelle cronache, per indicar ciò che i papi pre-tendevano dai re longobardi, è stata interpretata in diverse maniere. Il Muratori 3, copiato poi dall'autore delle Antichità longo-bardico-milanesi 4, definisce queste giustizie: « allodiali, rendite e diritti, che appartenevano alla Chiesa romana nel regno longobardico; » ma senza addurre alcun motivo d'una tale opinione: la quale del resto, è contradetta dai documenti medesimi. Bastino

<sup>1</sup> Annal., an. 771. 2 Franci siquidem, facto solenniter generali conventu, ambos sibi reges constituunt ea conditione præmissa, ut totum regni corpus ex equo partirentur. Eginh. Vita Kar., 3. Filii vero ejus, Karolus et Karolomannus, consensu emnium Francorum reges creati. Id., Annal. ad ann. 768.

<sup>3</sup> Annal., an. 769. 4 Dissert. 1, pag. 83.

in prova queste parole di Paolo I, in una lettera a Pipino: «Le giustizie di san Pietro, cioè tutti i patrimoni, e i diritti, i luoghi, i confini, i territori delle nostre diverse città della repubblica dei Romani i. » Una congettura più pensata è proposta dal signor Sismondi: « Le città regie, dice, ossia le tenute della corona, erano in Francia governate da giudici: è quindi probabile che, nelle donazioni fatte a san Pietro, siano state indicate col nome di giustizie 2. » Ma in verità. è troppo poco per costituire una tal probabilità. Bisognerebbe almeno che il vocabolo avesse già avuto quel significato presso i Franchi; e non ce n'è, ch'io sappia, un solo esempio. Si trova bensì nelle loro leggi con un altro significato; il quale, se non m'inganno, è quello che si cerca nella formola in questione. Ne' Capitolari di Carlo Magno è intimata una pena al Conte che non avrà fatte le giustizie 3; è comandato di protegger le giustizie delle Chiese, delle vedove, degli orfani, de' pupilli 4; è prescritto che i deboli d'ogni sorte ottengano le loro giustizie 5. Qui, come ognuno vede, il vocabolo è adoprato a significare, in un senso generalissimo, ciò che è dovuto: e un tal senso conviene appunto agli oggetti vari, moltiplici, indetermi-nati, delle richieste de' papi: consegna di terre promesse, restituzione d'occupate, cessazione di nuove occupazioni, ch'erano, per dir così, in corso. E, se c'è bisogno d'altri argomenti, s'osservi che, nelle loro lettere, come appunto ne' brani di legge citati or ora, è detto più volte fare le giustizie, o anche la giustizia e: locuzioni convenientissime, nell'uno e nell'altro caso, al senso che abbiam detto, e che non n'avrebbero alcuno, se, per giustizie e giustizia, si dovesse intender materialmente le cose contrastate; le quali non si trattava punto di farle, ma di darle, o di renderle o di lasciarle stare. Il Ducange nel Glossario, alla voce Justitia, avova sciolta benissimo la questione, senza pórla, mettendo in-sieme esempi cavati dalle leggi de Franchi, analoghi a quelli che abbiam citati, e esempi relativi alle giustizie di san Pietro, sotto la definizione comune: Jus quod alicui in re quavis competit, sive in ejus redi**t**ibus.

Si può credere che questa locuzione sia venuta nel latino barbarico, dalla Volgata, da cui tant'altri vocaboli sono stati derivati nelle lingue moderne. In essa justitiæ, tra molti sensi leg-

<sup>2</sup> Histoire des Français, t. 11, pag. 281.
3 Si Comes in suo ministerio justitias non fecerit. Capit. ann. 779, 21.
4 De justitis Reclesiarum Del, viduarum, orphanorum et pupillorum,

ut in publicis judicitis non despiciantur clamantes. Capitul. ann. 805 2.

5 Minus potentes . . . eorum justitias adquirant. Capitul. ann. 806, 3.

6 Omnes justitias se spondet nobis esse facturum. Cod. Car. 21. — Pro justitis sanctæ Dei Ecclesiæ factendis. Anast. in Hadr. 180. — Potuerat namque (Deus) alio modo, ut illi placitum fuisset, sanctam suam vindicare Ecclesiam et justitiam sut principis Apostolorum exiyere. Epist. Steph. Il ad Pippinum, Cod. Car. 9. — Ad Dominum regem invitandum pro justitia S. Petri super Desiderium reyem, Ann. Tillianl. an. 773, et alibi passim.

germente distinti e analoghi, ha molte volte questo, di diritti o dorcri, rispettivamente. « Mie sono le giustizie e l'impero, » dice Dio in Isala!, « V'ho insegnato i comandamenti e le giustizie, » dice Mosè nel Deuteronomio 2; per non citare altri esempi.

§ 5.

#### Della discesa de' Franchi in Italia,

Molti cronisti non dicon più di così: Fuit rex Carlus in Italia provincia. Domnus rex Karolus perrexit in Italia cum Francis. Karolus Italiam petit, et Desiderium intra Papiam clausum obsidet 3. Altri raccontano o, per dir meglio, accennano il passaggio delle Chiuse, e la fuga de Longobardi senza curarsi di spiegare, ne il come di quel fatto, ne il perche di questo. Altri spiegan tutto, ma per mezzo di un miracolo immaginato da loro: espediente che s'accorda così bene con la religione, come con la storia. Dopo aver parlato dell'insuperabilità delle Chiuse, e d'una gran resistenza de Longobardi, affermano, come se lo sapessero di buon luego, che Dio mise loro in cuore uno spavento, per cui presero improvvisamente la fuga senza essere assaliti 4.

Ma tutto, se non c'inganniamo, si spiega davvero, accozzando i tre fatti, che abbiamo accennati nelle Notizie Storiche, e che

si trovan dispersi, per dir così, in diverse cronache.

Uno, il tradimento d'alcuni de' principali Longobardi, già venduti a Carlo. L'anonimo Salernitano, citato nelle Notizie suddette, è, credo, il solo che ne parli. Ma le cronache son tanto digiune. ma i pochi scrittori contemporanei sono così parziali per Carlo, ma quest'intrighi quadrano così bene col resto de' fatti, che chiunque ha lette le memorie di quella guerra è inclinato a credere all'a-nonimo. Ratchis, competitore di Desiderio nel regno, aveva avuto un partito poderoso; e Desiderio non seppe disarmar questo partito, che persuadendo, per mezzo del papa, il suo rivale a desistere dalla pretensione. La cosa s'acquietò a quel modo: Desiderio fu re; ma il partito non fu distrutto. La pronta sommissione di molti Longobardi a Carlo, e la conservazione del regno in quella nazione, rendono ancor più probabile un' intelligenza anteriore.

L'altro fatto è l'essere stata indicata a Carlo una strada sconosciuta per scendere in Italia, dal diacono Martino: fatto riferito da Agnello Ravennate, storico, non solo contemporaneo, ma che aveva conosciuto il personaggio medesimo. Il monaco anonimo, autore della cronaca della Novalesa, al quale ritorneremo or ora, racconta che fu un giullare che presentatosi a Carlo in Val di

<sup>1</sup> Meœ sunt justitiœ et imperium. Isai., XLV, 25. 2 Scitis quod docuerim vos præcepta alque justitias, Deut., IV, 5.

<sup>4</sup> Anast. In Vita Hadr., Rer. It. t. III, pag. 184. Frodoardi. de Pontif. Rom.: Rer. Fr., t. V, 463.

Susa, s'esibi d'insegnargli un passo sconosciuto; e condusse infatti l'esercito Franco alle spalle de' Longobardi 1. L'asserzione di questo scrittore, posteriore di circa tre secoli all'avvenimento e solenne romanziere, non merita fede alcuna, quando è in opposizione con l'autorità d'Agnello Ravennate; ma può servire nel resto ad attestare una tradizione rimasta del fatto: che una strada fu inaspettatamente indicata a Carlo.

Finalmente, l'aver Carlo mandato per un passo difficile (cioè per quello di cui s'è parlato ora) un drappello di guerrieri scolti, per sorprendere i Longobardi alle spalle: fatto riferito dalla cro-naca di Moissac<sup>2</sup>, e, a un di presso con le stesse parole, negli annali detti di Metz<sup>3</sup>, e accennato laconicamente da due altri annalisti 4. Il monaco della Novalesa dice che Carlo andò con tutto l'esercito dietro alla guida; ma ognuno vede quanto sia più probabile che abbia preso l'altro partito, il quale con minor pericolo, e con minor difficoltà, aveva maggior probabilità di riuscita; giacchè il rimanere una parte dell'esercito, serviva a trattener i Longobardi alle Chiuse, finchè il drappello fosse arrivato, e a prenderli poi in mezzo, quando quello li avesse assaliti.

Eginardo, il quale avrebbe potuto saperci dir la cosa meglio di qualunque altro, si contenta d'accennar generalissimamente le fatiche de' Franchi nel varcare gioghi senza strada, balze altissime, rupi scoscese 5. Vada per quegli storici che raccontano le cose che

non sanno.

Sulla situazione poi delle Chiuse, alcune indicazioni ci sono date dal monaco della Novalesa, il quale, per quanto poco valga come storico, merita pure d'esser sentito, quando parla di luoghi a lui noti. e di cose che afferma d'aver vedute. Dice dunque che i fondamenti delle Chiuse, sussistevano a'suoi giorni, dal monte Porcariano (probabilmente l'alpi della Porzia) fino al Vico Cabrio 6. Chiavrie è situato sulla sinistra della Dora minore, verso lo sbocco di Val di Susa. Dall'altra sponda, e quasi dirimpetto a Chiavrie è il luogo che si chiama ancora la Chiusa. Il nome di questo paese è già un forte indizio che l'antiche Chiuse fossero lì; e un tale indízio diventa quasi certezza, quando si riflette ch'erano per l'appunto allo sbocco di Val di Susa. Questo si rileva dalla Carta della divisione dell'impero de' Franchi fatta da Carlomagno; nella quale, tra i territori assegnati al figlio Lodovico, comprende la

6 Nam usque in præsentem diem murorum fundamenta apparent, quemadmodum faciunt de monte Porcariano usque ad Vicum Cabrium, ibid.,

pagina 717.

<sup>1</sup> Chron. Noval, lib. 3, cap. 9, 14; Rer. It.. tom. II, par. 11, pag. 717, 719. 2 V. Notizie Storiche, pag. 29.

<sup>3</sup> Rer. Fr., tom. V. pag. 341. Questi annali vanno fino all'anno 904.
4 Mittens scaram per montanis. Ann. Tiliani; Rer., Fr., tom. V, pag. 19.
— Mittens scaram suam per montes. Ann. Loiseliani; ibid., pag. 38.
5 Italiam intranti quam difficilis Alpium transitus fuerit, quantoque Francorum, labore, invia montium juga, et eminentes in cœium scopuli, et asperæ cautes superatæ sint, hoc loco describerem, nisi vitæ illius and montium paga gestit energia. modum, potius quam bellorum quæ gessit eventus, memoriæ mandare præsenti opere esset propositum Kar. Vita. 6.

Valle Susina, fino alle Chiuse 1. Del resto il monaco racconta che Carlo, non potendo superar le Chiuse, occupò tutta la Val di Susa; afferma che s'acquarticrò nel monastero della Novalesa, dove consumò tutte le provvisioni dei monaci; cosa che si può credere

anche a un romanziere.

In quanto al giro fatto dai Franchi, dice poco e oscuramente. Il giullare, secondo lui, abbandonati tutti i sentieri conosciuti, li condusse per il ciglio d'un monte. Un luogo di dove passarono serbava ancora ai tempi del monaco il nome di Via de' Franchi 2. Quest'indicazione è forse diventata inutile, giacchè quel luogo può aver perduto un tal nome. Villafranca nella Val d'Aosta è troppo lontana dal monte Cenisio e dalle Chiuse, perchè la somiglianza del nome basti a far sospettare che i Franchi siano passati da quella parte. Il luogo dove si misero in battaglia, è indicato espressamente dal monaco, e quadra benissimo con l'altre posizioni conosciute: riuscirono, dice, e si radunarono al Vico Gavense<sup>3</sup>. Giaveno infatti è situato al di qua della Chiusa, e a poca distanza. Pare quindi che que Franchi siano discesi per la Val di Viù; ma tutta la strada, non si può indovinare col solo aiuto della carta; forse una visita sul luogo potrebbe condurre a una scoperta più concludente. Sarebbe da desiderarsi che alcuno di coloro che si divertono a tribolare il prossimo, e de' quali non c'è mai stata penuria, prendesse a cuore questa scoperta; e la-sciando per essa le sue solite occupazioni, andasse sul luogo, e v'impiegasse molto tempo in una tal ricerca.

#### § 6.

#### Della resistenza di Poto e d'Ansvaldo in Brescia.

Non n'è fatta menzione, a nostra notizia, che nella cronichetta di Ridolfo notaio, stampata nel secondo volume della storia di Brescia del Biemmi, 1749. Ma quel documento benchè del sospetto secolo undecimo, merita attenzione, per la maniera storica e semplice con cui è scritto. E può contribuire anche ad accrescregli fiducia, il trovarci alcuni personaggi del tempo di Carlomagno, l'esistenza de' quali è certamente storica, e che non potevano esser noti al cronista, che per memorie di scrittori di quel tempo, come il conte Arvino, e Anselmo Abate di Nonantola.

<sup>1</sup> Vallem Segustanam usque ad Clusas. Chart. Divis.; Rer. Fr., tom. V, pagina 772.
2 In quo usque in hodiernum diem Via Francorum dicttur; loc. cit.

pagina 719. 8 Devenerunt in planitiem Vici, cui nomen erat Gavensis : ibique se adunantes struebant aciem contra Desiderium, Ibid.

#### § 7.

# Della sorte de' figli di Carlomanno.

« Cosa poi avvenisse di questi principi, lo tace la storia, verisimilmente per non rivelare un fatto che tornava in discredito di esso Carlo, cioè la sua poca umanità verso gl'innocenti nipoti. » Così il Muratori: e, prima e dopo di lui, molt'altri scritori hanno fatto intendere che sotto questo silenzio sospettavano qualcosa d'atroce e di misterioso <sup>1</sup>. Ma il silenzio di que'cronisti anche sui personaggi più importanti, è troppo frequente e comune per esser significante: chi lo volosse interpretar sempre, avrebbe un gran da fare: tante cose hanno lasciato fuori! Che se in questo caso avessero avuta l'intenzione d'abbuiare un fatto disonorevole per Carlo, perchè avrebbero raccontato che Gerberga si mise, coi figli, nelle sue mani? Non eran poi tanto barbari, da non vedere che il miglior mezzo per far dimenticare qualcheduno, è di non parlarne punto.

#### CAPITOLO II.

Se al tempo dell'invasione di Carlomagno, i Longobardi e gl'Italiani formassero un popolo solo.

Due popoli viventi nello stesso paese, e diversi di nome, di lingua, di vestiario, d'interessi, e în parte di leggi, tale è lo stato in cui, per un tempo, ne definito, ne definibile, si trovo quasi tutta l'Europa, dopo l'invasioni e gli stabilimenti de' barbari. Le relazioni che dovettero formarsi e sussister tra questo due così differenti, e soprattutto così disuguali società, relazioni fondate per tutto sur un fatto dello stesso genere, la conquista, e nello stesso tempo variamente modificate, ne' vari paesi, da infinite circostanze speciali; furono certamente una delle cose più importanti e più caratteristiche d'un tal tempo; e non meno certamente, anzi per necessità, una delle più manifeste. E con tutto ciò, è questo uno de punti più oscuri, più ignorati, più trascurati della storia. I cronisti del medio evo raccontano per lo più i soli avvenimenti principali o straordinari, e fanno la storia del solo popolo conquistatore, e qualche volta de'soli re e de'personaggi primari di quel popolo. Delle sue relazioni coi conquistati, dello stato di questi, non parlano quasi mai di proposito; e quando lo fanno occasionalmente, le formole di cui si servono sono per

<sup>1</sup> Murat. An. 774. — Giannone, Ist. Civ., lib. 5, cap. 4. — Carli, Antich. It., parte III, p. 224. — Zanetti, del regno de' Longobardi, lib. 6, § 68. — Antich. longob.-mil., diss. 1 § 57; ed altri.

lo più rapide, originali, speciali: si vede che avevano un significato chiaro, e per dir così, un valor corrente, che per noi è perso: e sono più proprie a somministrare un soggetto di discussione, che uno schiarimento. Tra tutte poi le memorie del medio evo, le più segnalate per laconismo, per omissioni su tutto ciò che riguarda la popolazione conquistata, sono forse quelle che ci rimangono della dominazione longobardica in Italia.

Malgrado questa scarsità di notizie c'è, sulle relazioni dei due popoli, almono per un certo periodo della loro convivenza, un'opinione espressa con molta sicurezza da scrittori riputatissimi, e ricevuta con fiducia dalla più parte di coloro ai quali piace di avere, in poche parole, de' giudizi generali sull'epoche importanti della storia. Ed è che, già prima della conquista di Carlomagno, Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. Quest'opi-

nione ci proponiamo d'esaminare.

Il primo a mia notizia, che l'abbia, non so s'io dica espressa o iniziata, fu Giovanni Villani, con queste parole: « E così per gran tempo signoreggiarono i Longobardi in Italia: tanto che si convertirono in paesani per tutta Italia 1. » Dopo lui (non oserei dire dietro lui), il Machiavelli: « Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di gia non ritenevano di fore-stieri altro che il nome 2. » Poi, con affermazione non meno sicura, e con più apparenza di precisione, il Muratori: « Divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, ecc. 3. » Finalmente, con termini ancor più qualificativi, un autor più moderno: « Felice esser doveva anzi che no la condizione dei cittadini si longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile ed una stessa repubblica 4.

In queste asserzioni generalissime si trovano affermati molti fatti e specialmente questi: che nessuna delle due razze aveva diritti politici dai quali l'altra fosse esclusa, vale a dire che, tra le condizioni che potevano esser richieste per posseder questi di-ritti, non entrava punto l'appartenere all'una o all'altra: che per conseguenza, il potere non era ristretto privativamente in una; che le persone investite di un'autorità qualunque erano indiffe-rentemente di quella dei conquistatori, o di quella de' conquistati, e quindi un italiano poteva essere il superiore d'un Longobardo, come viceversa; che, se c'erano distinzioni ereditarie di

di Romani, e anche di Latini, per indicare i nativi della parte d'Italia pos seduta da Longobardi.

<sup>1</sup> Ist. Fior., lib. 1, cap. 9, dell'edizione del Muratori; Rer. It., t. XIII. 2 Ist. Fior., lib. 1.

<sup>2</sup> Ist. Fior., 110. 1.

3 Muratori, Antich. It., diss. 21. Chi conosce appena appena la storia del medio evo, sa che, tanto in Italia, quanto nelle Gallie, e nelle Spagne, i popoli conquistati eran chiamati Romani, cioè col nome de'loro antichi padroni. Così, in quella parte dell'antico impero romano, dove i conquistatori sono ancora affatto separati e distinti di nome e di fatto, la parte occupata dai Turchi, gl'indigeni serbano ancora il nome di Bomei.

Nel seguito di questo discorso useremo indifferentemente i nomi d'Italiani, di Romani, e anche di Latini, par indicare i nativi della parte d'Italia nos

<sup>4</sup> Antich. longobardico-milanesi, diss. 1. § 71. L'uno e l'altro scrittore parlan de' tempi che precedettero la conquista di Carlomagno.

gradi, di titoli, d'autorità, queste distinzioni si trovavano sparse nelle famiglie delle due nazioni ; che, in somma, il discendere da Longobardi o da Italiani, era un semplice fatto genealogico, senza

alcuna conseguenza politica o civile.

Un tale stato di cose, a que' tempi, sarebbe certo un fenomeno de' più singolari della storia: ma questa singolarità appunto deve avvertirci di non ammetterlo, senza buoni argomenti. Quattro, ch'io sappia, ne sono stati piuttosto accennati che esposti: e sono la lunga durata dell'occupazione; il non aver i Longobardi conservati altri stabilimenti fuori d'Italia; la loro conversione: i matrimoni. Esaminiamo brevemente questi argomenti.

Il primo riposa sur una supposízione affatto arbitraria, cioè che due nazioni non possano, per un tempo anche lunghissimo abitar lo stesso paese, rimanendo affatto distinte politicamente. In teoria, non sì vede su cosa sia fondata questa impossibilità. Una nazione armata ne sottomette un'altra, e s'impadronisce del suo territorio; si stabilisce in questo, con possessi e privilegi particolari, che riguarda come il frutto della conquista; mantiene o crea per sè sola dell'istituzioni particolari, destinate a conservarli; trasmette quell'istituzioni di generazione in generazione, usando ogni cautela per evitar la confusione e la mescolanza, perche queste equivalgono a perdita de privilegi stessi: per qual ragione un tale stato di cose non potrà durare tre, quattro, dieci secoli? Perchè cessi, converrà che quelli che ne godono il vantaggio, o ci rinunzino, o ne siano spogliati; ma, per l'uno e per l'altro di questi effetti, non basta il tempo; nel quale, ma non dal quale le cose si fanno. In pratica poi, quella supposizione è smentita da troppi fatti. I Mori non diventarono Spagnuoli, i Turchi non son diventati Greci, dopo occupazioni molto più lunghe di quella de' Longobardi alla fine dell'ottavo secolo. Chi dunque fonda l'identificazione delle due nazioni longobarda e latina sul loro lungo convivere nello stesso paese, ragiona a un di presso come chi dicesse: quel carceriere abita da tant' anni nelle prigioni, che oramai può esser chiamato prigioniero.

Si vede che l'errore cominciò con un equivoco, cioè con qualcosa di vero in un senso, ma che non è il senso a cui si mira: come comincia ogni errore che non sia puramente negativo; s'appoggia alla verità, e ne sporge in fuori, con la tendenza a andar sempre più in fuori. Paesano, forestiero son vocaboli che possono riferisi, tanto al paese materiale, quanto a ciò che costituisce la concittadinanza. Nel primo senso, quella proposizione è vera, ma inconcludente; troppo vera, perchè non fa altro che dir la stessa cosa con diversi termini. - I Longobardi, nati in Italia, di padri e da avi nati in Italia, erano, riguardo al luogo della nascita, paesani, non forestieri, in Italia. - Non c'è che ridire; ma non c'era ragione di dirlo. — Dunque erano paesani, non erano forestieri, in nessun senso, riguardo agl' Italiani, — Oh! questo no: ci vuol

Il secondo argomento è stato messo in campo la prima volta,

se non m'inganno, dal Giannone, in questi termini: « Assuefatta l'Italia alla dominazione de suoi Re, non più come stranieri gli riconobbe, ma come Principi suoi naturali; poiche essi non aveano altri Regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era già fatta l'Italia, la quale per ciò non poteva dirsi serva, e dominata da straniere genti . » Ma è lo stesso equivoco, sotto un'altra forma: e non si può altro che opporgli la stessa distin-zione. Non più stranieri, riguardo a che? All'Italia, geograficamente intesa? È, se ci si passa questo vocabolo, un identicismo puerile. All' Italia, moralmente intesa, cioè agl' Italiani? È una falsa conseguenza. E cosa vuol dire quell'altrove? In altri luoghi? Siam sempre lì: c'è altro da vedere. Se riguardo agl'Italiani, il regno, lo Stato fosse o non fosse collocato altrove, cioè in una società della quale essi non facessero parte, questa è la questione che il Giannone non vide. Suppose che l'avere una stessa e sola patria materiale costituisca necessariamente la connazionalità. E. a ragionare a modo suo, gl'Iloti avrobbero dovuto riguardarsi come concittadini de' Lacedemoni, loro conquistatori, perchè questi non avevano regni o Stati, fuori del Peloponneso.

Gli altri due argomenti sono addotti indirettamente dal Muratori; poiche, prima d'asserire che « Romani e Longobardi erano divenuti un popolo solo », dice: « Deposero i Longobardi gli errori d'Ario, s'imparentarono coi Romani, cioè cogli antichi abitatori d'Italia. »

Ora, in quanto alla religione, è cosa troppo evidente che l'averne le due nazioni una sola, avrebbe potuto bensì facilitar la riunione, ma non ha potuto operarla. Non n'era nemmeno una condizione necessaria; giacchè, come l'identità della religione non crea punto la concittadinanza, così la diversità di quella non basta punto a impedirla. Gl'Iloti e i Lacedemoni, citati or ora, avevano oltre la patria materiale, comune anche la religione; e ognuno sa come fossero concittadini. Lo furono, all'opposto, in qualche tempo dell'impero romano, cristiani e pagani: per non citare una quantità d'esempi moderni. Quest'argomento ha dunque il difetto degli altri due, cioè di far nascere un fatto immaginario da fatti, veri bensì, ma che riguardo ad esso, non potevano esser cagioni.

Parrà forse, a prima vista, che lo potesse essere l'altro allegato dal Muratori; ma basta la più piccola riflessione per far vedere il contrario. I matrimoni tra persone di due diverse nazioni possono bensi far passare delle persone da una nazione nell'altra; ma identificar le due nazioni, neppur per idea. Sabini e Romani rimasero due popoli, dopo il celebre ratto; e sarebbe stato lo stesso, se anche i giovinotti sabini avessero rapite altrettante Romane. Per farne un popolo solo ci volle un trattato positivo, con una guerra di mezzo. Nec pacem modo, sed et civitatem unam ex duabus faciunt: regnum consociant², dice quel Padovano

<sup>1</sup> Ist. Civ., lib. 5, cap. 4. 2 T. Liv., I, 13.

che diceva mirabilmente ogni cosa; e se questa non foss'altro che un apologo, sia citata per quello a cui servon benissimo gli apologhi, cioè non a provare, ma a render chiaro. Non ci s' opponga, di grazia, che Sabini e Romani non vivevano sullo stesso territorio. Sarebbe un tirar di nuovo nella questione una circostanza che non ci ha che fare, e dimenticarne il punto essenziale, e. di più, un punto che s'è ammesso, e nel genere e nella specie. Infatti, che due popoli possano rimaner due popoli di-stinti e separati politicamente, abitando lo stesso paese; che questo sia stato, per un tempo qualunque il caso de' Longobardi e degli Italiani; son cose ammesse, anzi affermate implicitamente da chi dice che diventaron poi un popolo solo. Ora per far cessare quel primo fatto, e produrre questo secondo, i matrimoni non avevano virtù alcuna. Non occorre nemmeno osservare che, per cagione appunto di quella distinzione e separazione, tali ma-trimoni dovevano esser molto rari. Fossero anche stati frequenti (come pare che senza alcuna prova, e contro ogni probabilità, àbbia supposto in questo caso il Muratori: e, certo, senza una tal supposizione, l'argomento non sarebbe neppure stato specioso), in qual maniera avrebbero operato il miracolo di far delle due nazioni una sola? Per mezzo de' figli? Ma cosa si vuol supporre che questi fossero? Longobardi e Italiani insieme? Vorrebbe dire che avevano e non avevano certi diritti, o certe capacità, delle quali, o d'alcuna delle quali toccheremo or ora qualcosa. È egli in uno stato contradittorio e impossibile, cioè nel nulla, che due cose possano unirsi, per diventare una sola? Bisogna dunque dire necessariamente che i figli di que' matrimoni appartenessero a una nazione o all'altra: ed ecco sempre le due nazioni. E che quelli che nascevano da una Longobarda e da un Romano, dovessero appartenere alla nazione del padre, affinchè le donne non potessero portare nelle famiglie romane la nazionalità Longobarda, è cosa talmente verisimile, anzi è talmente la sola verisimile, che si dovrebbe supporla, quando non se n'avesse alcun documento. Ma ce n'è; e quell'egregio scrittore, le di cui diligenti, importanti, numerose scoperte saranno sempre un oggetto di riconoscenza, e una scusa abbondante per le sviste che possa aver fatte; quell'egregio scrittore non si rammentò che, in quelle stesse leggi longobardiche che furono ristampate e commentate da lui, sta scritto: « Se un Romano avrà sposata una Longobarda.... questa è diventata romana, e i figli che nasceranno da un tal matrimonio, siano romani e seguano la legge del padre 1. » Sicchè questo fatto non serve ad altro che a somministrarci una testimonianza della separazione de' due popoli. N'addurremo alcuni altri che l'attestano ugualmente, e dimostrano quindi quanto l'opinione opposta sia, non solo arbitraria, ma positivamente falsa,

<sup>1</sup> Si romanus homo muliorem langobardam tulerit, et mundium ex ex feccrit.... romana effecta est, et filit qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris romani sint. Liutpr. Leg., lib. 6, 74.

in contradizione perpetua con la storia, e smentita dai docu-

menti del tempo.

I. Da Rotari, che fu il prime, fino ad Astolfo, che fu l'ultime de re Longobardi di cui si siano conservate leggi, tutti, in testa a quelle, si sono intitolati: re della nazione de Longobardi. Si domanda, se questa denominazione comprendeva tutti gli abitanti d'Italia, o sa sola nazione conquistatrice. Se tutti; perchè dunque le leggi stesse distinguono Longobardo da Romano? Se la sola nazione conquistatrice; qual testimonianza più autentica più solenne, più concludente può cercarsi della distinzione politica delle due nazioni, che quella de're, i quali si chiamano esclusivamente capi d'una di esse: quei re che dai propugnatori dell'unità sono rappresentati come l'anello che le riuniva? Potevano far di più per avvertire il Giannone di non mettere in carta quelle strane parole: « Assuefatta l'Italia alla dominazione de' suoi re? »

II. Tutti questi re promulgatori di leggi parlano poi dell'intervento de' Giudici, o de' Fedeli longobardi, o anche di tutto il popolo. Si domanda anche qui se, per popolo, si deva intendere tutti gli abitanti d'Italia. C'è stato alcuno che abbia detto, o c' è alcuno che voglia dire che gl'Italiani erano chiamati a dare il loro parere sulle leggi de' Longobardi? E se no, come si può dire, che formino uno stesso corpo civile, una sola repubblica, due popolazioni, una delle quali, o in corpo o per frazioni, concorre alla legislazione, e l'altra n' è affatto esclusa? A questo si darà forse una risposta, la quale, diremo anche qui, non può servire ad altro che a somministrare una preva di più al nostro assunto. Si dirà che le leggi promulgate dai re con l'intervento de' Longobardi obbligavano questi soli: che i Romani avevano la loro legge; e che a questi non si faceva torto, non chiamandeli a ciò che non li riguardava. Anzi, questo permesso dato ai Romani di vivere secondo la loro legge, è addotto come una prova della clemenza de' vincitori <sup>2</sup>. Lasciamo per ora da una parte la clemenza, della quale si parlerà altrove: fosse questo, o qualunque altro, il motivo del fatto; il fatto medesimo, cioè l'aver leggi diverse, importa tutt'altro che unità delle due nazioni. Pretendere, che Longobardi e Romani fossero un popolo solo, e nello stesso tempo, che i Longobardi fossero un popolo clemente verso i Romani, è un attribuire ai primi due merîti încompatibili : perquanto buona volontà uno si senta di favorirli, bisogna pure scegliere tra i due sistemi di lode.

Si noti qui di passaggio, che il primo e debole principio di concittadinanza tra Longobardi e Romani, pare che si possa vederlo ne' proemi alle leggi costituite dai re di nazione Franca:

<sup>1</sup> I due citati e Grimoaldo e Liutprando usano la formola: Rex gentis Langobardorum, Ratchi dice lo stesso con una perifrasi: Dum cum gentis nostræ, idest Langobardorum Judicibus...considerassem, etc. 2 Clementi quippe, simulque prudenti consilio usi. In Leges Langobardor. Præfat. L. A. Muratorii; Rer. It., tom I, par. II; ed altri.

quali, per la prima volta, si fa menzione dell'assistenza dei ovi e degli abati 1. Se, come pare più che probabile, si deve ndere di tutti i prelati del regno, e non di quelli soli che foslongobardi o franchi, si comincia qui a veder qualche Itao prender parte a un atto politico: per lo stesso mezzo che llo-romani in Francia; ma molto più tardi, troppo più tardi, e

idi con troppo diversi effetti. I. S'è mai citato, non dico tra i re, ma tra i duchi, tra i lici, tra i gastaldi, tra i gasindi regi, tra le cariche di quaque sorte del regno longobardico, il nome di un personaggio 10? In quell'ammasso di notizie vere, false, dubbie, che si ma storia de' Franchi, si trova almeno qualche ambasciatore lche capitano romano, e fino un re, o capo temporario 2; e sto è stato un grande argomento per quegli scrittori siste-ici che hanno voluto provare che i Franchi, impadronendosi Gallie, non avevano serbato esclusivamente nella loro nae l'esercizio del potere. Ma nelle cariche, come nell'imprese longobardi, prima di Carlomagno, non è mai fatta menzione personaggio italiano, nemmeno con un titolo dubbioso, nemo immaginario.

7. Cosa poi pensassero gl'Italiani e i Longobardi medesimi di to esser diventati un popolo solo, n'abbiamo due celebri teonianze. « La perfida e puzzolentissima nazione de' Longoi, che non si conta neppure tra le nazioni, e dalla quale è esser venuta la razza de' lebbrosi 3, dice un Italiano, Ste-

Audite qualiter placuit mihi Pippino, Excellentissimo Regi Gentis Lan-Audite qualiter placuit mini Pippino, Excellentissimo Regi Gentis Lanrdorum, cum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates et Comites
reliqui Fideles nostri, Franci et Langobardi. Pippini, Italiæ regis, LeRer. R., t. I. par. II., p. 118. non si sa in qual anno fossero promulgate
e leggi, e non si sa neppur bene quando Pipino figlio di Carlomagno,
ipiasse a regnar di fatto: morì nell'810.
Franci, hoc (Childerico) ejecto, Aegidium sibi, quem superius Magimilitum a Republica missum dixinus, unanimiter Regem adsciGregor. Turon., Hist. Francor., lib. 2, c. 12. La parola Regem non si
in tutti i manoscritti.

in tutti i manoscritti.

Quo: est enim, præcellentissimi filii, magni reges, talis desipientia, ut us vel dici liceat, quod vestra præciara Francorum gens, quæ super s enitet, et tam splendifiua ac nobilissima regalis vestræ potentiæ pronerrida, quod absit, ac fætentissima Langobardorum gente polluatur; in numero gentium nequaquam computatur, de cujus natione et lerum genus orirt certum est i Cod. Car. Ep. 45. Questa taccia è parsa iratori (an. 770) tanto strana e piena d'ignoranza, da far nascere dei i sull'autenticità della lettera. Mi par però che si possa dare a tali padi Stefano un senso ragionevole. Era conosciuta presso i Longobardi malattia, qualunque poi fosse, la quale si chiamava lebbra. Ciò si vede leggi, e segnatamente nella 176 di Rotari, nella quale il lebbroso; so giuridicamente da casa sua, è dichiarato morto civilmente, e da mansi del suo per carità. Tamen dum viverti, de rebus quas dereliquero mercedis intuitu, nutriatur. Della quale legge stranissima, e, credo, colare ai Longobardi, dev'essere stata cagione l'opinione superstiziosa neraria, che questa lebbra fosse un indizio carto e manifesio di peccommessi: peccatis imminentibus; peccato imminente (Id. leg. 180). Ora darsi che questa lebbra, sconosciuta in Italia prima dell'arrivo dei Londi, sia stata da essi comunicata agl'indigeni; e, in questo caso, Stefano oluto dire che la razza dei lebbrosi dei suo tempo era venuta da loro. perfida, quod absit, ac fætentissima Langobardorum gente polluatur;

fano III, nella lettera con cui vuol dissuadere i due figli di Pi-pino dall'imparentarsi con la casa di Desiderio. Fu quattr'anni prima della conquista di Carlomagno; e, di certo, non viene in mente a nessuno, che quel papa volesse parlar di tutti gli abitanti del regno longobardico. « Per noi altri Longobardi, Sassoni, Franchi, Lotaringi, Baicari, Svevi, Burgundioni, il nome stesso di romano è un'ingiuria 1, » dice con altre galanterie, un Longobardo, nato probabilmente in Pavia, certamente in Italia, Liutprando, vescovo di Cremona, in risposta a Niceforo Foca, presso cui era inviato d'Ottone I, é che gli aveva detto: « Voi altri non siete Romani, ma Longobardi. » Per ciò che riguarda la nostra questione, Stefano e Liutprando non potrebbero andar più d'accordo. E si noti che quest'ultimo parlava così nel 968. Se l'unione era già compita prima della conquista suddetta, ci sarebbero due secoli di buona misura.

Si potrebbero aggiungere altri argomenti; ma ci par che questi bastino, se non son troppi, per dimostrare che quell'opinione, e non è fondata sui fatti, e gli ha contro. Piuttosto non sarà inutile

l'osservare un suo carattere notabile e un suo gravissimo effetto. Il carattere è quell' indeterminatezza, quell' ambiguità, che si trova sempre nell'errore, ma di rado a questo segno. Quando si fosse ammesso a occhi chiusi, che la cosa era, resterebbe ancora da domandar cos' era; giacche essere i Longobardi e gl' Italiani diventati un popolo solo, può voler dire cose molto diverse e che si contradicon tra di loro. Anzi, la prima che volle dire (e nessuno ch'io sappia, di quelli che adottarono poi una tale opinione, n'escluse quel senso primitivo) si risolve essa medesima in una contradizione o per dire meglio, in un impossibile. « Si convertirono in paesani, non ritenevano di forestieri altro che il nome:> vuol dire certamente e manifestamente, che il modo speciale con cui si formo la supposta unità dei due popoli, fu l'essere i Longobardi diventati Italiani. E l'essere i Longobardi diventati Italiani (chi pensi un momento allo stato di cose in cui si suppone che questo sia avvenuto), vuol dire essersi trovati gli uni e gli altri senza quel potere súpremo, che può bensì ricevere diverse forme, ma ne richiede una; senza alcun mezzo di far, ne leggi, nè guerra, ne pace, nè trattati di sorte veruna: bella maniera d'essere un popolo! Chè tra gl'Italiani, quando furono conqui-stati da' Longobardi, non c'era chi avesse alcuna di queste at-

Ha parlato come un Greco, il quale, non ignorando che c'è stata peste nel suo paese molte volte prima che i Turchi ne fossero padroni, dice però che i Turchi ci hanno portata la peste, cioè quella che attualmente ci regna.— Il Muratori adduce altri argomenti contro l'autenticità della lettera, dei quali non crediamo di dover parlare, perchè nessun altro scrittore, a nostra notizia, è stato da essi indotto a dibitarne; e lui medesimo non si vede chiaro se dicesse davvero, o se fosse una maniera di far sentire più fortemente quanto quella lettera gli persava noco degna del suo autore

mente quanto quella lettera gli pareva poco degna del suo autore.

1..... quos nos, Langobardi scilicet, Sazones, Franci, Lotharingti,
Bajoarti, Suevi, Burgondiones, tanto dedignamur, ut inimicos nostros commoti, nil aliud contumeliarum, nist Romane, dicamus. Liutprandi Legatio ad Nicephorum Phocam; Ber. It. t. II, pag. 481.

tribuzioni, poichè non eran altro che sudditi dell'impero greco. Si lasci da una parte la questione de' municipi: bella e importante questione, ma estranea alla presente; giacchè cento, mille, ventimila, municipi, senza il vincolo d'un'autorità comune e suprema, non costituiscono un popolo politicamente inteso (che è ciò che l'argomento richiede), più di quello che un numero qualunque di mattoni costituisca una fabbrica. La conquista fece che gl'Italiani, o per parlar più esattamente, una parte degli Italiani, cessassero d'appartenere a uno Stato, non che ne diventassero uno; giacche nessuno, credo, ha sognato che si siano eletto un capo, o de' capi, costituiti de' poteri, creata un'organizzazione politica all'andarsene de' Greci, e sotto la protezione de' Longobardi. Non avevan nemmeno, nelle loro relazioni con questi, un nome nazionale e loro proprio: eran chiamati Romani, cioè col nome medesimo che i Sassoni, i Franchi, e gli altri signori enumerati da quel così italiano Liutprando, davano ai loro conquistati: nome che significava una classe di diversi paesi, non il popolo d'un paese; una condizione, non una nazione: nome simile, per questo riguardo (dico: per questo riguardo; e chi volesse farmi đir di più, io non ci ho colpa), a quello di servi. Siam noi che li chiamiamo Italiani; e facciamo bene; perchè il non essere contati per una nazione. non faceva che non lo fossero: e sarebbe troppo strano che per conservar le buone usanze de' barbari del medio evo, non dovessimo poter nominare gli antichi abitatori dell'Italia che con un nome comune a quelli di tant'altre parti d'Europa. Ma quest' usanza medesima è la conseguenza e, per dir così, l'espressione d'un fatto, e del fatto concludente per la questione. Longobardi e Italiani erano, in un senso, due nazioni ugualmente; ma una formava un corpó politico, l'altra no. E quindi l'essere i Longobardi diventati Italiani importerebbe la distruzione del solo corpo politico che ci fosse nella parte d'Italia posseduta da loro; vorrebbe dire una società composta solamente di sudditi. cioè come s'è detto qui da principio, e come s'era detto in un caso simile, un fatto contradittorio, impossibile.

Proporrebbe bensi un'ipotesi, non dico fondata, ma intelligibile, chi dicesse invece, che gl' Italiani eran diventati Longobardi, e che in questa maniera le due nazioni formavano un popolo solo. Che del'e materie inorganiche, assorbite e assimilate da un corpo organizzato, partecipino della sua vita e formino con esso un tutto, è una cosa che s'intende. E dobbiamo noi credere che questo sia il senso sottinteso dell'altra proposizione, « formavano uno stesso corpo civile una stessa repubblica? » cioè che la nazione in cui questo non c'era, fu ammessa, o a poco a poco, o tutt'in una volta, a far parte di quella in cui c'era? O vuol dire che l'una e l'altra, per delle cagioni, con de' mezzi, in una maniera qualunque, s'unirono a costituire in comune un nuovo corpo civile, una nuova repubblica? o che un'altra forza qualunque volle e potè procurare alla nazion conquistata, imporre alla conquistatrice, una tal comunione? Può voler dire ognuna di queste cose, che equivale »

non dirne nessuna. Ed è naturale: l'autore di quella frase, nomo tutt'altro che ignaro dei fatti materiali dell'epoca longobardica, non avrebbe potuto pensare a qualsisia di queste ipotesi, senza veder subito che non aveva il più piccolo fondamento nella storia. E tanto era lontano dall'aver su questo punto un'idea distinta, che, nella Dissertazion medesima, e poco prima, aveva detto che regnando Autari, « gl'Italiani e i Longobardi cominciavano già ad essere come nazionali della stessa patria 1: » dove pare che non pensasse punto a quel formare uno stesso corpo civile, una stessa repubblica; effetto, per il quale si richiedono atti positivi: ma che pensasse, come gli altri, a un effetto, che dovesse venir naturalmente da un più lungo convivere nello stesso paese. Quel che è certo è che e sui e gli altri vollero la cosa, non si curaron del modo; senza accorgersi (e per qualcheduno di loro il fatto è

strano) che, senza il modo là cosa non c'era.

L'abate Dubos, il quale pure volle che, in quel medesimo periodo, i Gallo-romani e i Franchi formassero un popolo solo (e, in verità, c'era un po'più, non dirò di ragioni, ma d'attaccagnoli), fece almeno un sistema 2; sentì almeno, che una proposizione di quella sorte richiedeva d'esser discussa e, prima di tutto, definita. Due nazioni, una antica abitatrice delle Gallie, l'altra stabilita in un territorio confinante e vissute in istato di pace e spesso d'alleanza, per lo spazio di due secoli 3; poi questa, ammessa, come ausiliaria, nelle Gallie dall'imperatore, che n'era l'assoluto padrone ; poi quella, passata, prima per delegazione , quindi per intera e definitiva cessione , sotto il dominio de re, non meno assoluti , dell'altra; due nazioni, per conseguenza uguali tra di loro, senza alcuna cagione, senza alcun mezzo di superiorità dell'una sull'altra; senza occupazion violenta d'una porzione de' beni privati 9, come nelle parti dell' impero conquistate dagli altri barbari, perchè lì non c'era stata conquista; senza interruzion di governo, senza annullamento di poteri subordinati, perchè il re franco era entrato pacificamente e gradatamente in luogo dell'imperator romano 10: due nazioni ancora distinte civilmente, ma riunite politicamente sotto un potere unico, ereditario. indipendente da ciascheduna, sovrano di ciascheduna; aventi leggi diverse, e tribunali nazionali, ma sotto la giurisdizione comune di magistrati superiori, eletti dal re, sotto la giurisdizion suprema di

٠.

<sup>1</sup> Antich. longobardico-milanesi; diss. I, § 66.
2 Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les
Gaules; Paris, 1734, 3 vol. in-4.
3 Liv. I, chap. 17.
4 Liv. II, chap. 15.
5 Liv. I, chap. 4.
6 Liv. V, chap. 1.
7 Ibid., chap. 10.
8 Liv. VI, chap. 16.
9 Ibid. chap 13.
10 È noto che gl'imperatori d'Oriente usarono questo titolo per molto tempo dopo la disruzione dell'impero d'Occidente.

tempo dopo la distruzione dell'impero d'Occidente.

questo, quando una parte ricorresse a lui 1; partecipi ugualmente de' vantaggi e de' pesi dello Stato, perchè il re, libero distribu-tore degli uni e degli altri, chiamava, a piacer suo, e come credesse più conveniente al suo servizio, uomini dell'una e dell'altra nazione alle dignità e alle cariche del governo e della milizia? e riscoteva da tutti gli stessi tributi 3; tali furono, secondo il Dubos, i Gallo-romani e i Franchi sotto le due prime razze; tale il loro modo d'essere un popolo solo, insieme con altre nazioni che abitavano il territorio medesimo. Non fece uscire un effetto indefinito da una confusion di nazioni, da un'operazione del tempo, ugualmente indefinite. Stiracchiò i fatti decisivi per la questione, ma non li lasciò da una parte; combatte le difficoltà con delle congetture spesso arbitrarie, ma non le salto a piè pari; diede alla sua ipotesi degli antecedenti, o supposti o inefficaci, de momenti immaginari, una forma fattizia, ma degli antecedenti, de' momenti, una forma. Certo non c'è la buona maniera d'ingannarsi: e non voglio dir punto che l'errore migliori con l'esser circostanziato e laboriosamente congegnato. Voglio solamente far osservare, anche col paragone, quanto quello che tra di noi fu, non dirò sostenuto, ma buttato la di passaggio, e in proposizioni incidenti, abbia un carattere singolare d'indeterminatezza e d'ambiguità, non meno che di superficialità e di leggerezza, e sia, non solo un errore, ma un indovinello.

L'effetto gravissimo poi di quest'errore è d'isterilire, per dir così, tutta la storia del medio evo. Facendo le viste di sciogliere o di prevenire le questioni più importanti, distorna la mente anche dal proporsele; vi fa attraversare senza curiosità, senza darvi il tempo di fare una domanda o un'osservazione, de'secoli d'un carattere tanto particolare, e pieni di tanti problemi: istitu zioni, fatti, personaggi, rivoluzioni a tutto porta via il senso importante, a tutto attribuisce cagioni volgari e false; e quel complesso che potrebb'essere soggetto di scoperte interessanti, o almeno di ricerche e di congetture ragionate, non lo lascia più comparire che come un ammasso di casi staccati, di combinazioni fortuite, di deliberazioni venute da un impulso senza disegni. Precipitando, con un avventato anacronismo, il risultato di molte cagioni che hanno operato in una lunga successione di tempi, v'impedisce di osservar queste cagioni, di scoprire il principio, di seguire il progresso delle loro operazioni; giacche, al momento in cui la fusione si forma, in cui nuovi interessi, nuove forze, nuove idee cominciano a crollare l'antico muro di separazione tra le due nazioni, cosa può osservare chi pensa che, da gran tempo, queste due nazioni ne formassero una sola? Così dopo avervi impedito d'intendere quelle istituzioni e que' fatti che avevan per iscopo di

Liv. VI, chap. 9.
 1bid., chap. 10.
 Ibid., chap. 14.

Tragedie e Possis.

mantenere la divisione come un possesso, questa formola, nemica d'ogni riflessione, non vi lascia nemmeno scoprir nulla ne' lenti sforzi della giustizia per introdursi in qualche angolo delle cose umane, nulla ne ritrovati ingegnosi delle passioni per servirai contro altre passioni del sentimento della giustizia. Vi da gli effetti più maravigliosi, senza nemmeno accennarvi i mezzi: vi asserisce la pace fatta tra lo spogliatore e lo spogliato, tra il violento e il sottomesso, tra il lupo e l'agnello, senza neppur parlarvi delle trattative che poterono condurre a concluderla; vi rappresenta una certa quale equità stabilita tutt'a un tratto, una certa giustizia venuta alla luce in un parto senza dolori; e questo in un'epoca, in cui la forza tutta da una parte, e la debolezza tutta dall'altra, rendevano l'ingiustizia la cosa più facile e più naturale. La distinzione dei conquistatori e de' conquistati è un filo che, non solo couduce l'osservatore per gli andirivieni dell'istituzioni del medio evo, ma serve anche a legar quest'epoca con altre, delle più caratteristiche della storia, e che paion le più differenti. Chi stia attaccato a quel fatto, per dir così, maestro, l'indicazioni più leggiere, le tradizioni più succinte dei secoli anteriori all'invasione, giovano qualche volta a rischiarare la storia dei tempi barbarici. e vicendevolmente questa storia diventa una spiegazione dell'antichità. Non basta; usanze e istituzioni, non più vigorose, ma ancora viventi in tutta Europa, e per sè oscurissime, acquistan luce, se ne vede subito il perchè e l'origine, quando s'attaccano a questo fatto; la formola che lo nega, tronca tutti questi legami di storia e di filosofia.

Questa formola finalmente è stata cagione agli storici, anche i meno creduli, d'affermare e di propagare opinioni le più mancanti di fondamento; e nello stesso tempo ha fatto loro trovar degli inciampi in que' luoghi della storia, dove la strada sarebbe più piana. Cito un esempio di ciascheduno di questi due effetti; e li prendo, a preferenza, dall'opere del Muratori, e per la sua autorità, e perchè è cosa meno dispiacevole il ribatter l'opinioni di quegli scrittori, de' quali, nel confutarli, si può parlare con un gran rispetto. « Laddove nei primi tempi di questo nuovo regno essi Romani, per attestato di Paolo Diacono, dovevano tertiam partem suarum frugum Langobardis persolvere 1, nel progresso dei tempi tolta fu questa diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno 2. > Così un fatto di tanta importanza, un fatto non so se più difficile a venir col tempo, e a stabilirsi alla prima, un fatto, che a tempi stessi del Muratori era ben lontano dall'essere universale in Europa, l'uguaglianza dell'imposizioni per tutti gli abitatori d'un paese, è qui da lui affermato come un fatto del settimo o dell'ottavo secolo; affermato, contro l'uso di quel-

<sup>1</sup> Pagare at Longobard tila terza parte della loro raccolta, Paolo Diacono, lib. 2, c. 32. 2 Antich. It., dissert. 21.

l'accurato scrittore, senza documenti, e solo come una conseguenza

di quell'unità ugualmente supposta 1.

Il secondo esempio ci vien somministrato dal Muratori nella dissertazione XXVI, dove, dopo aver fatto vedere, con le leggi de'

I Un altro scrittore, citato da noi più volte, congetturò che d'un tal fatto si potesse trovare una testimonianza in quelle parole di Paolo Diacono: Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur (lib. 3, cap. 18). « Varie interpretazioni, dice, sono state dagli eruditi proposte su questo oscuro passo: a me sia lecito azzardarne una nuova. La ripartigione qui accennata dallo storico, riguardar non dovrebbe, a mio avviso, le persone, ma gli aggravy delle medesime, così che da quel punto in avanti avessero questi ad essere ripartiti indiferentemente e su gl'Italiani e su i Longobardi, quali cominciavano già ad essere come nazionali della stessa patria, e clò secondo i principi dell'equità e della giustizia distributiva che, regnando Autari, con altre virtù allignato avevano felicemente in tutti i sudditi: onde sembrava quasi risorta l'età d'oro. Così almeno ce la rappresenta il Varnefridi. » (Antich. longobardico-milanesi, diss. I, § 66.) Ma il Muratori, non si può supporre che si fondasse qui su quel passo, poiche altrove l'interpreta in tutt'altro senso. « Pare che accenni che ai popoli italiani fu addossato il peso di mantenere i soldati longobardi, e però li compartirono fra di loro. » (Annal. 584.) E se avesse creduto di poter fondarsi su qualche altro documento, n'avrebbe di certo fatta menzione.

In quanto all'interpretazione dell' altro scrittore, non si saprebbe come fare a discuterla, giacchè, come il lettore ha potuto vedere, non dice nemmeno qual sia la relazione che gli par di trovere tra le parole del testo, e el senso da lui immaginato. Ci sì permetta, invece, d'accennare una circostanza che rende ancor più singolare dalla parte sua la supposizione d' un tal paregglamento tra i vincitori e i vinti. La faceva, questa supposizione d' un cal paregglamento tra i vincitori e i vinti. La faceva, questa supposizione, o almeno la dava fuori, nel 1792, cioè nel terz'anno della rivoluzion francese, uno de' motivi più espressi, e degli scopi oroni più medi prima le prima le prime dell' altro se co piano abitabile quello che non è attro che un pianerottolo; e quando ci s'è arrivati, si scopre un'altra branca che non s'aspettava, e dopo quella, un'altra, e... e a caposcala, al luogo dove si starà di casa, quando ci s'è quando, voglio dire, comincia uno stato di cose, alla durata del quale si creda, e che duri in effetto? Ne' singoli casi (giacchè quella rivoluzione, se fu forse la prima nel suo genere, non fu certamente la sola), ne' singoli casi, fin che quel momento non è arrivato, lo sa il Signore: in astratto, lo può dire ognuno. È quando, in vece di cercare il principio del potere dove non è, cioè in un ente creato, contingente, relativo, qual è l'uomo in un ente che, non essendo il principio di sè stesso, non può avere in sè il principio di nulla, si riconosce o si torna a riconoscerio dov' è, cioè nel suo Autore; è quando sia pubblicamente professato, e generalmente creduto che goni potere viene da Dio. Cos'è, infatti, il potere di cui, si tratta, se non una superiorità di co una superiorità di diritto, che si vuole appunto per circoscriver gli effetti delle superiorità naturali o di fatto. È come mai trovar negli uomini il principio di questa superiorità? In alcuni? con che ragione? In tutti? è un assurdo. Ma appunto, dicono, appunto, perchè non c'è negli uomini un principio di superiorità, c'è negli uomini il principio dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorità dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorità dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorita dell'eguaglianza el crea poi una superiorita dell'e dell'eguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una supeLongobardi, quanto pochi uomini atti all'armi fossero esenti dal marciare all'esercito, si fa, tra l'altre, questa difficoltà: « Se allora l'Italia fosse stata al pari d'oggidì popolata, il menar tanta gente al campo più danno e confusione avrebbe recato che utilità. »

riorità di diritto. E non s'accorgono che, per quanto la superiorità e l'u guaglianza siano oggetti diversi, anzi opposti, metter negli uomini il prin-ctoto, tanto dell'una, quanto dell'altra, è, in ultimo, un medesimo errore. Per concepire come gli uomini avessero in loro questo principio d'ugua-Per concepire come gli uomini avessero in loro questo principio d'uguaglianza, bisognerebbe poter concepire che ogni uomo fosse l'autore di si
medesimo. E non si potendo questo, bisogna pur riconoscere che gli uomini
non possono essere uguali, se non in quanto abbiano ugualmente ricevuto,
se non dipendentemente da Chi gli abbia costituiti tali, e perchè e fin deve
gli abbia voluti costituiti tali. Quindi, non che quest' uguaglianza da un
principio, non può essa medesima avere la sua ragion d'essere, che in un
volta. Dicendo che è più facile piantare una città per aria, che stabilire uno
volta. Dicendo che è più facile piantare una città per aria, che stabilire uno principio superiore, in cio di cui si vorienne lar di meno, per la prima volta. Dicendo che è più facile piantare una città per aria, che stabilire uno stato senza il fondamento della religione, Plutarco non fece altro che esprimere con una formola generale un sentimento sottinteso in tutti 1 fatti parmere con una formola generale un sentimento sottinteso in tutti 1 fatti parmere con una formola generale un sentimento sottinteso in tutti 1 fatti parmere in colari dell'umanità. Non che l'umanità e Plutarco conoscessero, nelle sua integrità e purezza, la dottrina divinamente espressa in quelle parole di s. Paolo; ma negli errori positivi c'è sempre una parte di verità e in tutta le false religioni c'era e c'è appunto la parte di verità necessaria alla stabilità d'un potere, cioè la nozione generalissima di qualcosa di superiore gli uomini, e da cui il potere di diritto, quello che si vuole e non si vede, aerivi negli uomini. Per questo, gli auspizi del patriziato romano, le caste indiane, la missione di Maometto, tant'altre cose altrettanto o più assurde, hanno potuto servir di fondamento a degli Stati che son durati discretamente, o che durano ancora. Ma dove ha regnato il cristianesimo, ogni altra religione è diventata come impossibile. Si può sconoscere il vero autore dell'uomo, e quindi d'ogni diritto nell'uomo; ma riconoscerne uno falso, o dei falsi, può bensì essere il sogno d'alcuni non il fatto d'un popolo. È il nostro privilegio, o il nostro peso, se non lo vogliamo accettar come privilegio, l'esser messi tra la verità e l'inquietudine. Le circostanze de' diversi tempi e delle diverse società possono certamente render pià facile, come più desiderabile, lo stabilimento durevole d'una o d'un'altra forma di potere; ma, ben inteso, quando questa durata sia possibile. E ciò che la rende più desiderabile, lo stabilimento durevole d'una o d'un'altra forma di potere; ma, ben inteso, quando questa durata sia possibile. E ciò che la rende tale, è il poter associare a quella forma l'idea del diritto; e per arrivare a questo. il mezzo necessario, assolutamente parlando, è il riconoscere il principio del potere in qualcosa d'anteriore e di superiore all'uomo; per noi, il mezzo diventato unico, è il riconoscer questo principio nel Dio predicato da san Paolo. Ho detto: lo stabilimento d'una o d'un'altra forma; che è appunto uno de' caratteri divini del cristianesimo il non esser legato esclusivamente a nessuna, e uno de' fatti divini del cristianesimo il sostituire alle teogonie particolari, che servirono di fondamento agli Stati delle genti, una teologia universale, applicabile alle più diverse forme di potere, come alle più diverse condizioni delle società umane, e, nello stesso tempo, efficacissima a corregger l'una, e a mutar gradatamente in meglio l'altre. Che se, anche nel cristianesimo, alcuni hanno tentato di restringera il diritto del potere a una forma speciale; se a una tale dottrina hanno applicato il titolo di diritto divino; se hanno voluto che Ogni potere significasse un tal potere esclusivamente, è perchè non c'è abuso di parole che gli uomini non possano fare. Ma è forse più strano l'attribuire una tale gli uomini non possano fare. Ma è forse più strano l'attribuire una tale dottrina alla Chiesa cattolica, la quale, come incapace, per istituzione di-vina, di sacrificare l'universalità a nessuna forza particolare di circostanze, · d'interessi, d'opinioni, ha costantemente ripudiata e combattuta la dottrina medesima, e con l'insegnamento e co fatti. Non fu, credo nemmeno in un paese cattolico, che si diede la prima volta quel significato alle parole; diritto divino, e se si volesse cercare qual sia il libro che ha fatto di più per mettere in onore la dottrina anche in un paese cattolico, si troverebe, credo, che non fu un trattato taclorico, me un paese cattolico sa lorde redo. credo, che non fu un trattato teologico, ma un poema epico, nel quale non è introdotta se non in odio del cattolicismo; che certamente Voltaire non credeva all'inamissibilità del potere, messa da lui per fondamento razionale

Grave difficoltà senza dubbio, anzi tale da rendere inesplicabili quelle leggi, quando si sia supposto che gl'Italiani fossero ascritti alla milizia, come i Longobardi. Ma la supposizione su cosa è fondata? Chi ha detto al buon Muratori che questi avessero disciplinati, fatti cavalieri, mischiati nelle loro file i vinti? N' ha egli trovata la più piccola traccia nella loro storia?

Da queste ultime osservazioni, si può francamente concludere (poca cosa pur troppo) che l'opinione dell'unità politica de' Longobardi e dei Romani chiude ogni strada e a conoscere, e anche

a cercare quali fossero le vere relazioni tra i due popoli.

Ma quali erano queste relazioni?

Qui dovrebbe cominciare la storia positiva, la vera, l'importante storia; qui si sente subito, che la scoperta di quell'errore non è tanto una cognizione, quanto una sorgente di curiosità per chi nella storia vuol vedere in quante maniere diverse la natura umana si pieghi e s'adatti alla società: a quello stato così naturale all'uomo e così violento, così voluto e così pieno di dolori, che crea tanti scopi dei quali rende impossibile l'adempimento, che sopporta tutti i mali e tutti i rimedi, piuttosto che cessare un momento; a quello stato che è un mistero di contradizioni in cui la mente si perde, se non lo considera come uno stato di prova e di preparazione a un'altra esistenza.

alla Henriade; ma trovò che quel falso donma poteva servirgli di spada insieme e di scudo, per combatter la Chiesa. Altri poi non sarebbero lontani dal riconoscere in Dio il principio del potere, come d'ogni cosa: solamente non vorrebbero il Dio d'una religione positiva. Ma essi medesimi. non sperano molto che questa possa mai diventar la credenza d'un popolo E hanno ragione; se non che mi pare che la causa alla quale attribuiscono la difficoltà d'una tale impresa, non sia la vera. Non è, come dicono, perche un popolo intero non possa andar troppo avanti nella filosofia: e piuttosto perche un popolo intero non possa andar troppo avanti nella filosofia: e piuttosto perche un popolo intero ha troppa filosofia, per intendere un Dio autoro dell'umanità, col quale l'umanità non abbia nessuna relazione positiva. Non è un concetto puro, elevato, al quale un popolo non arrivi, è un concetto ronco, che un popolo rifiuta. Vede bene che in questo concetto non c'è altro di nuovo che una negazione; che quello di cui si parla è il Dio della rivelazione, meno la rivelazione. E se fosse altro, se fosse il mero nome che si volesse conservare, non solo smozzicando il concetto, ma cambiandolo; la riuscita sarebbe, grazie al cielo, molto più difficile, e rishe di far accettare a de' popoli una credenza positiva intorno alla divinità, senza autorità, senza storia, contro l'esempio di tutti i popoli; una credenza nova a de' popoli cristiani (foss' anche di solo nome e di sola reminiscenza, che non è, grazie ancora al cielo), contro l'esempio di tutti i popoli cristiani in uniti all'intento, poichè si tratta di trovare il principio del potere in qualcosa di distinto dall'uomo e di superiore all'uomo, e una divinità distinta dall'uomo e superiore all'uomo, con regione, il problema insolubile senza la religione e non volendo accettar la soluzione religiosa, pretendono di levar di mezzo il problema medesimo; quelli, dico, i quali s'immaginano che una società coba su ma conte di distinto del deismo, che è un cristianesimo smozzicato. Que

Appena ammesso il fatto della distinzione delle due nazioni, s'affacciano molt'altre questioni: n'accenneremo qui alcune, per indicar l'importanza di ciò che s'ignora, avvertendo però prima che

non siamo in caso di risolverne nessuna.

Qual era, ne' due secoli della dominazione longobardica, lo stato civile degl'Italiani, superiori certamente, e di molto, in numero alla nazione conquistatrice? Eran essi, come dice il Maffei i suera servitu? Ma in qual grado? O eran rimasti padroni delle loro persone e delle loro proprietà, e la loro dipendenza era paramente politica? Ma com'eran protette quelle? e qual era la forma di questa? Erano state lasciate in piedi l'autorità subordinate che si trovavano al tempo della conquista? E da chi dipendevano? Chi le conferiva? O eran cessate per cagion di quella? E qual fu, in questo caso, il nuovo modo d'azione e di repressione su quel popolo, o su quella moltitudine? Noi sappiamo, o poco o tanto, o bene o male, quali eran le attribuzioni dei re, dei duchi, dei giudici longobardi, riguardo alla loro propria nazione; ma cosa erano tutti costoro per gl'Italiani, tra i quali, sopra dei quali vivevano?

Ecco alcune delle tante cose che ignoriamo intorno allo stato della popolazione d'una così gran parte d'Italia, per il corso di due secoli. Si può certamente rassegnarsi a ignorarle; si può anche chiamar frivolo e pedantesco il desiderio di saperle: ma allora non bisogna esser persuasi di posseder la storia del proprio paese. E quand'anche si conosca e la precipitosa invasione, e l'atroce convito, e l'uccisione a tradimento d'Alboino, le galanterie d'Autari, le vicende di Bertarido, la ribellione d'Alachi e il ristabilimento di Cuniberto, le guerre di Liutprando e d'Astolfo, e la rovina di Desiderio, bisogna confessare che non si conosce se non una parte della storia, per dir così, famigliare d'una piccola na

zione stabilita in Italia; non già la storia d'Italia.

Prenda dunque qualche acuto e insistente ingegno l'impresa di trovare la storia patria di que'secoli; ne esamini con nuove e più vaste e più lontane intenzioni, le memorie: esplori nelle cronache, nelle leggi, nelle lettere, nelle carte dei privati che ci rimangono, i segni di vita della popolazione italiana. I pochi scrittori di que' tempi e de' tempi vicini non hanno voluto nè potuto distinguere, in ciò che passava sotto i loro occhi, i punti storici più essenziali, quello che importava di trasmettere alla posterità: riferirono de' fatti; ma l'istituzioni e i costumi, ma lo stato generale delle nazioni, ciò che per noi sarebbe il più nuovo il più curioso a sapersi, era per loro la cosa più naturale, più semplice, quella che meritava meno d'essere raccontata. E se fecero così con le nazioni attive e potenti, e dal nome delle quali intitolavano le loro storio, si pensi poi quanto dovessero occuparsi delle soggiogate! Ma c'è pure un'arte di sorprendere con certezza le rivelazioni più importanti sfuggite allo scrittore che non pensava

<sup>1</sup> Verona illustrata. Lib. 10, col 273.

a dare una notizia, e d'estendere con induzioni fondate alcune poche cognizioni positive. Quest'arte, nella quale alcuni stranieri fanno da qualche tempo studi più diligenti, e di cui lasciano di quando in quando monumenti degni di grande osservazione, quest'arte se non m'inganno, è, a' giorni nostri, poco esercitata tra di noi. Eppure ci par che si possa dire che ha avuto il suo cominciamento e un progresso non volgare in Italia. Due uomini certamente insigni aprirono in essa due strade che, all'imboccatura, per dir così, posson parere lontane l'una dall'altra, e affatto diverse; ma che tendono naturalmente a riunirsi in una, in quella sola che può condurre a qualche importante verità sulla storia del medio evo.

Uno, l'immortale Muratori, impiegò lunghe e tutt'altro che materiali fatiche nel raccogliere e nel vagliare notizie di quell'epoca: cercatore indefesso, discernitore guardingo, editore liberalissimo di memorie d'ogni genere; annalista sempre diligente, e spesso felice nel riconoscere i fatti, nel rifiutare le favole che al suo tempo passavan per fatti, nell'assegnar le cagioni prossime e speciali di questi; esecutore animoso e paziente del disegno vasto e suo, di rappresentare in complesso, e per capi, l'istituzioni, le costumanze, lo stato abituale in somma del medio evo; e qui, come nella storia propriamente detta, sceglitore e ordinatore, per lo più, cauto, e spesso sagace dei materiali che si trovavano sparsi in una gran quantità e varietà di documenti, scovati in gran parte da lui; risolvette tante questioni, tante più ne pose, ne sfrattò tante inutili e sciocche, e fece la strada a tant'altre, che il suo nome, come le sue scoperte, si trova e deve trovarsi a ogni passo negli scritti posteriori che trattano di quella materia.

Contemporaneamente al Muratori, ma in una sfera più alta, meno frequentata, quasi sconosciuta, Giambattista Vico ando in cerca di principi generalissimi intorno alla comune natura delle nazioni. Non sì propose d'illustrare alcun'epoca speciale di storia, ma cercò di segnare un andamento universale della società nel-l'epoche le più oscure, in quelle di cui sono più scarse e più misteriose le memorie, o le tradizioni. Volendo per lo più trattare di tempi in cui non vissero scrittori; persuaso che quando gli scrittori apparvero, l'istituzioni, le credenze sociali erano già tanto modificate, le tradizioni di que' tempi antichissimi già tanto sfigurate dai nuovi fatti stessi, che non potevano essere rettamente intese nè trasmesse dagli scrittori; ma persuaso nello stesso tempo, che l'idee di questi, come figlie in gran parte degli avvenimenti, é delle dottrine anteriori, dovevano serbarne delle traccie importanti e caratteristiche, riguardo questi scrittori come testimoni. in parte pregiudicati, in parte disattenti, in parte smemorati, ma però sempre testimoni di fatti generali e rilevanti; e come tali si diede a esaminarli. Facendo poco conto dei loro giudizi, cercò una verità in quell'idee che par piuttosto che trasmettano, come venute da più alta origine; e, rifiutando le loro conclusioni, stabilì delle norme per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni. per dir così, involontarie. Queste norme, si propose di derivarle dalle proprietà della mente umana e dall'esperienza de' fatti più conosciuti: e, certe, quand'anche siano troppo più vaste che fon-date, non sono mai d'una fallacia volgare. Si studio di raccogliere da epoche le più distanti l'una dall'altra, da costumi in apparenza disparatissimi, degli elementi simili, ne' punti più importanti della vita sociale; e fu, come delle volte acutissimo, così dell'altre troppo facile nella scelta di questi elementi, strascinato a ciò da quella sua unità di mire intorno allo sviluppo della natura umana. Da' secoli eroici e dal medio evo, dalle leggi e dalle poesie, dai simboli e dai monumenti, da etimologie qualche volta ingegnose e che sono una scoperta, ma qualche volta arbitrarie e smentite da cognizioni venute dopo di lui; dai riti religiosi, dalle formole di giurisprudenza, e dalle dottrine filosofiche; da tempi, da fatti, da pensieri, in somma, sparpagliati, per dir così, nella vita del genere umano, prese qua e la qualche indizio che, per dir la verita, nelle sue idee diventa troppo presto certezza. Ma quando, dopo aver dimostrata l'ambiguità, la falsità, la contradizione delle idee comuni intorno allo stato della società in un'epoca oscura e importante, sostituisce ad esse un'idea foudata sur una nuova osservazione de' pochi fatti noti di quell'epoca, quanti errori distrugge a un tratto! che fascio di verità presenta, in una di quelle formole splendide e potenti, che sono come la ricompensa del genio che ha lungamente meditato! E anche quando, o la scarsità delle cognizioni positive, o l'amore eccessivo d'alcuni principi, o la fiducia che nasce negl'ingegni avvezzi a scoprire, lo trasporta e lo ferma in opinioni evidentemente false, e oscure non per profondità, ma per inesattezza d'idee, e quindi d'espressioni; lascia nondimeno un senso d'ammirazione, e da quasi ancora l'esempio d'un'audacia che potrebb'essere felice con qualche condizione di più: se non v'ha dimostrata, come credeva, una gran verità, vi fa sentire d'avervi condotti in quelle regioni, dove soltanto si può sperar di trovarne.

Osservando i lavori del Muratori e del Vico, par quasi di vedere, con ammirazione e con dispiacere insieme, due gran forze disunite, e nello stesso tempo, come un barlume d'un grand'effetto che sarebbe prodotto dalla loro riunione. Nella moltitudine delle notizie positive, che il primo vi mette davanti, non si può non desiderare gl'intenti generali del secondo, quasi uno sguardo più esteso, più penetrante, più sicuro; come un mezzo d'acquistare un concetto unico e lucido di tante parti che, separate, compariscono piccole e oscure, di spiegar la storia d'un tempo con la storia dell'umanità, e insieme d'arricchir questa, di trasformare in dottrina vitale, in scienza perpetua tante cognizioni senza principi e senza conseguenze; e, bisogna pure aggiungere, come un mezzo di evitar qualche volta de' giudizi precipitati; giacchè, ne' confini più circoscritti, che paiono naturalmente i più sicuri.

c'è però il pericolo di non rimanerci 1. E seguendo il Vico nelle ardite e troppo spesso ipotetiche sue classificazioni, come si vorrebbe andar sempre avanti con la guida di fatti sufficienti all'assunto, e severamente discussi! Ma dopo que due scrittori, nessuno ch'io sappia, s'è portato al punto dove possono unirsi le due strade per arrivare a più importanti scoperte nella storia dei tempi oscuri del medio evo. Riman dunque intentato un gran mezzo, anzi il solo: e perchè non si potrà sperare, che alcuno sia per tentarlo? L'ammirazione per i segnalati lavori dell'ingegno è, certo, un sentimento dolce e nobile; una forza, non so se ragionevole, ma comune, ci porta a provare ancor più un tal sentimento, quando gli uomini che ce l'ispirano, sono nostri concittadini; ma l'ammirazione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia, non deve mai includer l'idea d'una perfezione che non lasci più nulla da desiderare, ne da fare. Nessun uomo è tale da compir la serie dell'idee in nessuna materia; e come nell'opere della produzion materiale, così in quelle dell'ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro, e riguardare il già fatto. come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi dall'occupazione.

Che se le ricerche le più filosofiche e le più accurate sullo stato della popolazione italiana durante il dominio de' Longobardi, non potessero condurre che alla disperazione di conoscerlo, questa sola dimostrazione sarebbe una delle più feconde di pensiero che possa offrire la storia. Un'immensa moltitudine d'uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inos-

I Il Vico (Scienza Nuova, lib. 4: Della custodia degli Ordini), parlando delle due celebri rogazioni promulgate da C. Canuleio, sul principio del quarto secolo di Roma, dice che, a quel tempo, i plebei in Roma erano ancora stranteri. Non dico che tutti gli argomenti dai quali dedusse questo grande, e allora novissimo concetto, sarebbero parsi, nè avrebbero dovuto parere al Muratori ugualmente fondati; dico bensì che quelli che lo sono, e sono insieme così elevati e fecondi, obbligandolo a considerar più in grande e più addentro cosa importi, come esista, come si mantenga la cittadinanza in una società distinta da un'altra, e superiore ad essa, quantunque abitante nello stesso paese, non gli avrebbero permesso di credere, e nemmeno d'immaginarsi che i Longobardi e gl'Italiani fossero diventati, alla sordina, e per il corso naturale delle cose, un popolo solo. E. cosa singolare, quei due giudizi così diversi erano egualmente contrari alle prime apparenze. Il Vico vide degli stranieri, dove le denominazioni di patrizi e di plebe non face-cevano supporre altro che due classi di concittadini, dove i nomi indicavano due nazionalità. Senonchè il primo arrivò al suo, per dir così, para-cosso con l'avere acutamente e profondamente osservato, nelle condizioni di quelle due sorta d'abitatori di Roma antica alcune differenze essenziali e originarie, cioè tali da non esser nate dalla convivenza, ma da dovere averla preceduta; il secondo aderì al paradosso davvero, per essersi fondato invece sopra somiglianze accessorie, e sopra circostanze inefficienti. Certo, sarebbe sciocchezza, ancor più che insolenza, il dire che a un tal uomo mancava il criterio da giudicar rettamente cosa valessero, quando l'avesse voluto; ma è lecito osservare che gli mancò il volerlo, perchè gli mancò l'eccitamento a volerlo, cioè l'essere avvertiti dell'importanza del giudizio, l'aver presenti le relazioni del fatto su cui decideva, con un genere di fatti. La filosofia della storia, che si manifesta così splendidamente nel primo di que'giudizi, ave

servata, senza lasciarci traccia, è un tristo ma importante finomeno: e le cagioni d'un tal silenzio possono riuscire ancor più istrattive che molte scoperte di fatto.

#### CAPITOLO III.

# Problemi sulla facoltà lasciata agi'italiani di vivere con la legge romana.

Al Muratori, come s'è detto, e ad altri, è parsa questa concessione un bel tratto di clemenza, e una prova, tra molte, della dolcezza e della saviezza de' conquistatori longobardi. E questa opinione pare la prù universalmente ricevuta da quelli che voglione

averne una sulle cose di que' tempi.

Che scrittori i quali non si stancano d'ammirare l'equità. la sapienza, la previdenza delle leggi de' Longobardi, riguardino poi come clemenza il non averne essi chiamati a parte i vinti, è una cosa che non s'intende così facilmente. Vogliam forse dire che a questi non piacessero, e che a que' buoni vincitori paresse un'ingiustizia il costringerli a ricevere anche un benefizio? Ma perchè non piacevano ai vinti quelle leggi così giudiziose, nel rispettare, nel regolare ogni diritto? Per un cieco affetto all'antica legisla-zione? o per orgoglio nazionale? o perche non si confacessoro alle loro abitudini, e non s'applicassero ai casi comuni nel loro modo di vivere? dimanierache, ottime per il popolo conquistatore fossero scarse, superflue, insomma non adattate per essi? Ma non ci hanno detto quegli stessi scrittori, che Longobardi e Italiani erano un popolo solo? E quale è tra queste ipotesi, che non faccia a' cozzi con quell'opinione?

S'osservi poi che quest'uso di lasciare ai vinti la legge romana non è particolare a' Longobardi: una costituzione di Clotario I la conserva ai Gallo-romani viventi sotto i Franchi 1; le leggi de' Burgundioni, quelle de' Ripuari 2 stabiliscono i casi e le persone da giudicarsi con la legge romana: e per finirla, questo aver lasciato ai vinti o in perpetuo, o per qualche tempo, l'uso più o meno esteso, della legge antica, si può dire che sia stata una consuetudine comune de conquistatori barbari del medio evo. A un fatto così generale convien dunque cercare una ragione generale; e questo ha voluto fare il celebre Montesquieu. La cagione delle diverse legislazioni in un solo paese, la trova nell'esserci state riunite più nazioni, le quali nella riunione, abbiano voluto e potuto conservare la loro indipendenza e le loro con-suetudini<sup>3</sup>. Questa ragione spiega benissimo il perchè varie na-

<sup>1</sup> Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari. Chlot. Constit. generalis; Rer. Fran., tom. IV. pag. 116.

2 Lex Burgund., cap. 55, 2.— Lex Ripuar., tit, 58, 1.

8 Esprit des Lois, liv. 28, c. 2.

zioni riunite a conquistare un paese, e stabilite insieme in quello dopo la conquista, conservassero le loro leggi particolari; giacche essendo quelle nazioni uguali tra di loro, o almeno volontariamente associate, non c'era motivo per cui una dovesse ricevere la legge dall'altra: ma non è una ragione che si possa applicare ai vinti. Questi non trattavano, non istipulavano, non venivano a patti: la cagione dell'esser loro stata lasciata la legge antica, bisogna dunque cercarla nella semplice volonta de' vincitori. Intorno a questa cagione arrischieremo una congettura; e sarà pur troppo la sola conclusione di questo discorso: per ora, se alcuno vuol proprio che la fosse clemenza, si rammenti almeno che non si può farne un merito particolare ai Longobardi; convien supporre un'inclinazione, una consuetudine, uno spirito di clemenza in tutti i barbari che vennero a dividersi l'impero romano. Una tal supposizione del resto, non sarà la più singolare che si sia fatta su quell'epoca.

Ma, per valutare nel nostro caso particolare il grado della clemenza longobardica, ci manca un dato essenzialissimo, cioè di saper precisamente in che consistesse il benefizio, cosa volesse dire: vivere con la legge romana. Il senso ovvio e intero di questa frase è inammissibile: bisogna dunque trovarie uno modificato, e che possa conciliarsi co' fatti incontrastabili della dominazione longobardica: questo senso non è stato, ch'io sappia, nè

proposto, ne cercato finora 1.

Viver colla legge romana aveva certamente per gl'Italiani, quando eran sotto gl'imperatori, un significato che non ha potuto conservare interamente dopo l'invasione longobardica. Quella legge stabiliva ufizi e attribuzioni, che cessarono per il fatto della conquista; regolava delle relazioni politiche, che furono distrutte da questa. È dunque necessario restringere il senso di questa frase, quando la si applica al periodo di cui parliamo. Ma fin dove restringerlo? con che dati circoscriverlo?

In secondo luogo, come si regolavano le nuove inevitabili relazioni tra i Longobardi stabiliti, come conquistatori, nel territorio, e gli antichi abitatori? relazioni, certo, non prevedute dalla

legge antica.

Terzo, volendo conoscere con qualche precisione fino a che segno la facoltà di vivere con quella legge, o co'rimasugli di quella legge, fosse un privilegio, una franchigia, un dono, bisogna però sapere al giudizio di chi fosse rimessa la legge stessa, per le riforme, per l'aggiunte, per l'interpretazioni; poichè, vogliam noi supporre una legge viva senza un legislatore? una ferrea immutabilità di proscrizioni? regole sottratte a ogni esercizio di so-

<sup>1</sup> L'autore deve qui, non tanto addurre per sua giustificazione, quanto confessare per sua vergogna, che, quando scriveva queste parole, non conosceva punto la dotta e insigne Storia del diritto romano nel medio evo del signor De Savigny; della quale era pubblicata già da sei anni la parte relativa al regno longobardico. E in generale, tutto ciò che gli pare di poter fare per questo Capitolo, è di riprodurlo il meno corretto, come il più incorreggibile.

vranità? Questo sareb be uno strano stato di cose, il quale prensenterebbe tante consi derazioni e tanti problemi, che la clemenza, quando c'entrasse, sa rebbe certamente l'ultima cosa da considerarsi. Ne a spiegare un tale stato si potrebbe addurre, come un fatto simile, la storia o la storiella di Licurgo, che fece giurare agli Spartani di non toccar mai le leggi stabilite da lui; poichè queste creavano generalmente de' poteri, e disegnavano le persone che dovevano esercitarli: erano leggi, come si direbbe ora, costituzionali, che davano i mezzi e le forme per fare tutte l'altre leggi, che le circostanze potessero richiedere, ma nel caso degli Italiani sotto i Longobardi, la legge conservata non n'avrebbe somministrato alcun mezzo. Se c'era dunque sulla legge un potere legislativo, chi n'era investito?

Quarto, di che nazione erano i giudici, che applicavano quella

legge?

Ognuno vede quanto queste condizioni dovessero influire sull'excuzione della legge stessa; e per conseguenza quanto sia necessario conoscere queste condizioni nel caso di cui si tratta.

Di documenti legislativi che possano servire a ciò non abbiamo in tutti gli atti pubblici, da Alboino fino alla conquista di Carlo, che una sola prescrizione sulla maniera d'applicare la legge romana. Ed è una legge di Liutprando, la quale prescrive a' notai che, dovendo fare una scrittura, o secondo la legge longobardica o secondo la romana, stiano all' una o all'altra delle due leggi; impone il quidrigit (la multa, il risarcimento) a quelli che, per ignoranza, stipulano cose contrarie alla legge seguta da' contraenti: eccettua i casi, in cui i contraenti stessi rinunziassero alla legge, in qualche parte, o in tutto '. Questo unico e così digiuno documento fa sempre più sentire quel carattere particolare d'oscurità dell'epoca longobardica in tutto ciò che riguarda i conquistati. In tutte l'altre leggi barbariche, i Romani sono nominati spesso; qualche volta con distinzioni di gradi: per lo più in circostanze che danno lume per trovar notizie importanti e applicabili a molti casi del loro stato civile e politico; ma negli atti pubblici, ma nella storia de' Longobardi, la popolazione italiana è talmente lasciata fuori, che le ricerche intorno ad essa spesse volte non conducono ad altro che a nuovi problemi.

Ricapitoliamo ora i quesiti, per vedere quale aiuto per iscioglierli si possa ricavare dalla legge citata di Liutprando, e dove essa non ne somministra, da altre induzioni; per veder finalmente

<sup>1</sup> De scribis hoc prospexinus, ut qui chartam scripserit, sive ad legem Langobardorum, quæ apertissima et pene omnibus nota est, sive ad legem Romanorum non aliter faciant, nist quomodo in tills legibus continetur. Nam contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant. Quia si nesciverint, interrogent alios; et si non potuerint ipsas leges plene scire, non scribant ipsas chartas. Et qui aliter præsumserit facer, componat guidrigilt suum, excepto si aliquid inter conlibertos convenerit Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit et pactiones, aique conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt, liutprandi Leges, lib. 6, 37.

se sia lecito venire a qualche conclusione un po' più positiva sulla legge lasciata agli Italiani, e quindi sui motivi di questa concessione.

1.º Quanta parte di legge romana fu lasciata agli indigeni? 2.º Questa legge era per essi la sola obbligatoria?

3.º Chi n'era il legislatore vivo?

4.º Chi erano i giudici che l'applicavano?

Se si prescinde da queste ricerche, bisogna almeno riconoscere che quelle parole - Gl' Italiani sotto il dominio de' Longobardi conservarono la loro legge — non danno un concetto; ma sono di quelle cortesi parole, le quali, come diceva Mefistofele, si presentano per l'appunto quando manca il concetto.

T.

La legge citata di Liutprando non par che supponga l'uso della romana, se non ne' casi civili; poiche parla solamente di contratti e di successioni. Ma siccome li non era il luogo di parlar dell'altre sue possibili applicazioni, così quel silenzio non basta a provare che la legge romana fosse abrogata in tutte le disposizioni d'un altro genere. Nelle cause criminali, era in vigore per gl'Italiani quella legge, o erano essi giudicati secondo le longo-bardiche? E nelle cause criminali tra persone di diversa nazione come si procedeva. Più sagaci e attente ricerche delle nostre potranno forse condurre altri alla soluzione di questo quesito. Si veda intanto, se una legge del figlio di Carlomagno, Pipino, re in Italia dei Franchi e de' Longobardi, possa, quantunque posteriore alla conquista di Carlo, e bastanfemente imbrogliata, dar qualche lume per i tempi di cui parliamo.

« Secondo la nostra consuetudine, se ci sarà una lite tra un Longobardo e un Romano, intendiamo che, per i Romani, si decida secondo la loro legge. E anche le scritture, le facciano secondo quella; e secondo quella giurino: così gli altri. Quanto alle composizioni (risarcimento pecuniario de' danni e dell'offese), le facciano secondo la legge dell'offeso; e così viceversa i Longobardi con loro. Per tutte l'altre cause, si stia alla legge comune che fu aggiunta nell'editto da Carlo eccellentissimo re de' Fran-

chi e de' Longobardi '. »

Quando Pipino dice: « secondo la nostra consuetudine, » non si vede chiaramente se parli della consuetudine della nazione a

l « Sicut consuetudo nostra est, ut Langobardus aut Romanus, si evenerit, quod causam inter se habeant, observamus, ut Romani successores juxta illorum legem habeant (var.: ut romanus populus successores juxta suam legem habeat). Similiter et omnes scriptiones secundum legem suam faciant. Et quando jurant, juxta legem suam jurent. Et alii similiter. Et quando componunt, juxta legem ipsius, cujus malum fecerint, componant. Et Langobardos illos (var.: Langobardus ill) convenit similiter componere. De ceteris vero causis, communi lege vivamus, quam Domnus Carolus, excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorum, in edictum adjunxit.» Pipini Reg. Lex 46; Rer. It., tom. I, par. II, pag. 124.

cui apparteneva per nascita, o di quella su cui regnava; e quindi non si può sapere se accenni qui una costumanza antica del regno longobardico, o una di quelle che i re franchi v'introdussero. Un' altra strana difficoltà p resenta questa confusissima legge. Come applicare alla legge romana la composizione pecuniaria per l'offese? Tanto le leggi de'Longobardi quanto quelle de' Franchi discendono a particolari minutissimi su questo proposito: tanti soldi per una ferita alla testa, al petto, al braccio; tanti per un occhio cavato; tanti per un dito, o per il naso tagliato; tanti per un pugno; per avere affrontato uno nella strada 1. Ma quando chi aveva ricevato uno di questi complimenti, era romano, come poteva l'offesa comporsi con la sua legge, nella quale non c'era, o se si vuole, non rimaneva più traccia veruna d'una sanzione di tal genere? S'osservi finalmente che quest' ordinanza di Pipino è scritta così variamente nei diversi esemplari, che non se ne può nemmeno ricavar la certezza che in essa si stabiliscano le relazioni tra Longobardi e Romani. Dimanierachè non pare che se

ne possa sperare alcun lume.

Nella collezione delle leggi de' Barbari 2, fu la prima volta pubblicato un codice col titolo di Lex Romana, compilata evidentemente sotto una dominazione barbarica. Pare a prima vista che in questo documento si dovrebbe trovare l'intera soluzione del presente quesito; ma come la più parte dei documenti di quei secoli, anche questo fa nascere molto più dubbi che non ne dissipi. Due ragioni impediscono di cavarne alcuna conseguenza per i due secoli del regno longobardico: 1. l'incertezza del tempo in cui quel codice fu scritto: 2. il non sapere che grado d'autenticità avesse, ne dove precisamente fosse in vigore 3. Del resto contiene prescrizioni, le quali certamente non potevano aver forza di legge nell'epoca di cui parliamo; e, tra l'altre, quella che proibisce, sotto pena di morte, le nozze tra un barbaro e una Romana e viceversa 4. Che un Longobardo potesse incorrere nella pena capitale. in forza d'una legge romana, è una supposizione indegna, non solo di fode, ma d'esame : e non c'è nemmen bisogno d'op-porle la legge di Liutprando già citata, la quale parla degli ef-fetti delle nozze tra un Romano e una Longobarda <sup>5</sup>. Un altro titolo di quella Legge Romana contiene prescrizioni per i matri-moni de senatori c. Certo, farebbe una bella scoperta chi potesse trovar de' senatori ne' paesi d'Italia posseduti da' Longobardi.

Due cose in quel codice ci par che meritino una particolare os-

Leg. Barbar.; tom. 4, pag. 461.
 Yedi la dotta e sensata prefazione al Codice stesso. Leg. Barb., tom. 4,

5 Si Romanus homo multerem Langobardam tulerit etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 74. 6 Lib. 18, cap. 3.

<sup>1</sup> Ved. le Leggi di Rotari ed altre.

pag. 461. 4 Nullus Romanus Barbara cujuslibet gentes uxorem habere presumat. 4 Nullus Romanus Barbara cujuslibet gentes uxorem habere presumat. nec Barbarus Romana sibi in conjugio habere presumat; quod si feccini, capitalem sententiam feriantur. Lib. 3, cap. 14, pag. 479.

servazione: la prima che non ha testi di legge romana, ma oscure interpretazioni, e queste disposte in una serie non ragionata, prese a caso, scarse, mancanti, tronche, nelle cose più essenziali, e piene a un tempo di superfluità: di maniera che, per intendere come un popolo non avesse altre leggi che queste, bisogna supporlo in uno stato completo di disordine. L'altra cosa da osservarsi sono le parole barbariche di significato legale e importante, le quali provano che anche la parte conservata di legge romana è stata alterata e modificata dal dominio dei barbari. Nella prefazione fatta a quel codice dal primo editore, ne sono addotti alcuni esempi, e molt'altri si possono vedere nel codice stesso. Tra l'altre cose, c'è nominato il l'redo, come una consuetudine l. Forse un esame attento della lingua di quel codice, e altre os-

Forse un esame attento della lingua di quel codice, e altre osservazioni sulla sostanza di esso, potrebbero condurre a scoprir l'epoca in cui fu compilato, ma, per fortuna, noi non abbiamo bisogno d'entrare in un tal laberinto: basta al nostro assunto il poter dire che, della legge romana, non rimasero in vigore, se non frammenti in quella parte d'Italia che fu sottratta all'impero

greco dall'occupazione longobardica.

# II.

Ma quand'anche, dai documenti che si sono accennati, e da altri, se ce n'è, si volesse arguire che gl' Italiani avevano leggi, e civili e criminali loro proprie, per ciò che riguarda le relazioni tra privati, resterebbe da domandare sotto che legge vivevano per ciò che riguarda le relazioni tra i privati e la pubblica autorità. Documenti che possano condurre alla soluzione del quesito non n'abbiamo, ma se ne può far di meno. Sappiamo che i Longobardi imposero a degl' Italiani il tributo della terza parte della raccolta: ecco certamente per questi una legge, che non era nel codice teodosiano. Nelle leggi franciche s'incontrano a ogni passo le prove, per chi n'avesse bisogno, che la nazione vincitrice faceva, quando lo trovava a proposito, delle leggi per la vinta: nelle longobardiche non si vedono, è vero, come in quelle, delle prescrizioni per i Romani; ma sarebbe troppo strano l'argomentar da questo silenzio un'esenzione: piuttosto, accozzando questo fatto con altri. se ne potrebbe concludere, che gl' Italiani sotto i Longobardi conservavano meno importanza, ritenevano meno ia forma d'un popolo, che i Gallo-romani sotto i Franchi. È certo che lo stabilimento d'una nazione sovrana e armata in Italia creò, tra

mailpeus assesses

<sup>1</sup> Salvum Judices fretum (sic). Lib. 4, c. 19, Freda o Fredo (da Friede pace) prezzo della pace, pagamento della sentenza, la quale fissando la composizione, faceva cessare la Faida (Fehde, lo stato di guerra tra l'offeso e l'offensore). Ora si direbbe sportola. In tutte le leggi longobardiche, prima di Carlomagno, non è mai, per quel che io abbia potuto vedere, parlato di Freda; la qual cosa potrebbe essere un indizio per credere quel codice d'una età posteriore alla conquista.

questa e i primi abitatori (poiche non furono scannati tutti), delle relazioni particolari; e queste erano regolate, come si fosse, dai soli vincitori. Quando si dice dunque che gl'Italiani avevan la loro legge, non s'intenda che questa fosse il limite della loro ubbidienza, e una salvaguardia della loro libertà; si badi che oltre di quella, n'avevano un' altra, imposta da una parte interessata. Il non trovarla scritta, il non conoscerla noi, nemmeno per tradizione, può lasciar supporre che fosse una legge di fatto, sommamente arbitraria ed estesa nella sua applicazione, e a un tempo terribilmente semplice nel suo principio.

## III.

Che poi la legge romana conservata fosse soggetta all'autorità legislativa della nazione dominatrice, è piuttosto un fatto da accennarsi che un punto da discutersi; chè nessuno, credo, ha sognato che gl'Italiani avessero, sotto i Longobardi, conservata, anzi acquistata la facoltà e il mezzo di far leggi. Rammenteremo solamente, per un di più, la legge citata sopra, nella quale Liutprando regola l'uso della legge romana, e impone una sanzione penale; e per conseguenza esercita in questo caso, insieme co' suoi giudici e con tutti gli altri Fedeli longobardi, un'azione sovrana su quella legge.

# IV.

Quali erano finalmente i giudici degl'Italiani? «In que' secoli, afforma il Muratori, la diversità delle leggi indusse la diversità anche de' giudici, dimanierache altri erano Giudici romani, cloe periti della legge romana, altri longobardi, altri franchi, ecc. 1 Non si vede qui chiaramente se il Muratori intenda che i giudici per la legge romana fossero romani di nazione. Sia però quel ch'esser si voglia, il documento da lui addotto per provar la diversità de' giudici, non serve a nulla nel caso nostro. È un placito del marchese Bonifazio, tenuto nell'anno 1015: dalla conquista di Carlo erano allora passati dugento quarantun anno, pieni di rivoluzioni, o per dir meglio, di continua rivoluzione. Noi dal vedere questo documento riferito come unica prova da un Muratori, possiamo invece cavare un' altra conseguenza, cioè che, nei documenti anteriori al 1015 veduti da lui, che aveva veduto tanto, non sia fatta menzione di giudici romani. E ci prendiamo in quest'occasione la libertà d'osservare che le parole: in que secoli, o le equivalenti, furono troppo spesso usate anche da quell'insigne scrittore. Comprendendo in quelle parole di troppo ampio significato tutte l'epoche del medio evo, si chiuse più d'una volta la strada a scoprire ciò che c'era di più importante, cioè la distin-

<sup>1</sup> Presf. in Leges Langob.; Rer. It. tom. I, par. II, p. 4.

zione appunto delle varie epoche, e in quelle 11 differente stato

della società.

Uno scrittore posteriore al Muratori, dall'avere i Romani conservata la loro legge, argomenta in una maniera più positiva, che avessero anche giudici della loro nazione. « Dovevanvi dunque essere, dice, e tribunali e giudici italiani, che agl' Italiani rendesser giustizia nelle cause che si offerivano ad esaminare 1, » Non fu forse mai scritto un dunque così precipitato, e non si può leggerlo senza maraviglia: poiche dopo la pubblicazione dello  $\hat{S}pi$ vito delle leggi, non pare che fosse lecito passare, per dir così, a canto, senza avvertirlo, a quel fatto capitale delle dominazioni barbariche, la riunione del poter militare e del giudiziario in un solo uffizio, e nelle stesse persone 2. E già il Muratori aveva evidentemente provato che presso i Longobardi, giudice e conte eran due parole significanti una sola persona 3; e non si può scorrere le memorie barbariche, senza avvedersi subito, che l'autorità di giudicare era riguardata come uno de' più naturali, incontrastabili e importanti esercizi della conquista, della sovranità, del possesso e quindi come un attributo dei vincitori. Che se in qualche legge, in qualche cronaca longobardica, del periodo di cui qui si tratta, si trovassero queste portentose parole: giudici romani; sarebbe un fatto da osservarsi, un'anomalia da spiegarsi 4; ma non è un fatto da supporsi senza alcun dato, e per la sola induzione delle leggi diverse: non è un fatto da supporsi specialmente sotto quella dominazione, la quale, più d'ogni altra, par che abbia levata ogni esistenza politica ai vinti. Un altro scrittore, ancor più moderno credette che avesse sbagliato il Muratori nell'affermare che i conti avevano ufizio di giudici; e credette dimostrar lo sbaglio, dimostrando che la carica di conte aveva attribuzioni polifiche e militari 5. Come se, nella maniera di vedere de' Longobardi, queste fossero state incompatibili con le giudiziarie: come se anzi l'une e l'altre non fossero state per essi strettamente legate, e confuse nell'idea di sovranità aristocratica e nazionale.

L'errore di questo scrittore è derivato da una sorgente feconda d'errori, già additata, ma troppo spesso inutilmente, dal Vico. Riferir qui le sue splendide parole, sarà uscir di strada un momento; ma qual sarà il lettore che ce ne voglia fare un rimprovero?

« E altra proprietà della mente umana, che, ove gli uomini delle cose lontane e non conosciute non possono fare niun'idea, le stimano dalle cose loro conosciute e presenti.

> Questa degnità addita il fonte inesausto di tutti gli errori

1 Tiraboschi, Storia della Lett., tom. III. lib. 2, c. 5. 2 Esprit des Losi, liv. 30, c. 18. Du double service; e altrove. 3 Antiq., Dissert. VIII.

<sup>4</sup> Si trovano nel proemio delle leggi de Burgundioni, leggi degne d'osservazione per una singolare tendenza a pareggiare i conquistatori e i Romani,

<sup>5</sup> Ant. Long. Mil., Diss. 1, § 64. 6 Nel frasario del Vico, degnità equivale ad assioma. Tragedie e Poesie.

presi dall'intiere nazioni, e da tutti i Dotti d'interno a' Principi dell'Umanità; perocchè da' loro tempi illuminati, colti e magnifici, ne' quali cominciarone quelle ad avvertirle, questi a ragionarle, hanno estimato l'Origini dell'Umanità; le quali de-

vottero per natura essere piccole, rozze, oscurissime 1. \*

Anzi, se si guarda meglio, l'opinione dell'autore dell'Antichità Longobardico-milanesi non è neppur fondata sulle cose del suo tempo; lo è appena sull'idea di ciò che avrebbe dovuto essere. Nel paese stesso dove scriveva l'autore, in quel paese dove sul dominio longobardico erano passate le repubbliche de' secoli posteriori, rimaneva ancora una traccia di questa prima consuetudine del medio evo, nelle preture feudali, in cui il conte, il cavalicre riteneva in titolo l'autorità di giudicare, e la conferiva a un suo mandato. Ancor più presente alle menti, quantunque lontano, dovova essere il fatto delle giustizie signoriti, così di fresco, o così clamorosamente abolite in Francia. Anzi non si può dire, anche al giorno d'oggi, che siano totalmente abolite in ogni parte d'Europa.

Ma per concludere intorno ai giudici; quando non si volesse arrivar fino ad ammettere, o che gl'Italiani avessero sotto i Longobardi grado di milizia, o che fossero riguardati come indipendenti dalla giurisdizione sovrana di questi (supposizioni egualmente portentose), bisogna dire che i giudici fossero tutti della nazione conquistatrice. Le provo materiali ci mancano; ma, ridotti ad argomenti d'induzione, a congetture, perchè non ci atterremo a quella sola che è in armonia con tutte le nozioni che si hanno del dominio longobardico, a quella che si spiega tanto facilmente col resto della storia, e che a vicenda serve a spiegarlo?

Riepilogando il detto fin qui, avremo: che una parte della legge romana cadde da se; che la parte di legge conservata non esentuava coloro che la seguivano da ogni altra giurisdizione del popolo padrono: che la legge stessa rimase sempre sotto l'autorità di questo; e che da esso furono sempre presi i giudici che dovevano applicarla <sup>2</sup>. Ristretta in questi limiti, la concessione di vivere sotto la legge romana è tale che, per trovarne il motivo, non c'è più bisogno di ricorrere alla clemenza. Se ne può dare un'altra cagione, pur troppo più naturale.

Ed ecco finalmente su questo punto la nostra congettura.

Tutti i barbari che riuniti in corpo di nazione si gettarono su qualche parte dell'impero romano, avevano delle leggi loro proprie, non scritte, ma tradizionali. Queste, o fossero leggi propriamente dette, o semplici consuetudini, erano naturalmente fondate sui bisogni, sui costumi e sulle idee di quelli per cui e da cui erano fatte: costumi e idee che in parte sussistono ancora, e che

<sup>7</sup> Scienza nuova. Lib. 1; Degli Elementi, II. 2 In un'appendice annessa al presente capitolo esporremo alcune osservazioni sugli argomenti addotti dal fu professor komagnosi nell'opera Detl'indole e dei fattori dell'incivilimento, per provare che gl'Italiani, sotto i Longobardi, avevano giudici della loro nazione.

sono così esattamente descritte nella Germania di Tacito, che qualche volta par di sentirlo parlare del medio evo, qualche volta portino de' nostri tempi. Portarono i barbari quelle leggi nel paese conquistato, le accrebbero, le riformarono, secondo i novi bisogni, ma sempre con quelle mire generali che abbiam detto. Ora queste leggi, ch'erano l'opera loro, la loro proprietà, perchè le avrebbero comunicate ai vinti? Per tenerli in ubbidienza? Ma quelle leggi non erano state fatte con un tale scopo: non regolavano le relazioni da vincitore a vinto, da popolo a popolo; ma da privato a privato, da privato a magistrato. Ecco perche, ne i Longobardi, ne gli altri barbari obbligarono i vinti a ricevere le loro leggi. Il perchè poi lasciassero ad essi l'antiche, mi pare ugualmente manifesto. Assicurati i privilegi della conquista, le relazioni de' conquistati tra di loro diventavano indifferenti ai padroni. Perche si sarebbero presi l'incomodo di far delle leggi per della gente che, del resto, n'aveva già? E come farle? che norma prendere, in una materia, nella quale non erano guidati, nè dalle loro usanze, nè dai loro interessi? Ognuno sa che non era quella precisamente l'epoca delle legislazioni a priori, e che non s'era ancora trovata l'arte di far le leggi per i popoli (dico leggi davvero per popoli davvero), come le monture per i soldati senza prender la misura.

Queste mi paiono le cagioni generali dell'essere stata lasciata ai vinti la legge romana: le diverse circostanze in cui si trovarono i barbari ne' diversi paesi occupati, danno poi le cagioni particolari delle varie modificazioni d'una tal concessione.

# APPENDICE AL CAPITOLO III.

Esame de' fatti allegati dal professor Romagnosi (nell'opera Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento), per dimostrare che, sotto i Longobardi, gl' Italiani conservarono i loro municipi, ed ebbero giudici della loro nazione.

Nel paragrafo III del capo III della parte seconda, intitolato: In qual senso, rispetto all'incivilimento, considerar si possa il longobardico dominio, il celebre autore scrive così: Volendo ridurre a brevi termini la situazione del popolo sotto i Longobardi, pare che i conquistatori abbian detto agl'Italiani: Noi siamo stanziati presso di voi, e voi sarete nostri tributarj e dipendenti, e noi come statuto vostro, sanzioniamo le leggi romane con cui a voi piace di vivere. Noi lasciamo che i vostri corpi municipali amministrino l'interna economia di cui non sarebbe a noi possibile di occuparci. I giudizi saranno tenuti sotto la presidenza di un giudice da noi deputato, ma col concorso e voto collegiale di vostri sapienti, sia ecclesiastici, sia laici, italiani quando i litiganti siano italiani, e di giudici misti quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi.

Oso credere che, tra i lettori di quell'opera, nessuno il quale avesse qualche nozione dello stato dell'Italia sotto i Longobardi. sia arrivato a quelle parole: concorso e voto collegiale di sapienti italiani, e: giudici misti; senza provare un vivissimo desiderio di vedere su cosa siano fondate. Dico il desiderio, perchè il passo in cui si trovano, e che abbiamo trascritto, non è come potrebbe parere a chi lo legga staccato, una conclusione, un sunto di fatti già esposti, ma una proposta affatto nova, e senza relazione con le cose antecedenti. Una nota avverte che le prove di questa particolarità e delle altre qui ricordate si vedranno nel seguente paragrafo. In esso poi, tra le circostanze che mantennero le radici dell'italica civiltà iniziata, e ne associarono l'azione col susseguente ordine di cose, sotto i Longobardi, l'autore pone: La conservazione dei Comuni con la loro economica amministrazione, e: La pubblicità dei giudizi i collegiali con assessori votanti nazionali. Un'altra nota contiene la dimostrazione promessa.

Avremmo voluto lasciar da una parte tutte ciò che riguarda la conservazione de' municipi, o, come dice l'autore, de comuni: questione non punto legata necessariamente con la nostra, e di più questione discussa a fondo da uomini dottissimi, e sulla quale gli argomenti addotti nella Nota non darebbero l'occasione di dir nulla di novo, e d'importante, anche a chi n'avesse i mezzi. Ma non c'è stato possibile. Chè, quantunque nel testo l'autore ponga le due questioni come distinte, quali sono in effetto; nella Nota ne fa una sola, riunendo in una dimostrazione comune gli argomenti dell'una e dell'altra: dimanierachè, dopo avere nella proposizione enunciata solamente la conservazione de' municipi, nella conclusione mette anche la nazionalità de' giudici. Anderemo dunque dietro alla Nota medesima, trascrivendola a brano a brano. e frammettendoci le nostre osservazioni.

La più parte de' fatti allegati in essa sono già stati ridotti alla loro vera significazione dall'illustre signor Troya, ma con brevi cenni, come conveniva in un'opera 2 dove tant'altri fatti sono raccolti, con una erudizione non meno ingegnosa che vasta. Noi proponendoci di trattar solamente di que' pochi, potremo esaminar più minutamente e la maniera con cui il Romagnosi gli ha esposti, e le conseguenze che ha creduto di poterne cavare.

#### NOTA.

Nel parlare dei Longobardi ho creduto col Muratori e con altri moderni che sotto al dominio dei Longobardi i Municipi Romani modificati siano rimasti in piedi ed indi conservati e

<sup>1</sup> Di questa pubblicità de' giudizi l'autore non fa più menzione. S'intende che noi imitereino il suo silenzio.

2 Della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, § LIV, LV, CLVII, CX VII.

trasmessi alla francese dominazione. La forza stessa delle cose suggeriva questa disposizione, non solamente a motivo dell'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione economica comunale, ma eziandio alla niuna gelosia data a loro da quest'oggetto. Se nelle loro leggi prima compilate e dappoi tunto aumentate, e che provvedono in piccoli oggetti, non troviamo menzione di gestioni longobardiche municipali: se i loro legislatori furono così larghi nel lasciare agl'Italiani le loro leggi civili e religiose, quanto più presumere si deve avere loro lasciato il regime comunale!

## OSSERVAZIONI.

Costretti, come s'è detto, a principiar dalla questione de' mu-nicipi, non possiamo a meno d'osservare quanto sia non solo inconcludente, ma logicamente vizioso, l'argomento cavato dall'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione comunale, per provare la conservazione di quelli. Inconcludente, perchè l'inetfitudine impedisce bensi di far bene, ma non di fare in qualsisia maniera; e sarebbe stata una prerogativa singolare de Longobardi su tutti i barbari e su tutti i civilizzati, quella di non fare se non le cose alle quali avevano attitudine. E cosa c'era poi in quell'amministrazione di così arduo, di così impraticabile per un popolo che aveva pure una forma generale o coordinata di governo, cariche non solo militari e giudiziarie, ma anche amministrative, leggi su tutte queste materic, e che provvedono in piccoli ogyetti? E del resto, perchè non avrebbe potuto accomodarla alla sua capacità o al suo genio, due cose che si prendono tanto facilmente l'una per l'altra? Il vizio logico poi di quell'ar-gomento è d'inchiudere una petizione di principio. Dall'essere i Longobardi inetti all'amministrazione de' municipi, vuol l'autore inferire che questi dovessero essere amministrati dagl'Italiani; con che suppone che fossero rimasti in piedi, che è appunto la questione. Egli domanda chi mai se non gl'Italiani, avrebbe potuto amministrare questi municipi, e lo domanda a quelli i quali dicono che non ce n'era più. Dicono forse una cosa assurda in principio? Un paese senza municipi è forse un'idea contradittoria, e per conseguenza un fatto senza esempio? Bisognava dimostrarlo poiche s'aveva a far con gente che non se ne dava per intesa. O piuttosto (giacche l'assunto sarobbe stato troppo strano, e la questione non poteva cadere che sul fatto particolare) bisognava combattere le ragioni per le quali essi negavano la conservazione de' municipi italiani sotto i Longobardi; non supporla. Lo stesso si dica del non trovarsi nelle leggi menzione di gestioni longobardiche municipali. Cosa si può inferirne? Che questi non avevano gestioni municipalt? Sia pure; e poi? Che dunque dovevano averle gl'Italiani? Sì, di nuovo, se fosse dimostrato che qualcheduno le aveva, cioè se fosse dimostrato ciò che si tratta di dimostrare.

E la fallacia del ragionamento, come abbiamo già acconnato, è passata anche nelle denominazioni, voglio dire in quell'uso promiscuo de' termini municipio e comune, come se fosse cosa intesa che sia tutt'uno; mentre la questione è appunto se i comuni siano stati una trasformazione de' municipi, o un fatto novo.

L'altro argomento, cioè la niuna gelosia data a loro (Longobardi) da quest'oggetto, è fondato su un altro paralogismo, cioè sulla supposizione arbitraria, che i municipi non potessero cessare se non per una sola cagione, mancando la quale, dovessero necessariamente, per la forza stessa delle cose, rimanere in piedi. E di più questa cagione è enunciata con un termine generalissimo è relativo, e quindi inapplicabile quando non sia determinato l'oggetto a cui si deva riferire. Gelosia di che? Di dominio, questo s'intende; ma per giudicar fin dove siano potuti arrivare gli effetti di questa gelosia, c'è bisogno di sapere di qual sorte di dominio si tratti. Si direbbe che tutte le conquiste procedano in una sola maniera, che tutte vogliano e facciano tanto e non più: e che quindi, avendo a cercare quali siano state le conseguenze d'una conquista qualunque, non importi punto di conoscere i fatti speciali di essa. Si direbbe che, in regola generalissima, per la forza stessa delle cose, ogni conquistatore, con una deliberazione ponderata, e per mezzo di leggi, levi ai vinti per l'appunto quanto è necessario per stabilire su di essi il suo dominio; e si direbba di più, che ci sia una sola specie, una sola e universale misura di dominio. Ma, nè questa è la forza delle cose, nè la questione è di quelle che si possano sciogliere con argomenti cavati dalla forza generalissima delle cose, anche vera: si tratta, non delle cose, ma di certe date cose. La questione (cioè quella parte della questione, che riguarda le cagioni) è se ì fatti speciali, i fatti legislativi o non legislativi dell'invasione longobardica, del regno di Clefo, della dominazione dei duchi, siano stati tali da poterne rimanere in piedi i municipi italiani; se la specie e la misura del dominio che i Longobardi hanno voluto e potuto stabilire sugl'Italiani, fossero compatibili con la continuazione di quelli. È vero che l'autore vuol confermare quell'argomento con un altro, a fortiori, cavato da fatti positivi; ma lo fa attribuendo a questi fatti un valore arbitrario. Ŝe i loro legislatori, dice, furono così larghi nel lasciare agl' Italiani le loro leggi civili e religiose. quanto più presumere si deve avere loro lasciato il regime comunale? Anche prendendo la questione ne' termini in cui è posta, cioè ammettendo che la distruzione de' municipi non potesse venire che da gelosia di dominio, e d'un dominio meramente governativo, e per opera di legislatori; ammettendo di più che il non avere i Longobardi ariani proibito con decreti l'esercizio della religione cattolica, basti per poter dire che lasciarono in fatto agl'Italiani le loro leggi religiose: chi potra mai intendere che le leggi civili, ristrette a relazioni private, e le leggi religiose, non aventi forza materiale d'esecuzione, dovessero dar più gelosia del regime municipale, che costituiva una gerarchia politica, conferiva un potere effettivo, era in qualche maniera una parte del governo? Anzi una parte importantissima, se si dovesse ammettere ciò che la Nota aggiunge immediatamente dopo, e che passiamo a trascrivere.

#### NOTA.

Ciò non è ancor tutto. Come osservò il Giannone, i Franchi che succedettero ai Longobardi non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti. Ora che cosa troviamo noi sotto i primi re d'Italia francesi per l'Italia ? Leggasi la legge 48 di Lotario, nipote di Carlo Magno, fatta per l'Italia. Che cosa dispone? Che i messi regj depongano gli Scabini (ossia giudici inferiori) malvagi, et cum totius populi consensu bonos eligant. Qui Muratori soggiunge: « Adunque al-« l'elezione degli Scabini concorreva il consenso del popolo. Ed « essendo stati un Magistrato particolare del popolo, sembra pure « che questo ritenesse qualche specie d'autorità. — Ma come po- « teva il popolo eleggerli se non vi era qualche ordine o collegio, « od università dove presiedessero Magistrati che regolassero « questa faccenda? — Apparteneva anche al popolo il rifaci- « mento viarum, portuum et pontium, e talvolta del palazzo re- « gio, come apparisce dalla legge 41 del medesimo Lotario. » (Antichità Italiane, Diss. 18.)

#### OSSERVAZIONI.

S'ammetta, dico, come fa la Nota, l'induzione del Muratori, s'ammetta di più che, a motivo dell'inettitudine rozza dei Longobardi all'amministrazione economica comunale, questa apparteneva agl'Italiani, come vuole la Nota medesima; e s'avrà che de' magistrati italiani regolavano l'elezione degli scabini. Par egli una cosa di poco, e da non dar gelosia? È vero che la nota chiama quell'amministrazione semplicemente economica; ma l'averla qualificata in una maniera non toglie che la rappresenti in un'altra. È vero che nel paragrafo seguente, l'autore fa nascere il poter politico de' municipi molto più tardi: un poter politico, dice espressamente, per l'addietro mat posseduto; ma veda il lettore se il presedere e regolare l'adunanze d'un popolo che dà il suo suffragio per la nomina di giudici, sia un'attribuzione economica o politica. E qual era poi questo popolo?

Ma una tal questione, anzi tutta quest'argomentazione sulla legge di Lotario I, vuol essere esaminata più particolarmente e da sè; tanto più che quella legge riguarda direttamente i giudici che sono l'oggetto principale, non potendo esser l'unico, di queste osservazioni. Lasciamo dunque da una parte la gelosia, e la questione de' municipi, che qui c'entrano solamente per un'indu-

zione del Muratori, e vediamo se da quella legge possano uscire

giudici italiani sotto i Longobardi.

Chi chiedesse sul serio una ragione per poter credere che ana legge promulgata da un re di razza franca, cinquanta o più anni dopo la conquista di Carlomagno, attesti un'usanza dell'epoca anteriore, non sarebbe rispondergli sul serio l'addurre l'osservazione generale che: I Franchi che succedettero ai Longobardi non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti. L'osservazioni generali, in materia di storia, possono esser vere, belle, importanti, quando siano ricavate dai fatti; ma non sono il mezzo buono per conoscere i fatti medesimi. Se ne può bensì ricavar delle congetture, ma dopo avere esaurite tutte le ricerche dirette e positive; condizione tanto evidentemente necessaria, che può quasi parere strano l'enunciarla espressamente. Dell'epoca longobardica prima de' Franchi ci rimangono leggi, storie o cronache, atti pubblici e privati: in que' documenti si dovrebbe cercare se ci sia qualche prova o qualche indizio di messi reali delegati a eleggere giudici inferiori, d'un consenso di tutto il popolo a queste elezioni. E si dovrebbe non solo per veder se si trova ciò che si desidera, ma anche per veder se non ci sono invece indizi o prove del contrario. Fare come se tutto questo non ci fosse, voltar le spalle alla cosa che si tratta di conoscere, per guardarne un'altra che le deve somigliare più o meno, omottere ogni osservazione diretta, per decider la questione con un argomento d'analogia, può parere una strada corta, se per strada corta s' intende una dove ci sia da camminar poco, non già se s'intende quella che faccia arrivar più presto dove si vuole.

Un'altra condizione non meno essenziale e non meno evidente è che quelle osservazioni generali siano espresso in termini d'un significato distinto e preciso, tanto più quando devono servire, non a qualificar semplicemente fatti già noti, ma a indurne de' fatti incogniti. Qual criterio si può mai cavare da quelle parole: I Franchi non sovvertirono il regime stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti? Qual è il limite o la differenza tra questi due modi o generi di fatti, per poter vedere in quale delle due categorie si possa collocare un dato fatto? Chi è che. volendo saper davvero, per quanto sia possibile, cosa abbiano i Franchi mantenuto o cambiato del regime longobardico, e non avendo (supponiamo) altra materia d'esame che le nuove leggi de' Franchi medesimi, credesse di potere arrivare a una conclusione fondata, anzi vedesse come condurre la ricerca, con un aiuto di quella sorte? È, se mi si passa quest'espressione, una misura di pasta, che s'allenta, si spezza, s'appiccica alle mani e alla cosa

che si vorrebbe misurare.

Ma tutto questo sia detto solamente per occasione, e perchè, in verità, non si poteva lasciare senza osservazione un modo di ragionare in fatto di storia, il quale se fosse adottato e applicato generalmente, ci sarebbero tante storie quanti voleri, che è quanto

dire non ce ne sarebbe più nessuna. Per ciò che riguarda la nostra questione, la data della legge è affatto indifferente. Si può anzi concedere più di ciò che la Nota chiede, e supporre addirittura che quella legge sia dell'epoca longobardica prima dei Franchi, e di quel re che uno voglia, da Alboino fino a Deside-rio. Sia dunque che, fino da quell'epoca, de' giudici fossero eletti da messi reali, o da chi altro si voglia, col consenso di tutto il popolo. Intorno al significato che si possa attribuire in questo caso alla parola consenso, noi proporremo, in fine di questa appendice, alcune riflessioni, o alcuni dubbi; ma anche questo per occasione semplicemente. Qui ammetteremo, senza fare eccezione veruna, che la legge parli d'un consenso formale; e domanderemo solamente in qual maniera quelle parole: di tutto il popolo: si possano riferire agl'Italiani. La Nota non lo dice punto: fa, come se nel paese dove era promulgata quella legge non ci fossero stati altri che Italiani, nel quale caso s'intenderebbe subito, che la legge dicendo: tutto il popolo, parlasse di loro; anzi non si potrebbe intendere che parlasse d'altri. Ma si tratta d'un caso ben di-verso: c'erano questi altri: non si può intendere che la legge parli degl'Italiani soli, che attribuisca ad essi il privilegio esclusivo di confermare col loro consenso l'elezioni degli scabini: la Nota non ha potuto voler questo. Ha voluto solamente che la legge si riferisca anche agl' Italiani; ma in questo caso era necessario d'indicare il come; perché in quel maniera una legge la quale dice: tutto il popolo, voglia parlare e di Longobardi e d'Italiani, non è una cosa che si faccia intender da sè.

S'ha egli a intendere, domandiamo dunque, che la legge abbia voluto con quelle parole significare tutti gli abitanti del paese, senza distinzione di nazioni? L'autore medesimo, in quel libro medesimo, c'interdice una tale interpretazione. I Longobardi, dice, rimasero sempre stranieri finche dominarono; ma nello stesso tempo lasciarono l'interno stato dell' Italia come terreno abbandonato a sè stesso 1. Sarebb' egli stato rimanere stranieri all'Italia, abbandonarla a sè stessa. I' unirsi, il confondersi cogli Italiani, per formare un consenso comune, in materia d'elezione di giudici? Di più, quell' interpretazione non s'accorderebbe nè anche con la tesi. I giudizj, dice questa, saranno tenuti sotto la presidenza di un giudice da noi deputato, ma col concorso e voto collegiale di vostri sapienti, sia ecclesiastici, sia laici, italiani quando i litiganti siano italiani, e di giudici misti, quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi. Ora, se i giudici dovevano esser distinti, perchè l'elezioni sarebbero state confuse? Perchè, dico, e come mai, se Italiani e Longobardi erano due popoli nell'avere ognuno i suoi giudici, sarebbero stati un pepolo solo nel concorrere all'elezioni? Per nominar giudici longobardi, i quali non dovevano giudicare che le cause de' Longo-bardi tra di loro, ci sarebbe voluto il consenso degl'Italiani? Si

I Nel citato paragrafo III, c. III, parte II.

titolo ci fosse davvere, non si potrebbe altro che, o dirlo apocrifo addirittura, o spiegarlo col supporre che i milanesi dimoranti in Genova avessero, per quell'attaccamento al passato, e per quella fiducia nell'avvenire, che abbandona così tardi gli emigrati poli-

nè in più altre spedizioni eseguite nella stessa maniera dai Longobardi, al vede alcun motivo ne pretesto di collera contro gli abitanti. Ecco il testo di Fredegario; Civitates litoris maris de Imperto augreens, vastat, rumpit, incendio concremans, populum diripit, spoliat, et capitultate condemnat; murosque earum usque ad fundamentum destrucns, vicos has civitates cominare præcepit. Fred. Chron. LXXI; Ber. Fr. T. 2, pag. 440. (Intorno alla patria e all'età di questo sori pre, si veda la dotta prefazione del P. Bujart alla Storia di Gregorio Turonese, nello stesso volume, pag. 123-126). La sede fu poi ristabilita in Milano dal successore immediato di Forte, can diovanni il Romo circa sottunesett' anni dono la fuga di Sant'incorte.

san Giovanni il Bono, circa settantasett' anni dopo la fuga di Sant'Onorato.
Ora, la prima delle lettere di cui si tratta, scritta dopo la morte di Lonenzo suddetto, è relativa alla nomina d'un successore. Con essa risponde
Gregorio al clero milanese stabilito in Genova, che gli aveva scritto d'aver
eletto Costanzo: ed ecco perchè nel titolo non è nominato il popolo. Latore
di questa lettera fu Giovanni suddiacono; al quale, in un'altra lettera (III,
30), Gregorio ordina che vada a Genova, e verifichi la cosa, perchè la lettera del clero non era sottoscritta. « E perchè, » aggiunge, « molti milanesi
(sottintendi: laici) dimorano là, costretti dalla ferocia de' barbari, » ecco il
popolo nominato nel titolo dell'altre due lettere, « raccogli anche i loro
voti; e se concorrono in Costanzo, fallo consacrare dai vescovì a cui tocca,
con l'assenso della nostra autorità. » Higus præcepti auctoritate suffuttum,
Genuam te proficisci necesse est. Et quia multi llic Mediolanensium, coacti
barbara feritate consistunt, eorum te voluntates oportet, els conocatis, in
commune perscrutari. Et si nulla eos diversitas ab electionis unitate disterminat, siquidem in prædicto filio nostro Constantio omnium voluntates
arque consensum perdurare cognoscis; tunc eum a proprits Episcopis, sicut
antiquitatis mos exigit, cum nostræ auctoritatis assensu, solationte Domiso,

faciās consecrari.

La seconda lettera è relativa all'elezione già fatta del diacono Deusdedit al posto di Costanzo defunto; e ci si troverebbero, se ce ne fosse bisogno, argomenti più che bastanti per credere che non fu indirizzata a Milano. È in risposta a una, con la quale gli elettori avevano informato il papa che Agilulfo, re de' Longobardi, e, come si vede, ancora ariano, aveva ci co intimato che nominassero una persona di suo aggradimento; ed ecco cosa dice il papa su questo proposito: « Non vi fate caso di ciò che vi ha scritto da non cattolici, e principalmente da Longobardi... Non c'è qui nulla che possa stornarvi dal vostro proposito, nè farvi forza veruna; perchè la vostra Chiesa non ha entrate ne' paesi posseduti dal nemico: ma sono tutte, per la protezione di Dio, nella Sicilia, e in altre parti dell' Impero. » Illud autem quod vobis ab Agilulpho indicastis scriptum. Dilectionem vestramon moveat. Nam nos in hominem qui non a catholicis et maxime a Langobardis eligitur, nulla præbemus ratione consensum... Nec enim est quod vos ex hac causa deterreat, vel aliquam vobis necessitatem incuttat: guia unde possunt alimenta sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nithi in hostium locis, sed in Sicilia, et in alits Reipublicæ partibus, Deo protegente, consistit. L'avere il re intimato, i suoi voleri per lettera, è già un indizio che gl' intimava a persone fuori de' suoi Stati; il non parlare il papa altro che d'entrate, è un altro indizio che le persone erano fuori de' suoi stati di non dir bugle, mà non di dire qualunque verità in qualunque circostanza. Ma l'induzioni sono superflue, quando ci sono le prove. Anche in questa lettera è nominato un latore: Pantaleonem notarium nostrum ransmismus; e ce n'è anche qui un'altra al latore medesimo, nella quale il papa gli ordina che vada a Genova, e faccia ordinare Deusdedit, se l'estone è stata unanime, e se non c'è alcun impedimento canonico. Exsperientia tua præsenti auctoritate sufficia, ad Genuensem weben, aucatiante

tici conservato la, tra di loro, un simulacro di curia: parvam Troiam, simulataque magnis Pergama... solatia victis 1.

Ma come mai pote il Romagnosi immaginare quell' Ordine in titoli dove non si trova? È lecito, anzi conveniente il credere che non gli abbia guardati: la svista sarebbe certamente stata più strana. È, dico, da credere che, trovandoli nella Dissertazione del Muratori<sup>2</sup>, citati insieme coi titoli di lettere dirette ad altre

Domino, proficiscens, Deusdedit Diaconum Ecclesiæ Mediolanensis, si tamen

a cunctis electus est, et nitit est quod ei ex anteacta vita per sacros possit caunes obstare. Episcopum solemniter faciat ordinari (XI, 3).

L'ultima delle lettere in questione fu portata da Aretusa, « donna chiarissima; » e non ha altro oggetto che di raccomandare che le sia fatta giustizia, sopra alcuni legati lasciati alla famiglia di lei dall'arcivescovo Lostizia, sopra alcuni legati lasciati alla famiglia di lei dall'arcivescovo Lorenzo nominato sopra. Latrix præsentum Arethusa, clarissima fæmina, propler causam legati quod et, conjugique, vel fitti spaius Laurentius fracer noster reverendæ memoriæ Episcopus vester reliquerat, diu est apud us, ut recolitis, demorata... Idcirco Dilectionem vestram scriptis præsentibus adhoriamur, ut memoratæ multeri iliuc vententi caritatem quam decet Ecclestæ filios impendatis, et cum auctore Deo Ecclesta fuerti ordinata, id agatis, quatenus causa ipsa, quæ tempore diuturno dilata est, ita sine mora, æquitate servata, debeat terminari. Qui non abbiamo prove materiali da allegare; ma, come abbiam detto, è cosa più che probabile, che questa lettera, la quale porta lo stesso titolo dell'altre, sia stata diretta alle stesse persone. Anzi è la sola cosa probabile: poichè a chi altri si sarebbe rivolto il papa, in una tale occasione? Non s'è egli visto in questa nota medesima, che l'entrate della Chiesa milanese non erano in paesi soggetti ai Longobardi? E chi doveva averne l'amministrazione, se non chi amministrava la Chiesa medesima, e di più era indipendente dai Longobardi? Tome dunque supporre che il papa indirizzasse la sua raccomandata a Minotta hostium locts, dove non c'era, nè di che, nè chi darle ciò che le poteva esser dovuto? poteva esser dovuto?

nazione ariana, e di re ariani. Se uno de' migliori s'ingegnava di far paura unche a quelli che non poteva arrivare, quanto più era da temere che avrebero adoprata la forza dove l'avevano, per far cadere l'elezione sopra uonini cattolici solamente di nome? Ed era da temere egualmente che di questi uomini n'avrebbero trovati. Non so se nella storia ci sia un solo esempio l'un cattolico, il quale, per servire scaltramente gl'interessi della sua reigione, si sia finto, in date circostanze, aderente a qualche eresia dominante, abbia protestato d'aver per essa un gran rispetto; ma, di non cattolici che si siano protestati cattolici, quanti non ne dà la storia; Gli eresiarchi nedesimi hanno tenuta questa strada, per più o meno tempo, cioè fin che aperavano, con quell'apparenza, di fare che de' cattolici divendassero econòmica. città, nei quali la parola c'è, l'abbia trasportata da questi a quelli inavvertentemente, e senza pensare quanto importasse qui la dif-

ferenza de' luoghi.

Se poi tra quelle città d'Italia alle quali san Gregorio scrisse davvero col titolo: Clero, Ordini et Plebi, ce ne fosse alcuna soggetta in quel tempo al regno longobardico, è cosa molto controversa tra quelli che, come abbiam detto, discutono a fondo la questione de' municipi. Noi ne facciamo menzione solo per osserche non sono fatti tali, che l'accennarli semplicemente, quand'anche fossero accennati giusti, sia, come dice la Nota, un argomento.

#### NOTA.

Un ultimo argomento ci viene somministrato da una scoperta fatta recentemente dal signor Carlo Troya, erudito napoletamo, e pubblicata nel Giornale ivi stampato dal Porcelli sotto il titolo Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti. Opera periodica di G. R. Napoli, 1832.

#### OSSERVAZIONI

L'altro argomento riguardava esclusivamente i municipi; quest'ultimo e ciò che vien dopo, fino alla conclusione, riguarda esclusivamente la nazionalità de' giudici. L'autore, facendo, come s'è accennato da principio, delle due questioni una sola, ha unite con un nesso verbale cose che non hanno alcun nesso logico. Qui dovevamo notare anche il fatto in particolare, affinchè il lettore sia avvertito che, fino alla conclusione, la Nota tratta d'una questione sola, e di quella alla quale avremmo voluto poter restringere le nostre osservazioni.

quasi senza avvedersene. E la ragione di questa differenza è facile a vedersi. Non si può alutare in nessuna maniera la verità col negarla: l'errore si; perchè l'unica sua forza sta nell'esser gradevole: e cos'importa che, per acquistar tempo l'abbiate negato, quando, col tempo, vi riesca di farlo gradire? Ecco il perchè que' Milanesi, cattolici com'erano (e si vede dail'ubbidienza mantenuta per circa settantasett'anni ai loro vescovi assenti), dovevano preferire dell'elezioni fatte in luogo sicuro, da persone indipendenti. e in libera comunicazione col supremo e perpetuo conservatore dell'unità cattolica, a quelle che avrebbero potute far essi in circostanze così contrarie.

trarie.

Del resto, nella dissertazione citata, l'opinione della conservazione dei municipi non è espressa con una fermezza tale, che sia esatto il dire: Ho creduto col Muratori. Ecco la conclusione di questo scrittore: «Potrebbono queste poche notizie insinuare, che anche ne' secoli prima del Mille anche il Popolo formasse un corpo non privo di qualche regolamento e Magistrato. » E nella dissertazione latina: In his ergo (temporibus) specimen actiquod Corporis Popularis videor miti videre, in quo suus esset locus tam Nobilibus, quam plebi, et jus ad conventus faciendos, et aliquis Ministrorum ordo. Non equivale certamente a credere: e infatti, le discussioni posteriori e recenti, accennate sopra, fanno vedere quanta ragione abbia avuta il Muratori di non cavare da quelle veramente poche e non ben distinte notizie una conclusione più risoluta. È una delle quistioni che ha messe In vista piuttosto che trattate

....

## NOTA.

Dal famoso Codice Cavense esplorato dal Pellegrini e dal Giannone, il signor Troya trasse due leggi ed un prologo del Re lombardo Rachi, ed altre nuove leggi di Astolfo, che mancano alla collezione delle longobardiche leggi. Nella legge X di Rachi si dice: « Propterea præcipimus omnibus ut debeant « ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque « ad judicem suum, et nunciare causam ad ipsos judices suos. » La parola omnibus, pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione ad civitatem suam unita ad judicem suum. La città indica la sede del tribunale e quindi il circondario giurisdizionale. Il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione.

## OSSERVAZIONI.

Sarebbe, certo, una cosa singolare, che l'uomo veramente erudito, citato qui, fosse andato a scovare un documento che, con due parole, buttasse a terra tutto il suo sistema, fondato su tante ricerche e su tanti confronti; e lui non avvedersene. E non sarebbe meno singolare la cosa in sè: cioè che un fatto di due secoli, e d'un' intera popolazione e del quale dovrebbero rimaner tante tracce, si trovasse dimostrato accidentalmente e indirettamente, non dal testimonio, ma dall' interpretazione d'alcune parole; la un totius populi (anzi questo nemmeno interpretato, ma lasciato da interpretar al lettore), qui un suum e un omnibus. Ma se si esamina il documento, non si trova altro di singolare, che l'interpretazione.

La legge X di Rachi (secondo il codice Cavense) è composta di due parti che riguardano oggetti affatto diversi: ne diamo qui tradotta come si può, quella che ha che fare con la questione pre-

sente.

« Qualunque arimanno o uomo libero porterà una causa davanti a noi prima d'essersi rivolto al suo giudice, e d'aver ricevuta da lui la sua sentenza, paghi per composizione al detto suo giudice cinquanta soldi. Per ciò ordiniamo a tutti, che ognuno il quale abbia una causa da far decidere, vada alla sua città e dal suo giudice, e gli esponga la sua causa. Che se non gli è fatta giustizia, allora venga alla nostra presenza; chi si farà lecito di venirci prima d'andare dal suo giudice, paghi cinquanta soldi, e se non è in caso....

« Perciò vogliamo che ognuno vada dal suo giudice, e riceva

la sentenza che gli sarà data 1. »

<sup>1</sup> St enim vero Arimannus aut liber homo ad judicem suum prius non ambulaverit, et judicium suum de judice suo non susceperit, et post (ut?) justitiam suum receput, sie venerit ad nos proclamare, componat ad ipsum

Può egli esser più chiaro che quel suo tante volte aggiunto a giudice, non c'è per altro, se non perche la legge parlava ad uomini che non erano tutti soggetti a un giudice medesimo? Supponiamo che in tutto il regno non ci fossero stati altro che Longobardi: quel suo ci andava ugualmente. Doveva la legge dire semplicemente: ad judicem, quando le giudicerie (judiciaria) erano molte? — Ma, dice la Nota, la sede del tribunale era già indicata dalla parola; ad civitatem suam, dunque l'altro suum aggiunto a judicem deve significare qualcosa di diverso. — Si osservi prima di tutto, che, per poter fare una tale illazione, la Nota ha devuto staccar dalla legge e riferire quel solo brano nel quale si trova quella locuzione, come la chiama. Ora, il lettore ha potuto vedere che nella legge il suo, aggiunto a giudice, c'è tre volte prima di quel brano; e due volte dopo. E in questi luo-ghi, cosa indica? S'insiste forse, e si domanda perche mai la legge avrebbe nominata anche una sola volta la città, quando non fosse stato necessario? Se si rispondesse che l'ha fatto per un di più, potrebbe bastare. Infatti, non sarebb'egli strano il voler applicare la regola del necessario a un documento nel quale trionfa tanto il superfluo? C'è egli da maravigliarsi che quello scrittore, oltre la persona abbia indicato anche il luogo? che abbia detto una volta: vada alla sua città, sottintendendo: non venga a palazzo 1 come aveva detto tante volte: vada dal suo giudice, per opposizione a da noi? Anzi non sono pleonasmi comunissimi? Se per esempio si trovasse che un papa, a chi fosse ricorso inopportunamente a lui, avesse detto: andate alla vostra diocesi, esponete la cosa al vostro vescovo; ci sarebbe ragion di credere che in ogni diocesi ci fossero diversi vescovi per diverse classi di per-

Ma per dimostrare quanto sia lontana dal vero quell' interpretazione, non c'è bisogno di ricorrere ad argomenti generali, e ad esempi ideali. Abbiamo due leggi longobardiche nelle quali si trovano accozzati insieme la città e il giudice, anzi il suo giudice; vediamo cosa n'uscirebbe, a interpretar quel suo nel senso della Nota. Una di queste leggi è di Liutprando: ne diamo qui la parte che fa al proposito, tradotta, diremo di nuovo, come si può. « Se qualchedune, in qualsisia città, senza il comando del re, ecciterà una sedizione contro il suo giudice, o farà qualche guasto, o cer-

judicem suum solidos quinquaginta. Propterea præcipimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunctare causam suam ad ipsos judices suos. Et si ju-stitiam non receperint, tune veniant, ad nostram præsentiam: nam si quis stitum non receperati, tune ventui, aa nostram præsentam: nam si quis ventre antea præsentpserti priusquam ad judicem suum vadat, qui habuerint unde, componant sultdos quinquaganta, et qui non habuerint...

Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicem suum, et percipiat judicium suum qualiter fuerit. Nel volume già citato: Della condizione dei Romani, ecc., Ediz. di Milano, pag. 485.

1 Ad palatium, come nella legge VI di Rachi medesimo: legge con la quale il documento in questione ha una relazione singolare, e della quale dovremo parliere tra noco.

dovremo parlare tra poco.

cherà di scacciare il giudice suddetto; o se altri uomini d'un'altra città faranno lo stesso contro un'altra città o contro un altro giudice, o cercheranno di scacciarlo; chi ne sarà il capo, sia punito di morte, e ogni suo avere ricada al Palazzo » cioè alla cassa del re: « i complici paghino la loro composizione al Palazzo medesimo 1. » L'altra legge è la sesta del nostro Rachi, quella di cui come s'è accennato or ora, dovremo parlare di nuovo: qui ba-sterà citarne il principio. « Siamo informati che, nelle diverse città, degli uomini malvagi fanno ammutinamenti contro il loro giudice 2. » Se qui, dico, vogliamo intendere il judicem suum nel senso della Nota, ne verra che la legge non proibiva d'ammutinarsi, se non contro il giudice della propria nazione; ne verra che, se un Italiano fosse stato complice o capo d'una sommossa contro un giudice longobardo, e viceversa, se un Longobardo avesse fatto lo stesso contro il supposto giudice italiano, non era nulla. E s'osservi che la legge di Liutprando prevede il caso d'ammutinamenti fatti contro un altro giudice; ma a chi riferisce queste parole? Agli uomini d'un' altra città. Solamente l'ammutinarsi contro un giudice della propria città, ma non della propria nazione, sarebbe stato un fatto impunito, quando non si trovasso più ragionevole il dire che la legge non n'ha parlato, perchè lo

riguardava come un fatto impossibile.

In queste due leggi poi, anche chi non abbia alcuna idea del sistema giudiziario de' Longobardi, vede subito che, in quel sistema, tra città e giudice c'era una relazione speciale; e quindi, che l'accompagnare que' due vocaboli, come era qualche volta necessario. così poteva accader facilmente anche quando non ci fosse necessità; appunto come s'è detto di diocesi e vescovo, e si potrebbe dire di cent'altre cose. Ma per chi abbia una qualche idea di quel sistema e del suo particolare vocabolario, questa relazione è tanto ovvia, che, in verità, non si sa intendere come mai all'autore della Nota non sia venuta in mente addiritura, e in maniera da non lasciar luogo ad altre congetture. Essendo condotti a dirne qualcosa di più, dobbiamo per conseguenza chiedere

il permesso di rammentar cose notissime.

Nelle leggi longobardiche anteriori alla conquista di Carlomagno, la parola Judex ha spessissimo (non dico sempre, perche non sarebbe cosa da affermarsi incidentemente e senza discussione) un significato speciale: indica, non un giudice di qualunque grado ma, come per antonomasia, il giudice supremo d'un distretto, giu-

2 Cognovimus quod per singulas civitates mall homines tanas (? altri codici citati dal Muratori, hanno: ronas, zawas, zanas), taest adunationes contra Judicem suum agentes factiont. Rach 1. 6; Rer. It. t. 1. P. II, pag. 87.

<sup>1</sup> Si quis sine voluntate Regis, in qualicumque civitate contra Judicem suum seditionem levaverit, aut aliquod malum fecerit, vel eum sine jussione expellere quæsierit; aut alicri homines de aliera civitate contra aliam civitatem, aut alium Judicem, at supra, sine jussione fecerint, aut eum expellere quæsierint, tunc squi in capite fuerit anime suæ incrrat periculum, et omnes res ejus ad Palatium deveniant. Reliqui vero homines qui cum illo in malo consentientes fuerint, unusquisque componat in Palatio quidrigit suum... Liutp. V. 6.

dice che aveva sotto di sè altri giudici inferiori, e sopra di sè il re solo. Tra le leggi da cui questo risulta, n'accenneremo una sola, ma espressissima. « Se uno porterà una causa davanti al suo sculdascio, » giudice inferiore, «e questo tardera più di quattro giorni a fargli giustizia... paghi il detto sculdascio la composizione di sei soldi al ricorrente, e d'altrettanti al suo giudice.... Che se la causa passa la sua competenza, rimetta le parti al giu-dice suddetto... E se anche questo non si crede autorizzato a decidere, mandi le parti davanti al re 1. » Le sedi poi di questi giudici supremi, i capoluoghi, come ora si direbbe, delle loro provincie, chiamate dal loro nome, judiciariæ, erano appunto le città: che è quanto dire, in ogni città non c'era altro che un giudice. Questo risulta già manifestamente dalle due leggi contro i sediziosi, citate or ora; ne accenneremo, per un di più, due altre. « Se alcuno, » prescrive Liutprando, « ha una causa in un'altra città, vada con una lettera del suo giudice al giudice di quella... E se questo non crede di poter dare sentenza, rimandi il ricorrente dalla sua giudiceria, e le diriga al re 2. » Un' altra legge di Liutprando medesimo prescrive che « ogni giudice faccia fabbricare nella sua città una prigione sotto terra per i ladri 3. »

Ora, cos'ha fatto qui l'autore? Senza darsi pensiero d'alcuna circostanza particolare e positiva, senza metter nemmeno in avvertenza il lettore, ha preso quel judex nel senso generico che ha per noi la parola giudice; e perchè, intesa in questo senso, non ha effettivamente alcuna relazione particolare e necessaria con la parola città, ha trovato che nella loro unione ci dovesse essere qualche mistero. Ma trattandosi d'una legge longobardica, ognuno vede che per escludere da quella parola il senso che le leggi longobardiche le danno almeno abitualmente, ci voleva qualche ragione particolare al caso. Noi, in verità, non sapremmo immaginarne veruna: troviamo piuttosto delle ragioni, per credere che, anche in questo caso, non si possa intendere altro che qualcheduno o molti, saltando irregolarmente quest'ultimo scalino, per dir così, della gerarchia giudiziaria, andassero ad apnellarsi al re contro la sentenza d'un giusdicente inferiore, o por-

3 De furibus unusquisque Judex in sua civitate faciat carcerem sub tarer L... intp VI, 26,

<sup>1</sup> Si quis causam hobuerit, et Sculdasio suo eam adduxerit, et ipse Sculdasius justitiam ejus intra quatuor dies facere neglexerit..... componat ipse Sculdasius solidos VI ei cujus causa est, et Judici suo solidos VI. si vero talis causa fuerit, quod ipse Sculdasius deliberare minime possit, dirigat ambas partes ad Judicem suum.... Et si nec Judex deliberare potuerit, dirigat intra XII dies ambas partes in præsentia Regis.... Liutp. 14, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> St quis in alia civitate causam habuerit, similiter vadat cum epistola de Judice ad Judicem qui in loco est... Et si talis causa fuerit quam deliberare minime possit, ponat constituium, et distringat hominem illum de sua Judiciaria, et factat intra viginti dies in præsentia Regis ventre... Liutp. IV, 9. Nell'antecedente aveva detto: Si homines de sub uno Judice de duobos tamen Sculdais, causam habuerint, ille qui pulsat vadat cum misso aut epistola de suo Sculdasto ad illum altum Sculdaem, sub quo ipse est cum quo causam habet.

tassero addirittura davanti al re medesimo qualche causa grave bensì, ma non riservata a lui 1, è una cosa che s'intende facilmente: non par verisimile che ad alcuno venisse in mente di rivolgorsi al re in prima istanza, per fargli decidere le cause che potevano esser di competenza di que' giusdicenti minori. Se an-che l'abuso o l'ignoranza fosse arrivata fin la, non si vede perchè la legge non gli avrebbe nominati espressamente, o almeno accennati, come fanno tant'altre 2, invece di ripeter tante volte quel nome che abitualmente indicava una sola specie di giudice. Ma c'è un argomento ancor più particolare e, dirò così, più aderente al fatto. Abbiamo un'altra legge nella quale si trova la medesima proibizione di ricorrere al re prima d'andar dal giudice, e con la medesima multa, e in parte no medesimi termini, e nella quale questo giudice è manifestamente il supremo. Ed è quella legge VI di Rachi medesimo, della quale abbiamo citato il principio poco fa; legge relativa, come s'è visto, agli « ammutina-menti, che nelle diverse città alcuni fanno contro il loro giudice. » In essa il legislatore viene a parlare delle facoltà che ognuno (o, come dice dopo, ogni Arimanno 3) aveva di ricorrere al re, non essendogli fatta giustizia dal giudice; e aggiunge: « Se però quell'Arimanno avrà mentito, e trattato frodolentemente, se sarà venuto a palazzo prima d'essere stato davanti al suo giudice, pagherà cinquanta soldi, metà al re e metà al suo giudice i; il quale è sempre quello di cui la legge ha parlato fin da principio. Ora, o si vuole che la legge novamente scoperta non sia altro che una

1 In questi limiti l'abuso non era particolare ai Longobardi. In un capitolare francico di Lodovico Pio è prescritto ugualmente che nessuno s'appelli al re, se non nel caso che non gli sia fatta giustizia dai messi reali o dai conti, gludici supremi dopo il re, gli uni straordinari, gli altri ordinari. Popudo autem dicatur ut caveat de altis causis ad nos reclamare nisi de quibus aut Missi nostri, aut comites eis fustitias facere notuerint (Lud. P. Capit, anni 829, cap. 14; Baluz. t. I. pag. 668). Il qual capitolo fu poi inserito da suo figlio Lotario I nelle leggi longobardiche (Rer. It. t. 1, Part. II, pag. 155); segno che l'abuso durava anche dopo la legge di Rachi.

2 Per Scuidats suum, aut Judicem; Roth. 1, 37. Judex, aut quicumque to loco, aut finibus prorinciæ residet; Id. 1, 299. Judex, aut actor pubbecus; Liuto. V. 18. Si quis Judex, aut Scuidasius, aut Saltarius, aut Decanus, etc. Id. VI, 31. Judici, aut ad qualencumque loct Præpostum Id. VI, 42, et al. 3 Intorno nlla nozione intera e precisa di questo vocabolo, gli eruditi differiscouo in qualche parte: il più noto e il più certo è che comprendeva le qualità d'uomo libero e obbligato al servizio militare. Non credo che alcuno degli scrittori più risoluti a fare de' due popoli uno solo, sia arrivato a dire che la denominazione d'Arimanni possa significar ugualmente uomini longobardi e italiani. 1 In questi limiti l'abuso non era particolare ai Longobardi. In un ca-

mini longobardi e italiani.

4 Arimannus ille quidem, si mentitus fuerit et dolose hoc egerit, si ante 4 Arimanus ille quidem, si mentitus fuerit et dolose hoc egevit, si ante venerit ad Palatium, quam adjudicts sui vadat Judicium, si hobiverit unde componere possit, componat solidos L, medium Regi, et medium Judict suo. Et si talis homo fuerit qui non habeat unde componere possit, accipita discipilman, ut emendatus fat, et ut alit facere hoc non præsumant. Rachis. 1. 6, in fin. Qui è conservata la parte della sanzione che manca nel codice Cavense. E sono parole che per dirlo occasionalmente e di passaggio, paiono studiate apposta per attestare, se la cosa n'avesse bisogno, che alla composizione erano associate l'idee di penalità, di correzione e d'esempio; e che il fine di quella sanzione non era unicamente, come volle il Montesquieu, e nemmeno principalmente di proteggere l'offensore contro la vendetta dell'offeso. Esprit des Lois. XXX, 20. ripetizione, un richiamo all'osservanza di quest'altra, e si dovrà credere che lo stesso termine abbia nelle due leggi lo stesso significato; o si vuole che sia una legge in parte diversa, e fatta appunto per estendere la proibizione a un maggior numero di casi; e allora come si spiega che il termine sia quel medesimo?

Noi per dirla, non potremmo volere nè l'uno nè l'altro, giacchè crediamo, o almeno sospettiamo fortemente, che quella del codice Cavense non sia punto una nova legge, ma solamente una nova lezione. E la ragion principale di questo sospetto è che le due parti eterogenee di cui è composta, come abbiamo accennato sopra, non fanno in sostanza altro che ripetere cose già prescritte in due diverse leggi già conosciute e, ciò che è più, in due leggi vicine. S' è visto in questo momento quanto la prima parte somigli alla fine della legge VI di Rachi; la seconda somiglia di più, anche materialmente, al principio della VII di Rachi medesimo! E forse anche al lettore parra più verisimile che un copista abbia fatto d'una coda e d'un capo che si toccavano, un corpo solo, di quello che il legislatore abbia emanata una legge nova per ridire ciò che aveva già detto in due leggi separate, e separate con ragione?

1 Per chi desiderasse di fare il confronto intero, trascriveremo qui anche gli altri due testi, principiando dalla seconda parte della legge I del codice Cavense. Et hoc rolumus ut nullus homo præsumat causa alternus ad dicendum supprehendere aud causare, nist cum notitia de Judice suo, stre causa de vidua aut orphano dicenda: neque, ut diximus, de colibertos suos. (Per il significati o, per i diversi e non sempre sicuri significati di questo vocal olo, si veda il Ducange nel Glossario, e il Muratori nelle note alle leggi longobardiche. Qui potrebbe significare ugualmente o amici, o parenti o servi. »

Si quis causam supprehenderit aut causare præsumpserit componat guidrigiid suum medietatem regis et medietatem judict suo. Et sijudea qui fuerit antequam causa altercaretur hoc habere permiserit aut consenserit.

componat yuidrigild suum.

Ecco ora il principio, secondo la lezione comune, della legge VII, o la legge intera secondo un codice (citato dal Muratori ad h. l.) il quale di ciò che vien dopo, fa un'altra legge, e forse con ragione, giacchè riguarda una materia affatto distirta. Si quis causam alterius agere aut causare prosumserit in præsentia Regis aut Judicis (excepto si Rex aut Judex et ilcentiam dederti, de viduts aut orphanis, aut de tali homine qui causam suam agere non potest) componat yuddrigid suum, medium Regi, et medium contra quem causavit. Et si forsan aliquis per simplicitatem suam causam agere nescit, veniat ad placitum. Et si Rex aut Judex providerit quod veritas sit, tunc debeat ei dare hominem qui causam ipsius agat. Nam si Judex contra hoc consenserit, exceptis in his Capitulis, et non emendavit componat guidrigild suum in Palatio Regis. — I due codici modenesi, citati dal Muratori, ad h. l. in vece di: ad Placitum, hanno: ad Palatium. Rer. It. t. I, Part. II, pag. 87. Lezione più probabile, giacche sarebbe, credo, la sola volta che nelle leggi longobardiche anteriori alla conquista di Carlomagno fosse nominato il placito: e l'occasioni non sarebbero mancate, se il placito fosse stato in uso.

2 Un altro motivo di dubitar fortemente dell'originalità della lezione Cavense, è l'esserci ripetuta tante volte la stessa cosa, e a un di presso ne' medesimi termini. Non credo che in tutte le leggi longobardiche si troverebbe un altro esempio d'una così strana battologia. E tralasciando altre osservazioni, anche quel saltare una volta dal singolare al plurale, e così a sproposito (debiant tre ad judicem suum, et nunctare causam suam ad ipsos judices suos), non pare che possa esser altro che una storpiatura di

copisti.

Se ora ci si domanda perchè abbiamo fatti tutti questi ragionamenti sopra un documento, dell'autenticità del quale credevamo d'aver tanta ragione di dubitare, risponderemo che, per ciò che riguarda la questione presente, era come se fosse autentico. Sono di quelle cose nelle quali un copista, levando, aggiungendo, mutando, riman fedele all'originale, perchè si trova nelle medesime circostanze dell'autore. Quell'aggiunta: ad civitatem suam, poteva esser suggerita tanto a un legislatore quanto a un amplificatore dalla relazione particolare che c'era tra il giudice e la città. Perciò in vece di ricusar quel testimonio, abbiamo creduto che convenisse cercar d'intenderlo, confrontandolo con altri testimoni,

la veracità dei quali non è dubbia per nessuno.

Sarebbe più che superfluo l'interrogarne degli altri ancora: ma ce ne troviamo, per dir così, tra' piedi uno, da non poterlo scansare. Per una combinazione curiosa, l'altra legge di Rachi ritrovata nel codice Cavense (e questa certamente nova) par fatta apposta per avvertirci di non pensare a Italiani, quando nelle leggi longobardiche troviamo nominati de' giudici, e anche con quel bonedetto suo. « Vogliamo e ordiniamo che ogni arimanno il quale sia chiamato a cavalcare col suo giudice, porti con sè scudo e lancia; e il medesimo se verrà con lui a palazzo. E questo, perchè non sa cosa gli possa sopravvenire, nè che ordine sia per ricevere, o da noi, o nel luogo dove si raduncrà la cavalcata i.» Che, presso i Longobardi, il giudice fosse, nel suo distretto, il capo della milizia insieme e della giustizia, è cosa nota e non controversa. E non abbiamo citata questa legge affine di confermarla, ma perche la mette, per dir così, in atto. Se si vuole che nella legge antecedente il judicem suum indichi rispettivamente anche un giudice italiano, bisogna vedere in questa degl'Italiani a cavallo, con lancia e scudo, che accorrono di qua e di la, alla chiamata di comandanti italiani, per andare a qualche spedizione militare. Sotto i Longobardi!

Non dobbiamo però dimenticare che in quella legge la Nota ha trovato un altro argomento. La parola omnibus pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Ma perchè dovremo cercar quello che pare, quando abbiamo quello che è? Quella parola può indicare diverse totalità: perchè ne prenderemo una, come a sorte,

I Hac ttaque rolumus, et statuimus ut unusquisque Arimannus, quando cum judice suo caballicaverit, unusquisque per semetipsum debeat portare scutum et lanceam, et sic post illum caballicave. El si ad palatium cum judice suum reniat, similiter faciat. Hoc autem ideo rolumus quia tucertus est qui et superveniat, aut qualem mandatium suscipiat de nos aud de terre istus ubt oporteat haberi caballicayo... Ruchis Lex XI. Ibid.—Nel tradurre l'ultima frase siamo andati a tusto, Caballicayo significava probabilmente secondo l'occorrenza, e un corpo di cavalieri e tutto un esercito e una spedizione militare; come, in diversi luoghi e in diversi tempi del medio evo, le voci: Caballicatio, Caballicata, Cavalcata, Cheralchta, Equitatis, Hostis; delle quali si veda il Ducange: e non son qui tutte. l'oteva anche significare l'obbligo d'andare all'esercito, come alcune delle voci suddette. Caralcata s'usava ancora nel Treccuto, per significare scorreria, o spedizione, come si vede in alcuni esempi citati dalla Crusca.

senza esaminare cosa richieda il caso speciale? A tutti vuol dire naturalmente a tutti quelli per cui la legge era fatta? E chi erano quelli per cui la legge era fatta? Quando non lo sapessimo da fante parti, e in tante maniere, lo troveremmo nel prologo generale delle leggi di Rachi medesimo: « Abbiamo determinate e stabilite le cose che convengono alla nazione che c'è confidata dalla Provvidenza, cioè....» si direbbe che prevedesse il pericolo di non essere inteso da qualcheduno de' posteri, « cioè alla cattolica e diletta a Dio nazione de' Longobardi 1. » Ecco fin dove si stende, e dove si ferma la significazione di quell'omnibus.

## NOTA.

Il fatto corrisponde all'interpretazione. In una causa portata avanti Liutprando, re longobardo, pendente fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo sulla proprietà di certe terre, il Re commise il giudizio a quattro Vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani, notando che i vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno. Il Placito ossia Processo verbale di questo giudizio dell'anno 715 si legge in Muratori pag. 454 del Tom. I, Antiq. Medii Aevi, Dissert. IX.

## OSSERVAZIONI.

Come mai potrebbe un tal fatto corrispondere a una tale interpretazione? Mettiamo pure che il fatto sia in tutto e per tutto, quale è rappresentato qui. Avremo giudici italiani, e giudici in materia di proprietà, cosa certamente a proposito; ma giudici creati apposta in una circostanza particolare, per una causa particolare. E cosa ci dava l'interpretazione? Giudici Italiani, anch'essa; ma giudici permanenti, preesistenti alle cause, già conosciuti dai litiganti, giacchè il re non ha avuto bisogno, se non di dire: andate da loro: vadat unusquisque ad judicem suum. Noi non vorremmo che l'esposizione la più semplice, la più propria, la più necessaria dell'argomento paresse una derisione; ma è evidente che per trovar corrispondenza tra quelle due cose, bisognerebbe fare un ragionamento di questa sorte: Dalla legge di Rachi risulta che gl' Italiani avevano giudici propri, ai quali, venendo il caso, potevano ricorrere immediatamente; e questo risulta anche dall'avere il re Liutprando nominata apposta una commissione d'Italiani, per decidere una causa tra Italiani. Ne risulterebbe anzi il contrario; e non che corrispondere all'inter-

<sup>1</sup> Christi Jesu Domini nostri et Salvatoris assidue nos convent præcepta complere, cujus providentia ad regiminis culmen pervenimus; et ipstus auxiliante misericordia, quæ Genti nobis commissæ conveniunt, idest Genti Catholicæ et dilectæ Deo, Langobardorum, statuendo prævidimus. Rashis, Prol.

pretazione, un tal fatto potrebbe servire a combatterla. Chi non vede che dall'essere stati, in una circostanza, creati de' giudici italiani, per decidere sulla proprietà di certe terre, e tra uomini che non godevano di privilegio alcuno, si potrebbe inferire molto ragionevolmente, che non ci dovevano dunque essere i giudici italiani bell'e preparati, che voleva l'interpretazione?

Si dirà forse che, se il fatto non prova ciò che voleva questa, potrà almeno provare un'altra cosa, e una cosa relativa alla que-

stione?

Non lo dirà di certo chiunque badi che la questione è generale. riguarda un complesso di fatti; e che questo è un fatto solo. La questione domanda: c'erano giudici italiani per gl'Italiani?; e questo fatto (sempre supponendolo quale è rappresentato) risponderebbe: ce ne fu in un caso. È vero che la Nota lo chiama il fatto, che è appunto la maniera usata anche per significare un complesso di fatti; ma in questo caso è un abuso manifesto di parole, è un concludere dal particolare al generale, anzi è un cambiare addirittura, e per mezzo d'un articolo, il particolare in generale. So bene che in un fatto particolare si possono trovare argomenti di generalità; ma c'è qui forse qualcosa di simile? Forse che nel placito, o in qualcheduno de' molti altri atti relativi alla causa modesima, non citati dall'autore, è detto o accennato che quella commissione fosse istituita in virtù e per applicazione d'una regola generale praticata in tutte le cause tra Italiani? Non ce n'è il più piccolo cenno, come il lettore può assicurarsene osservando que documenti. Anzi come mai in que documenti ci po-trebb'essere una cosa simile?, o chi mai, se ci fosse, vorrebbe accettarli per autentici? Chi, dico, vorrebbe credere che, quando degl'Italiani avevano una lite tra di loro, i re longobardi nominavano apposta una commissione d'Italiani per deciderla? Sicche il fatto allegato, non essendo altro che un fatto particolare e non si potendo, senza cader nell'assurdo, riguardarlo come una mostra, dirò così, d'un fatto generale, è indifferente alla questione; e quindi non ci sarebbe bisogno d'esaminarlo. Non intendiamo però di dispensarcene.

A quattro vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani. Tutti Italiani? Con quale argomento, o su quale indizio? La Nota non ne adduce veruno; e in verità, è una cosa singolare questo dar come prova una nova affermazione. Se l'autore ha creduto che la proposizione — C'erano, sotto i Longobardi, de' giudici italiani — aveva bisogno d'esser dimostrata, come ha potuto immaginarsi che quest' altra — I giudici istituiti in una circostanza dal re Liutprando erano italiani — fosse evidente per sè? E se aveva delle ragioni positive per crederla vera, come fa il lettore a indovinarle? Forse il placito allegato? Non c'è, nè in questo, nè in alcun altro de' documenti accennati sopra, una sillaba che si possa riferire alla nazionalità di quegli uomini. Forse i loro nomi? Sarebbe un giudizio incertissimo; giacchè poteva bensì essere un caso raro, ma uon era un caso impossibile, us un

caso inaudito, che ad uomini d'una nazione si dessero nomi dell'altra. D'Italiani non so; ma di Longobardi ch'ebbero nomi, o italiani, o almeno non germanici, e usati dagl'Italiani, non mancano esempi, sicuri quanto noti \(^1\). E c'era in fatti per quelli, come per gli altri barbari, una ragione particolare cioè quella di dare a loro bambini il nome di qualche santo. Ma a ogni modo, nel placito allegato, insieme con Massimo, Specios \(^1\) e Telesperiano, vescovi di Pisa, di Firenze e di Lucca, troviamo il vescovo di Fiesole, Teudaldo, nome evidentemente germanico \(^2\). Del resto, che de' vescovi fossero italiani, non \(^2\) certamente un fatto notabile; bensì che fossero giudici: cosa che esamineremo or ora.

E del nome del notajo, cosa si può dire? In verità, quel Gumeriano non ci pare, nè carne, nè pesce. E infatti, se un Italiano o un Longobardo ha mai avuto un tal nome, non fu, di certo, l'uomo di cui si tratta. Questo, nel placito, è scritto Guntheramo; nell'esame de' testimoni fatto da lui, e in un decreto di Liutprando, che conferma il placito (altri documenti pubblicati ugualmente dal Muratori) è scritto: Guntheram, nome germanichissimo anch'esso. E con ciò vogliam dire solamente, che non si vede nè una ragione, nè un pretesto di metterlo in un: tutti italiani.

Del rimanente, non fu il Romagnosi che trasformo quel nome in Gumeriano: le trovò così nella dissertazione IX del Muratori, citata da lui, dove è scappato per errore, o di copista, o di tipografo. La qual cosa ci fa credere che abbia letta solamente questa, e non il placito, dove avrebbe scoperto l'errore. E ciò che co lo fa creder di più, è l'aver lui detto che il placito si legge in quella Dissertazione medesima, pag. 154 del Tom. I. Ecco cosa

1 Come Paolo Diacono, e i due fratelli nominati da lui, Pietro, duca del Friuli, e Orso, duca di Ceneda: unus e Langobardis nomine Minichis, qua pater post Petri Forojulianorum et Ursi Cenetensis ducum extiti.... (VI 24). E non è improbabile che al re Desiderio sia stato dato questo nome, in onore di san Desiderio di Benevento, martire della persecuzione di Diocleziano; e a quell'altro Desiderio, duca franco, di cui Gregorio Turonese racconta le vicende (Hist. V. 13 et al.), in onore di qualcheduno de' vescovi santi che avevano reso celebre e venerato quel nome nelle Gallie. Lo storico citato ora chiama Paolo il re longobardo che succedette ad Autari (X, 3). È errore de' copisti? o sarebbe mai un soprannome onorevole dato da qualcheduno a Agilulfo, dopo la sua conversione?

2 Forse più comune in Francia, dove l'ebbero un figlio del re Clodomero, un re. e quel nipote di Pipino d'Heristat, che fu da lui nominato suo succes-

2 Forse più comune in Francia, dove l'elbero un figlio del re Clodomero, un re, e quel nipote di Pipino d'Heristal, che fu da lui nominato suo successore nella carica di maggiordomo, e altri personaggi di minor fama, E scritto anche Theudoaldus, Theodaldus, Theodaldus, Theodoaldus, Theudealdus, Theodaldus, Theodoaldus, Theudealdus, ec. variazioni frequentissime, a que' tempi, nel latinizzare i nomi barbarici, e che non di rado s' incontrano anche in un medesimo scritto. In que sto caso medesimo, il vescovo che nel placito è nominato: Theudaldus, c'è sottoscritto: Theudualdus. E nel decreto con cui Liutprando conferma il giudicato de' vescovi. e ne prescrive l'esecuzione, è scritto una volta: Theuduald. e un'altra: Theodald. Ma variazioni che per lo più, non alterano essenzialmente le radici germaniche de' nomi.

sto caso medesimo, il vescovo che nel placito è nominato: Theudaldus, c'è sottoscritto: Theudaldus. E nel decreto con cui Liutprando conferma il gludicato de' vescovi. e ne prescrive l'esecuzione, è scritto una volta: Theudald. e un'altra: Theodald. Ma variazioni che per lo più, non alterano essenzialmente le radici germaniche de' nomi.

3 Anche di questo nome ci sono più personaggi storici presso i Franchi; e, tra gli altri, quel figlio di Clotario I, al quale, nella divisione del regno paterno, toccò la Borgogna, e che in francese fu poi chiamato e si chiama Gontran. Nelle storie del medio evo è scritto: Gundrannus, Guntramnus e, con l'aspirazione guturale che si trova spesso segnata nell'ortografia de' nomi franchi: Guntegramnus, Guntchrannus,

si legge in quel luogo: In Dissertatione LXXIV de Parochiis egregium Placitum evulgabo, habitum Liutprando Rege regnante Anno DCCXV in Tuscia, ubi quatuor Episcopi, una cum Misso excellentissimi Domini Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario, controversiam cognoverunt agitatam inter Episcopos Arretinum atque Senensem. Il placito si legge infatti nella Dissertazione LXXIV (Tom. VI), e dopo il placito, gli atti accennati or ora, e vari altri giudicati posteriori, qualcheduno di molto; dai quali apparirebbe che la causa, benchè decisa, non fu finita.

Ma da cosa risulta che que' vescovi fossero giudici? Che abbiano giudicato è un fatto i; ma di cosa giudicarono? Sulla proprietà di certe terre, dice il Bomagnosi. Questo però non è altro che un nuovo argomento, e il più forte, che non vide il placito, nè alcuno degli atti suddetti. Trovò nella Dissertazione che cita, quelle parole: controversiam cognoverunt agitatam; e non essendoci indicato l'oggetto di essa, ne suppose uno, quello che gli parve più probabile. È una supposizione anche la nostra, ma, diremo di nuovo, la più conveniente; giacchè come si potrebbe spiegare che avesse parlato così, se avesse letto il placito, e visto, per conseguenza necessaria, di cosa si trattava? Si trattava della giurisdizione spirituale sopra certe parrocchie e monasteri. « Diceva Luperziano, vescovo d'Arezzo: Queste chiese e questi monasteri, con ogni loro oratorio, appartennero, dalla lore fondazione, alla sede d'Arezzo: noi e i nostri antecessori ci abbiamo sempre fatte l'ordinazioni e le consacrazioni; e per conseguenza devono rimanere soggette a noi. Rispondeva Adeodato, vescovo di Siena: Queste chiese e questi monasteri sono nel territorio senese: se ci avete fatte funzioni vescovili, è perchè Siena allora era senza vescovo, Ora devono ritornare a noi, porchè, come ho detto, sono nel nostro territorio <sup>2</sup>. » La sentenza, che fu in

2 Dicebat sancitasimus Lupertianus Episcopus frater noster, quod Ecclesiæ istæ suprascriptæ et Monasteria, a tempore Romanorum et Langobardorum regum, ex quo a fundamentis conditæ sant, semper ad sedem

<sup>1</sup> Il notaio Gunteramo, come si può vedere ne' documenti in cui è nominato, non fece le parti di giudice. Nel placito i vescovi dicono: presentem Judicatum nostrum, perpetua firmitate ne imposterum ex indeinter vos alqua revolvatur causatio, tibi qui supra. Luperitane Episcope, per manus suprascripti fili nostri Gunterami (sic) emisimus, in quo pro ampiare firmitate tua propriis manibus nostris subscristmus: e Gunteramo non c'è sottoscritto. Nell'esame de' testimoni fatto da lui, dice semplicemente: ego Gunteram Notarius in Curte Regia Senensis (senensi) inquisti; e infatti è un atto semplicemente preparatorio. Liutprando, nel decreto confermativo, dice: sicut et prefati sanctissimi Patres nostri Teodald, Maximus, Speciosus et Telesperianus Episcopi per suum Judicatum stanturumi. Pare che Gunteramo sia intervenuto come procurator fiscale; cosa del resto, che s'accorda col titolo che prende: giacche Curtis regia significava appunto il fisco (V. Murat. Dissert. 17). Se non m'inganno, abbiamo qui il titolo d'una carica non ancora osservata: Notai delle corti regie. Probabilmente ce n'era uno in ogni città. Non si possono confondere col Notajo del sacro palazzo, nominato da Liutprando nell'ultima legge del libro secondo: quæ denique universa superius a Celsitudine nostra comprehensa Potoni Notario Sacri Palatti nostri comprehendenda et ordinanda præcipimus. Come si vede, l'attribuzioni di questo erano, almon in parte, d'un ordine superiore, e relative al governo generale del regno.

favore del primo, non parla d'altro appunto, che d'ordinazioni e di cresime, di chiese e di batisteri 1; di queste e d'altre cose ugualmente attinenti all'autorità spirituale parlano pure esclusivamente i molti testimoni esaminati da Gunteramo, e il decreto di Liutprando, e gli altri atti posteriori, accennati sopra, e il breve racconto dell'origine della lite, scritto nel 1057 da un Gerardo, primicerio della cattedrale d'Arezzo, e pubblicato dal Muratori negli Annali , e finalmente due giudicati anteriori a quello in questione, pubblicati dall'Ughelli nell' Italia sacra, e ristampati dal Brunetti, nel codice Diplomatico Toscano 3. Di proprietà di terre non è fatta in veruno di questi documenti (siano o non siano tutti genuini, qui non importa) menzione veruna. Sicchè noi non troviamo qui Italiani giudici d'Italiani, ma vescovi, italiani o no, che giudicano tra due vescovi: troviamo, dico. de' vescovi a cui è commesso un giudizio, non per ragione della loro nazione, ne di quella delle parti; ma perche vescovi confinanti, come acconna incidentemente il Muratori 4, e come suggerisce la cosa medesima. Non troviamo, come le premesse dovevano farci aspettare, de' giudici in materia cívile o criminale; ma un giudicato in una materia affatto estranea alla questione, e alla quale di certo nessun lettore pensava. E possiamo quindi concludere che, se il fatto quale è rappresentato nella Nota non provava punto che ci fossero giudici italiani; il fatto quale risulta dai documenti non prova nemmeno che ce ne siano stati in una circostanza particolare.

È certamente inutile l'osservare quanto sia strano quel: no-

sancti donati Aritio obedierunt, una cum omnibus Oratoriis suis; et no-strorum, vel Antecessorum nostrorum, ibidem fuit ordinatio tam in Presbiteros et in Diaconos, et nostra fuit sacratio, semper usque modo, et nos solteros et in Diaconos, et nostra fuit sacratio, semper usque modo, et nos debemus habere. Ad hæc respondebat Frater noster Adeodatus Senensis Ecclesiæ Episcopus. Veritas est quia Ecclesiæ istæ et Monasteria in territorio Senensi positæ sunt; vestra ibidem fuit sacratio eo quod Ecclesia Senensis minimæ Episcopos abuit. Nam modo ad nos debent pervenere quia in nostro, ut dixi territorio esse noscuntur. — Judicatum quorumdam Episcoporum etc.

Murat. Antiq. Ital. VI. pag. 387.

1 Proinde decretum per Sanctorum Patrum auctoritatem, ut tu, Sanctistime Frater noster Luperitiane Episcope, tpsas suprascriptas Dioceses (Parrocchie) et Monasteria cum suis Oracuits (oratòri) abeas absque qualemcumque contaminatione (promiscuità) habere, sicut Antecessores tui a longo tempore habuerunt; et omnis sacratio ibidem per tui oris labia vel successorum tuorum ibidem proveniat tam in Presbiteris quamque Diaconis vel Subdiaconis, et Baptisma vel Chrisma per impositionem manuum sicut Christiance Religionts est consuetudo, omni tempore proveniat atque sicu Christiane Rengionis est consuctuuo, omni tempore proventat atque hat. Et nullam faciendi ammodo et deinceps prefatus Adeodatus Episcopus, vet ejus Successores, qui in tempore fuerint, contra te quem suprascriptum Lupertianum Episcopum, vet tuos Successores de prædictis Baptisterits, Ecclesits, et Monasteriis cum Oraculis suis, aliquando abet facundiam ad loquendum (azione in Giudizio), nec ad ibi fontes faciendum, nec Plebes subtraendum, nec ullam ordinationem infra ipsas Dioceses, finesque eorum faciendum, sicut Sanctorum patrum instituta leguntur. lbid. pag. 869.

2 Ad ann 712 2 Ad ann. 712.

3 Parte I. num VI e VII; pag. 426, 429.

4 Liutprando Rege regnante exarsit ejusmodi dissidium, atque ad illud cognoscendum ac dirimendum, directis non semel Regits Missis, et Episcopis finitimis ad idem judicium accitis, insudavit. Ant. It. T. VI. pag. 376.

tando che i Vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, ne godevano di privilegio alcuno, a proposito d'una causa nella quale i giudici, se si possono chiamar tali, non lo furono appunto per altro che per esser vescovi. In vece giacchè abbiamo citate di nuovo quelle parole, osserveremo di passaggio che deve essere una cosa molto difficile il conciliarle con altre che si trovano nell'opera medesima, e poco lontano. Dopo la prosopopea de' conquistatori agl' Italiani, che abbiamo riferita al principio di queste osservazioni, l'autore introduce anche il clero a parlare al popolo, e, tra l'altre cose, gli fa dire: Se vedete le immunità nostre, pensate che i coloni agricoli sono sollevati dal peso delle tasse fiscali, e non soggiacciono che alle prestazioni fisse dominicali. De' vescovi senza alcun privilegio, e un clero con delle immunità, sono due cose che, per concepirle come una cosa sola, ci vorrebbe un grand'aiuto; e l'autore non fa altro che dirle, una in un luogo, l'altra in un altro. Certo, non ogni privilegio è anche un'immunità ; ma ogni immunità, secondo l'intelligenza comune del vocabolo, è, per ragione della cosa stessa, un privilegio. Cos'erano dunque queste immunità di nova specie? Qualcosa di grande, pare; giacche il clero ha bisogno di scusar-sene in certa maniera col popolo, e di rammentargli che la bazza del regime longobardico non era solamente per lui. Ma, di novo, cos'erano? Ecco ciò che sarebbe molto curioso da sapersi, ma che non è facile da indovinarsi. Questa parola immunità, applicata alle cose ecclesiastiche, si trova forse nelle leggi, o in qualche altro documento longobardico dell'epoca anteriore alla conquista di Carlomagno? Era bene avvertirne il lettore, giacche sarebbe, se non m'inganno, una scoperta: resterebbe poi da spiegare, come queste immunità fossero tutt'altra cosa che privilegi. E perchè poi il clero, volendo rammentare al popolo i vantaggi che il popolo godeva, non parla che de' coloni agricoli? Non si può certamente intendere che, secondo l'autore, non ci fossero più proprietari italiani, ma solamente coloni agricoli: sarebbe troppo il contrario di ciò che vuole, e qui e per tutto. Ma nello stesso tempo non pare che si possa intender altro; giacchè, se l'autore credeva che ci fossero proprietari italiani, come mai avrebbe po-

ě.

<sup>1</sup> Sarebbe, per esempio, un privilegio, e non un'immunità, quello che può parere attribuito dall'autore al clero, nell'epoca longobardica, con queste parole del § IV. Cap. IV. Parte II: La professione, o diro meglio, l'uffizio pubblico di Notajo fino ai tempi di Carlo Magno disimpegnato dai chiercie, viene da quel Monarca levato loro di mano e trasferito interamente ai laici. E in nota: Vedi Antiquitates Medii avi del Muratori, diss, XII, t. I, pag. 664. Pare, dico, che qui non si possa intender altro se non che, prima di Carlo Magno, i cherici soli potessero esser notai. Ma ecco ciò che dice il Muratori nel lugo citato: Neque ab eo munere abstinebant Clerici, Subdiaconi, Diaconi, atque presbyteri... Verum Carolo M. visum est minime decere Sacerdotes giusmodi curam, ac proinde in Lege 96 Langobard. statuit, ut nullus Presbyter Chartam scribat, neque conductor existat suis senioribus. Non era dunque l'uffizio di notaio disimpegnato dai chierici; ma solamente qualcheduno di loro l'esercitava: e non poteva esser trasferito, nè intieramente, nè in alcuna maniera ai laici, che l'avevano esercitato sempre.

tuto lasciarli fuori qui? come dimenticare che il non pagar tasse fiscali, dato che, con quella condizione, fosse un sollievo, lo era principalmente, se non esclusivamente, per loro? Di più le prestazioni fisse dominicali non si possono riferire ad altro che al celebre e disputato passo di Paolo Diacono: per hostes divisi, ut tertiam partem frugum suarum Langobardis persolverent!; giacché queste sole si potevano considerare come sostituite alle tasse fiscali. Ora il dire che erano a carico de' coloni agricoli, è un dire di nuovo che non c'erano più proprietari italiani. Anche il dare a quel tributo il nome di prestazioni dominicali, è quanto dire (se le parole hanno un valore) che i Longobardi, a cui si pagavano, erano diventati i padroni de' fondi. O quelle parole messe in bocca al clero hanno un senso ben profondo e superiore all' intelligenza comune, o bisogna dire che non ne abbiano nessuno.

## FINE DELLA NOTA.

Da ciò lice conchiudere che i Comuni italiani godevano la franchigia di avere giudici propri eletti o presentati da loro, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi, e questi furono dopo gli Scabini, de' quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti agli Sculdascj longobardi.

## OSSERVAZIONI.

Nel ribattere apertamente, come abbiam fatto, asserzioni e ragionamenti d'uno scrittore di gran fama, c'e nato più volte il dubbio di poter esser da qualche lettore tacciati d'irriverenza. Se ciò fosse accaduto, non avremmo a far altro per la nostra giustificazione, che allegare un principio incontrastato e incontrastabilo, cioè il diritto comune a tutti gli uomini, d'esaminare l'opinioni d'altri uomini, senza distinzione di celebri e d'oscuri, di grandi e di piccoli. Fu anzi, ed è forse ancora opinione di molti, che il riconoscimento d'un tal diritto sia stata una conquista e una gloria di tempi vicini al nostro: cosa però, che ci par dura da credere, perchè sarebbe quanto dire che il senso comune non sia perpetuo e continuo nell'umanità, ma abbia potuto moriro in un'epoca, e resuscitare in un'altra: due cose, delle quali non sapremmo quale sia più inconcepibile. S'è bensì credute in diversi tempi, che l'autorità, ora d'uno, ora d'un altro scrittore, costituisse una probabilità eminente; non s'è mai creduto (meno il caso non impossibile, ma che non deve contare, di qualche pazzo, ma pazzo a rigor di termini) che fosse un criterio infallibile di verità. Quel celebre e antico: amicus Plato, amicus Aristoteles, sed mugis amica veritas, non fu che una formola particolare e nova d'un

<sup>1</sup> De gestis Langob., lib. II, cap. 32.

sentimento universale e perenne: formola più o meno ripetuta d'allora in poi, ma non mai rinnegata. Esagerando, come si fa qualche volta, gli errori dei tempi passati, ci priviamo del vantaggio di cavarne degl'insegnamenti per noi: ne facc amo de' deliri a dirittura; e allora non si può cavarue altro che la sterile compiacenza di trovarci savi; se guardando più attentamente, vedessimo che erano miserie potremmo esserne condotti a osservare che abbiamo bisogno anche noi, o di preservarcene, o di curarcene. No, non si dichiarava espressamente infallibile uno scrittore; ma si chiamava a buon conto irriverenza, temerità, stravaganza, A trovar da ridire alle sue decisioni, senza voler esaminare con che ragione si facesse. Non era un delirio, era una contradizione; ed è appunto d'una contradizione di questo genere, che abbiamo paura. Che, se i tempi moderni non hanno inventata quella libertà sacrosanta, non hanno nemmeno distrutta quella schiavità volontaria. Come mai levar dal mondo, render impossibile ciò che non è altro che l'abuso e l'eccesso d'un sentimento ragionevole? giacchè chi vorrebbe negare che il giudizio d'una mente superiore alla comune costituisca una probabilità? Può dunque ancora, come in qualunque tempo, nascere il bisogno di ricorrere a quel principio, per prevenire de' rimproveri non meritati, e di rammentare ché i grandi scrittori ci sono dati dalla Provvidenza per aiutare i nostri intelletti, non per legarli; per insegnarci a ragionar meglio del solito, non per imporci silenzio.

Vogliam forse dire con questo che ai grandi scrittori, o per tenerci a un ordine di fatti molto più facili da verificarsi, agli scrittori di gran fama, si possa contradire senza riguardo veruno? Dio liberi! Ce ne vuole con chi si sia, tanto più con loro; perchè cos'è quella fama, se non l'assentimento di molti? e se si può ingannarsi nel dar torto a chi si sia, quanto più a uno il quale molti credono che veda più in la e più giusto degli altri? Si deve dunque in questi casi usare un'attenzione più scrupolosa per accertarsi che non si contradice senza buone ragioni; si deve, non già esprimere meno apertamente un giudizio che, più si guarda, più si trova fondato, ma limitarlo più rigorosa-mente che mai alla causa trattata, e se, come appunto in questo caso, non s'è esaminato altro che un brano d'un'opera. guardarsi più rigorosamente che mai da ogni parola che esprima un giudizio sull'opera intera, molto più sull'autore. Ed è appunto per avere strettamente osservate queste condizioni, che crediamo d'aver conciliati i riguardi particolari dovuti alla fama con l'uso legittimo d'una liberta che è sempre un diritto, e qualche volta un dovere; è, dico, per ciò, che accettando di buona voglia la taccia (se è taccia) di balordaggine, quando, con tutta la nostra diligenza, ci fossimo ingannati, protestiamo contro l'accusa pos-

sibilo d'irriverenza.

Diremo di più (cose ugualmente vecchie, ma opportune), che l'autorità d'uno scrittore, non che essere un impedimento ragionevole al contradirgli, n'è anzi un ragionevole motivo. Certo, se

gli argomenti che abbiamo esaminati si trovassero in un libro dimenticato d'uno scrittore oscuro, non ci sarebbe da far altro che lasciarceli stare: la fama dell'opera e dell'autore è, in questo caso, la sola cosa che possa dar peso all'errore, e quindi motivo alla confutazione. Non si dica che sono questioni di poca importanza: la critica anderebbe contro il celebre autore che ha creduto di doverle trattare. E a ogni modo, per quanto una verità sia piccola, è sempre bene sostituirla all'errore: chè, se una materia è tale che l'averne un'idea giusta sia poca cosa, che sarà

l'averne un'idea falsa?

Ma, del resto, c'è un altro motivo, e il più forte ne' casi appunto in cui l'errore non cada in una materia importante; ed é che negli scrittori di gran fama tutto può diventare esempio. Ora la maniera, con cui il Romagnosi ha trattato quel punto di storia, sarebbe bensì molto facile, ma tutt'altro che utile da imitarsi. Indipendentemente dagli errori materiali, non è bene che, sull'autorità del suo nome, si creda che, con qualche ritaglio di documento trovato, per dir così, nella cenere, con l'interpretazione di qualche parola presa isolatamente, separata dal complesso de' materiali, con delle sintesi sostituite alla ricerca de' fatti, sintesi non discusse, ma poste semplicemente come osservazioni d'un altro scrittore, e nemmeno precise, si possa ridurre a brevi termini la situazione d'un popolo in un' epoca caratteristica, come quella della convivenza d'un altro popolo nello stesso paese, per effetto della conquista; o, per dir meglio, in un'epoca qualunque, giacche tutte l'epoche sono caratteristiche, e que mezzi non sono buoni in nessun caso. Non vogliamo certamente negare (e sarebbe negare uno de' più manifesti, come de' più felici effetti dello studio) che si possa qualche volta con una notizia, anche piccola riguardo a sè, dare un nuovo lume a un complesso intero, ne che ciò riesca più facilmente ai grand' ingegni. Ma riesce quando s'abbia presente quel complesso, quando s'abbiano li raccolte e preparate le cose che devono ricever quel lume. E infatti, vedete come quelli a cui riesce davvero si diano premura di farvi osservare le relazioni della loro scoperta con questa e con quella parte del complesso, col complesso intero, di dimostrarvi prima di tutto come essa s'accordi con ciò che già si sapeva di certo e poi come lo rischiari e lo accresca. I grand'ingegni corrono dove noi altri non possiamo se non camminare; ma la strada è una sola per tutti; dal noto all'ignoto. La prerogativa di veder più lontano degli altri non è una dispensa dal guardare. Il poco può servire, in qualche caso, a spiegare un tutto, ma non mai a farne le veci; e quando non s'attacca al molto, il poco, o non è altro che ciò che tutti sanno, o risica molto d'esser cose in aria. E questo, in ogni materia come nella storia, perchè il metodo, in ultimo, è uno per ogni cosa. La verità e l'errore hanno due maniere di procedere opposte e costanti, qualunque sia l'oggetto, sono come due orditi ben diversi, sui quali si possono tessere due in-definite varietà di tele. Quindi gli errori di metodo sono sempre

gravi, quando ci sia pericolo d'imitazione. Certo, non può esser altro che un piccolissimo inconveniente l'ingannarsi sulle questioni puramente storiche, trattate dal Romagnosi ne'luoghi che abbiamo esaminati; ma se la maniera con cui le ha trattate venisse, e per la sua facilità, e per la fiducia che ispira l'esempio, applicata a materie importanti e feconde di conseguenze pratiche. produrrebbe naturalmente inconvenienti proporzionati a quell'importanza medesima.

Dopo aver giustificata la libertà che abbiamo usata fin qui, dobbiamo usarne ancora un momento nell'esaminare la conclusione che abbiamo trascritta. Se fosse veramente una conclusione non avremmo a far altro che rimettere il giudizio a chiunque abbia avuta la pazienza di leggere queste osservazioni, ma c'è qui qualcosa di particolare, e che ne richiede una nuova. Per conclusione, in materia di ragionamenti, s'intende sempre qualcosa che risulti da ciò che s'è dimostrato é, per conseguenza, trattato. Ora noi troviamo qui una proposizione nova, inaspettata, che salta fuori non si sa di dove, cioè che gli Scabini, de' quali parla Lotario, fossero corrispondenti agli Sculdasci longobardi. È forse una di quelle cose note e certe, che, all'occorrenza, basta rammentare? Tutt'altro. Se non c'inganniamo, fu messa la prima volta in campo dal Sismondi, il quale l'affermò incidentemente, e senza prova veruna in due luoghi della Storia delle repubbliche italiane. In una nota a un passo dove tratta del governo de're Carolingi in Italia, dice: «I re de' Franchi usarono di preferenza il nome di Scabini o Schöppen, e i re longobardi quello di Sculdaesi (Schulteiss) 1. » E altrove, parlando de municipi e d'Ot-tone I: « Le città avevano sempre avuti de magistrati popolari, chiamati Schulteiss dalle leggi de' Longobardi, e echevins da quelle de' Franchi<sup>2</sup>. » Dopo il Sismondi, non so se d'una cosa simile abbiano parlato altro che due scrittori, cioè: il Romagnosi che l'ha presa probabilmente da lui, giacche par più difficile che due intelletti arrivino, l'uno indipendentemente dall'altro, a un punto dove nessuna strada conduce; e il sig. de Savigny, il quale dice solamente, in fine d'una nota: « È un'idea infelicissima quella del Sismondi, che gli Scabini de' Franchi fossero lo stesso che gli Sculdaesi de' Longobardi 3. » E, non c'era bisogno di più in un libro, nel quale essendo trattato degli uni e degli altri, quell'asserzione gratuita si trovava già confutata implicitamente. E per confutarla pienamente anche qui, senza entrare in una lunga discussione, basterà accennare due delle principali e più incontrastabili differenze che correvano tra quelle due specie di giudici.

Prima differenza: gli Scabini de' quali parla Lotario giudicavano collegialmente. E una cosa riconosciutissima: e nondimeno

Chap. II; Tom. I, pag. 75; Paris, 1809.
 Chap. VI; ibid. pag. 284.
 Storia del Diritto romano nel medio evo, Cap. IV, 3; Del Conte e dei suoi luogotenenti.

per non lasciarla affatto senza prove, rammenteremo due lecridi Carlomagno, nella prima delle quali, prescrivendo che gli uomini liberi non siano costretti ad assistere ai placiti straordinari, se non sono interessati personalmente in alcune delle cause che ci si devono trattare, eccettua dall' esenzione « gli Scabini che devono sedere coi giudici 1; » e nella seconda più particolarmente, « i sette Scabini che devono trovarsi a ogni placito 2. Gli aculdasci longobardi in vece (i quali del rimanente continuano a fgurare nelle leggi longobardiche, anche dopo la conquista. anzi figurano in una di Lotario medesimo 3) non formavano punto un tribunale collettivo; ma ognuno esercitava la sua giurisdizione in un particolare distretto, sezione di quello del giudice, e chiamato Sculdascia, come quello Judiciaria. Cosa riconosciutissima anch'essa, e in prova della quale non si potrebbero addurre testimonianze che non siano già citate da tutti quelli che hanno trattato del regime longobardico; per esempio: il celebre passo di Paolo Diacono: Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt<sup>4</sup>. Tra le leggi poi basterà rammentare quella di Liutprando, citata sopra 5; nella quale è prescritto allo sculdascio di nen tardar più di quattro giorni a decider le cause portate davanti a lui.

Altra differenza: la carica dello sculdascio era, come quella del giudice, e sotto quella del giudice, una carica giudiziaria insieme e militare. Cosa, dobbiamo ripetere anche qui, riconosciutissima. Argaid, quello sculdascio di cui parla Paolo nel luogo citato or ora, rende conto d'una sua spedizione militare a Ferdulfo, duca (che qui è quanto dir giudice) del Friuli: è rimproverato da lui (a torto; ma non è una di quelle circostanze che rendano improbabile un fatto), e combatte nel di lui esercito 6. E ci sono poche leggi longobardiche citate più spesso di quella di Liutprando che determina quanti uomini aventi un cavallo potrà il giudice, in caso di leva, lasciare a casa loro, quanti lo sculdascio: quanti uomini d'inferior condizione potranno l'uno e l'altro far lavorare come opere ne' loro poderi, tre giorni della settimana, fino al ri-

<sup>1 (</sup>Et vicarii comitum) ad ingenuos homines nulla placita faciant custodire, postquam illa tria custodiunt placita que instituta sunt, nisi forte contingat ut aliquis aliqui i accuset: exceptis illis Scadinis qui cum judicibus residere debent. Cu. M. 1. 69.

<sup>2</sup> Utnullus ad placitum banniatur (sia citato), nisi gui causam suam quærit, aut si alter et quærere debet; exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita esse debent. Id. 1. 116. 3 Auctor vero facti si fuerit Advocatus, vel Præpositus, sive Sculdius...

<sup>(</sup>Cod. Esten.: Sculdais) Loth. I, 1. 53; Rer. It., T. I, Part. 1I, pag. 148.

<sup>4</sup> De gest. Lang. Lib. VI, cap. 24. 5 Pag. 162. Aggiungeremo qui la formola con la quale si citava davanti al giudice lo scuidascio negligente, anche perchè è uno de' pochissimi do-cumenti in cui è nominata la Sculdascia. Sculdasci Petre, te appellat Marthus, quod tpse venit cum misso (aut epistola) de suo Sculdascio ad te, quod tu faceres sibi justitiam de Donato, qui est in tua Sculdascio ad te, non fecisti sibi justitiam intra quatuor dies. Ex Cod. Veronensi Biblioth. S. Euphemiæ; apud Canciani. Leg. Barb. T. V, pag. 78.
6 V. l'intiero capitolo 24 del libro VI, citato sopra.

torno dalla spedizione: quanti cavalli menarsi dietro per i loro bagagli. Che scabino fosse un grado della milizia, non se ne trova, credo, nè menzione o indizio in alcun documento, nè con-

gettura in alcuno scrittore.

Con questo s'é dimostrato fors'anche troppo, che la nuova proposizione: essere stati gli Scabini, de' quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti agli Sculdasci longobardi non ha alcun fondamento. Ma prima di finire, dobiamo fare anche qui un'osservazione già fatta più d'una volta, cioè che quella proposiziono, oltre all'esser gratuita e erronea, è in contradizione con gli argomenti che la precedono, e de' quali si vuole che sia la conclusione. Quando s'ammettesse e questa nova proposizione, e le conseguenze che la Nota vorrebbe cavarne val a dire che gli Sculdasci longobardi fossero eletti con un consenso formale di tutto il popolo: che in questo popolo fossero in qualsisia maniera, compresi gl'Italiani; che, per un tal mezzo ci fossero sculdasci italiani (che è tutto dire, e sono parole che stridono) tutto questo non s'accorderebbe, nè con l'interpretazione

della legge di Rachi, ne con quello che la Nota chiama il fatto. Infatti, secondo l'interpretazione, il re, con quelle parole: debeant ire unusquisque ad judicem suum, si sarebbe inteso di rimandare a de' giudici rispettivamente longobardi o italiani quelli che volessero ricorrere indebitamente a lui: la qual cosa suppone che ciascheduna delle due nazioni avesse giudici propri per tutti i casi ne' quali poteva aver luogo quel ricorso irregolare. Secondo la nova proposizione in vece, gl'Italiani non avrebbero avuto giudici propri, se non d'un ordine, e come ora si direbbe d'un'istanza inferiore, cioè giudici per alcuni casi solamente. Dimanierache, in tutti gli altri (e, come abbiamo fatto osservare, dovevano essere almeno i più frequenti), la legge, stando all'interpretazione, avrebbe intimato all'Italiano d'andar da un giudice italiano che, stando alla nova proposizione, non c'era. L'interpretazione dava al vocabolo *giudice* un senso generico: la nova proposizione gli dà, riguardo agl'Italiani, un senso speciale, e sia detto incidentemente, molto più strano. Infatti, anche ne' pochi brani di leggi longobardiche che abbiamo avuta l'occasione di citare, s'è visto lo sculdascio distinto dal giudice, opposto al giudice quanto mai si possa dire; s'è visto che dallo sculdascio c'era appello al giudice, che quello pagava multe a questo, che sotto

<sup>1</sup> De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necestas fuerti non mittant allos homines, nist tantummodo qui unum cabaltum habeant, hoc est homines quinque, et tollant ad sumas suas ipsos caballos sex. De minoribus hominibus qui nec, casas nec terras habeant, dimittant homines decem, et ipsi homines ad ipsum Judicem faciant per hebdomadam unam operas tres, dum ipse Judex de exercitu reveriatur. Scultatus vero dimittat tres homines qui caballos habeant, ut tollant (et tollat!) ad sumas suas ipsos caballos tres; et de minoribus hominibus dimittantur quinque, qui faciant et operas, dum ipse reversus fuerti, sicut ad Judicom diximus, per hebdomadam operas tres. Liutp. lib. VI. 1. 29: già citata in parte anche qui, alla pagina 31.

nn giudice c'erano pià sculdasci, che il giudice dispensava dalle spedizioni militari tanti cavalieri, prondeva tanti cavalli, metteva tante opere ne' suoi poderi: lo sculdascio, tanti e tante meno. Ed era certamente strano il volere che la denominazione di giudice avesse un senso generico, e venisse così a comprendere anche lo sculdascio; ma è, dico, più strano ciò che vorrebbe la nova proposizione, cioè che per gl'Italiani, quella denominazione dovesse indicare esclusivamente lo sculdascio medesimo. Per gl'Italiani, secondo la nova proposizione, il legislatore, dicendo: Vadat unusquisque ad judicem suum, avrebbe voluto dire: andate dal vostro sculdascio; poichè, da una parte il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione, e dall'altra, i giudici propri degl'Italiani erano gli sculdasci.

In quanto al fatto, la discordanza tra esso e la conclusione è ancor più evidente: evidente a segno che non si saprebbe come farla osservare. Il lettore può rammentarsi che quel fatto era un giudizio di quattro vescovi. Ora s'ha egli a fare osservare che i

vescovi non erano sculdasci?

È accaduto (lo diremo apertamente, perchè c'è una ragione manifesta, e un fine utile il dirlo), è accaduto al Romagnosi, nel trattar questo punto di storia, ciò che accade naturalmente a chiunque abbia un attaccamento più vivo e fermo, che considerato, per un'ipotesi non ben determinata, o come si dice, vaga: cioè di gradir subito ogni argomento che paia favorevole ad essa in qualunque maniera, dimenticando che le diverse maniere costituiscono diverse specie, e che queste possono essere incompatibili. Ha fatto come uno che, vedendo da lontano un albero, e avendo fissato che deva essere un albero da frutto, e non un albero boschivo, dicesse prima, fondandosi su un'apparenza qualunque, che su quell'albero ci sono delle mele; poi, cambiando posto, senza però avvicinarsi di più all'albero, dicesse, su un'apparenza diversa, che ci sono delle pesche, poi girando ancora, concludesse da ciò. che ci sono de fichi. Voleva a ogni costo giudici italiani sotto i Longobardi, e li volle giudici stabili insieme e creati al-l'occorrenza, li volle per tutte le cause e solamente per alcune vescovi e sculdasei. È di più, eletti o presentati dai Comuni italiani, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi; in qualunque maniera, a piacer di chi legge, pur che siano giudici italiani: come se il saper che ci fossero non dipendesse appunto dal veder quali fossero, e come ci fossero. poichè non è allegato, ne crodo che ci sia alcun documento il quale attesti in genere che ci fossero giudici italiani, nè è addotto alcun argomento il quale dimostri che ci dovevano essere. Esempio notabile di quanto importi il non fissarsi in un'opinione, prima, non dico d'averla riconosciuta vera, ma d'essersela rappresentata in una forma distinta.

Non abbiamo parlato, nè parleremo d'un altro fatto asserito nella tesi, cioè de' giudici misti, quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi; perchè, quantunque la nota citata al prin-

cipio di queste osservazioni: Le prove di questa particolarità e delle altre qui ricordate si vedranno nel seguente paragrafo, sia messa appunto a quelle parole, l'autore non parla più di ciò nè nel paragrafo accennato, nè altrove. Omissione importante, giacchè se fosse stata provata questa mistura, sarebbe stato provato implicitamente anche quello de' due elementi, che n'aveva tanto bisogno. E omissione irreparabile; giacchè, in questo caso non ci par possibile di congetturare, nemmeno alla lontana, quali

potessero esser queste prove.

Proporremo qui in vece, per occasione, come abbiamo detto, una congettura sul significato delle parole: totius populi consensu, che si trovano nel capitolo francico già citato, di Lodovico Pio, e nella legge longobardica di Lotario I, che ne è la copia quasi letterale, e che trascriviamo qui: Ut Missi nostri abicumque malos Scabinos invenerint, ejiciant, et cum totius Populi consensu, in eorum loco bonos eligant et cun electi fuerint, jurare faciant ut scientes injuste judicare non habeant. L'interpretazione che a prima vista, può parer più naturale e che, per quanto sappiamo, è accettata generalmente, o almeno non è stata messa in dubbio da nessuno, è che le nomine degli scabini, attribuite in questo caso ai messi reali, fossero sottoposte a uno scrutinio generale di tutti gli uomini liberi (di quale o di quali razze, qui non importa) delle diverse circoscrizioni del territorio. Eccó ora i motivi che ci fanno dubitar fortemente della verità di quest'interpretazione, e parer molto più verisimile un'altra affatto diversa.

Ciò che può dar più lume in una tale ricerca sono certamente gli altri atti legislativi che riguardino la stessa materia; sono anzi i soli che possano dar qualche lume, se, come crediamo, non ci sono documenti d'altro genere relativi al punto speciale dell'elezione degli scabini. Ora, nella legislazione francica, e nella franco-longobardica (le leggi longobardiche anteriori, come s'è accennato un'altra volta, non parlano mai di scabini) c'è se non c'inganniamo, un solo capitolo diverso da quello in questione, nel quale, a proposito dell'elezione degli scabini sia fatta menzione del popolo, ma in diversa maniera, e a proposito anche d'altre elezioni. Ed è il seguente di Carlomagno: Ut judices, Vicedomini Præpositi, Advocati. Centenarii, Scabinei, boni et veraces et mansueti, cum Comite et populo eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda 1. Quale è qui la parte del popolo? S'ha egli a intendere che le parole: cum populo significhino una cooperazione effettiva, richiedano un consenso formale del popolo medesimo? Non pare, se si riflette alla qualità della più parte di quelle cariche. Per restringerci a una sola, giacche crediamo che possa bastare, gli Avvocati de'quali parla questo capitolo di Carlomagno, e altri capitoli e leggi di lui e de' suoi figli e nipoti, erano patrocinatori e rappresentanti de' vescovi e delle chiese,

<sup>1</sup> Car. M. Capitulare I anni 809, cap. 22; Baluz. T. I, pag. 466.

nominati per lo più dai vescovi medesimi, o da altri prelati. Ora non si saprebbe vedere il perchè tali nomine dovessero essere approvate formalmente e confermate dal popolo. Ma la cosa diventa piana, se s'intende che le parole: cum comite et populo, indicavano la presenza dell'uno e dell'altro, cioè che le nomine e degli Avvocati e degli scabini e di tutte quell'altre cariche dovessero da chi toccava, esser fatte e promulgate in un placito tenuto dal conte; o con la presenza del conte, se il placito era presieduto da un messo reale. I placiti si tenevano in pubblico, e gli uomini liberi dovevano qualche volta e potevano sempre esserci presenti: quella forma solenne d'elezioni era quindi un mezzo di farle conoscere a tutti, come sarebbe ora il pubblicarle con le stampe. E che l'interpretazione proposta da noi delle parole: cum comite et populo, non sia arbitraria, si vede da una legge di Carlomagno medesimo relativa ai soli Avvocati, nella quale in vece di cum, è detto appunto in præsentia. « Vogliamo che gli Avvocati siano eletti alla presenza dei conti, e che non siano persone di cattiva riputazione, ma quali la legge li richiede 1. > Un altra di Lotario I, sullo stesso argomento, e fatta probabilmente per essere allora poco osservata quella del grand nomo morto, dice il medesimo in un'altra forma: « Vogliamo che i vescovi eleggano i loro Avvocati col conte <sup>2</sup>. In queste due leggi il popolo non è neppur nominato: la qual cosa non vuol però dire che fosse escluso, e che una formalità così importante si trovasse alterata così gravemente con una semplice omissione. L'intento principale e diretto di quelle leggi era anzi di prescrivere la pubblicità della nomina, e d'impedire che si presentassero a trattar le cause dei vescovi e delle chiese, persone delegate con un atto privato, e non conosciute da' magistrati e dal pubblico. Le formole In præsentia comitum, Una cum comite, indicavano il placito del conte dove la presenza del popolo veniva da sè. Il capitolo di Carlomagno, citato poco fa, e che si riferisce a diverse cariche, fu da lui inserito nelle leggi longobardiche, ma omesse le parole: « col conte e col popolo, » e aggiunte quest'altre: « e timorati di Dio 3. »

<sup>1</sup> Volumus ut Advocati in præsentja Comitum eligantur, non habente malam famam, sed tales eligantur, quales lew jubet eligere. Car. M. 1. 64. 2 Volumus ut Episcopi una cum Comite suos Advocatos eligant. Loth. I. 1. 10.

<sup>3</sup> Ut Judices Advocati, Centenarii, Scabini, præpositi quales meliores inveniri possunt, et Deum Itmentes, constituantur ad sua ministeria exercenda. Car. M. 1. 55. Trascriviamo qui la formola dell'elezione degli Advocati, cavata dal codice Estense (d'incerta data) e pubblicata dal Muratori (Rer. It. T. I, parte II. pag. 96). Domne Comes, hoc dictie Raynatdus Episcopus, quod vult eligere Donatum, ut sit suum Advocatus, et de Episcopatu; quod habeat de hac hora in antea licantiam et potestatem de rebus Ecclesiæ appellationes faciendi et recipiendi, et res Ecclesiæ per pugnam requirendi et excuttendi; et quod fecerit per se vet cum Episcopo, de rebus Ecclesiæ, permaneat stabile. Dicis ita Episcopo! (Episcope? Pro Episcopo?) Dico Domne Comes. Præcipite fært notitiam (cioè, probabilmente, che si pubblichi solennemente al popolo radunato). In nota a questa formola il Muratori dice: Hic habes quid olim foret Advocatorum munus... et quomodo eos a Principe postularent Episcopi, etteræque Ecclesiæ. A noi

In questi due casi, l'intento diretto del legislatore era di comandare o piuttosto di raccomandare che le nomine cadessero sopra persone di buona qualità; la forma dell'elezione diventava una circostanza meramente accessoria. L'erciò è solo accennata incidentemente, e per un di più, nel capitolo; nella legge è passata sotto silenzio, e sottintesa. Anzi, quel capitolo era stato promulgato di nuovo anche in Francia da Carlomagno medesimo in un secondo capitolare dell'anno medesimo; e ugualmente senza le parole: cum comite et populo 1.

Se, come ci pare sufficientemente provato, il popolo, al tempo di Carlomagno, faceva bensì una parte nell'elezione degli scabini e di tutte quell'altre cariche, ma la parte di spettatore, non deve parer verisimile che la formola, totius populi consensu, usata da Lodovico, suo figlio, significhi una parte così importantemente diversa; come sarebbe il cooperare effettivamente all'elezione medesima con un consenso formale. Per intenderla così bisognerebbe volere, o che Lodovico avesse, in quell'occasione, conferita formalmente al popolo quella nova attribuzione, o che non avesse fatto altro che riconoscere implicitamente una nova consuetudine, e l'uno e l'altro sono ugualmente inverisimili. L'oggetto del capitolo di Lodovico era d'autorizzare i messi reali a deporre i cattivi scabini, e a sostituirne de' buoni: se avesse di più voluto introdurre una novità così essenziale nella forma dell'elezione, è egli credibile che l'avrebbe fatto con una frase incidente, accennando piuttosto che prescrivendo, e senza indicare nessuna norma, per una cosa che n'avrebbe avuto tanto bisogno? 2 E sarebbe forse anche più strano il supporre che si fosse fatta da sè, e fosse diventata consuetudine, in que' vent' anni ch' erano corsi dopo il capitolo di Carlomagno. Ché non era certamente quello, e non era nemmeno vicino, il tempo in cui il popolo (nel senso di una totalità d'uomini liberi) fosse per la strada d'acquistare novi poteri; era in vece ciò che facevano i primati secolari e ecclesiastici; s'andava verso il feudalismo. È, del resto, non sono gli acquisti d'una moltitudine quelli che si fanno senza fracasso, e senza che ne rimangano memorie dirette nella storia.

Un senso, almeno più verisimile, di quella formola ci pare in-dicato da alcuni dei testi che abbiamo già allegati ad altro fine; ed è un senso molto consonante con lo spirito della legislazione carolingia. In essa, insieme con espressioni che hanno un intento strettamente legale, e prescrivono o proibiscono atti positivi, si trovano, molto più spesso che in quelle degli altri barbari, espressioni che hanno una forza puramente morale, e sono in effetto av-

pare che tutto in questa formola esprima, non una petizione, ma una semplice dichiarazione; e ne rimettiamo il giudizio al lettore. A ogni modo, qui non si vede alcun intervento effettivo del popolo.

1 Car. M. Capitulare II anni 809, cap. 11; Baluz. T. I. pag. 472.

2 Pare bensì nova la facoltà espressamente data ai messi reali, di deporre scabini; almeno non si trova, come crediamo, e abbiamo già detto, in alcun atto legislativo di Carlomagno, nè (cosa che sarebbe più notabile, anzi singolare) d'alcun re suo antecessore.

vertimenti e consigli piuttosto che ordini. Un capitolo di Carlomagno, inserito da lui nelle leggi longobardiche, prescrive che l'uomo stato condannato a morte e poi graziato, non possa essere scabino 1: ecco una condizione positiva, e capace di prove giuridiche. E insieme s'è visto in altri capitoli o leggi, che gli scabini dovevano eleggersi « buoni, veraci, mansueti, timorati di Dio, i meglio che si possano trovare. » S'è visto che, per Avvocati, una legge di Carlomagno vuole uomini « che non abbiano cattiva ri-putazione: » una del nostro Lotario li vuole « di fama non sospetta, ma che abbiano un buon nome, e un merito riconosciuto 2. > Ora ci pare che, nel caso in questione, la formola: totius populi consensu, abbia un significato analogo a questi ultimi esempi, anzi identico con alcuni; cioè che la legge comandi o, dirò di novo, raccomandi ai messi reali, di nominare scabini degli uomini buoni per consenso universale, e indicati, per dir così, dalla stima pub-

Non dobbiamo trascurare un'obiezione che, a prima vista, può parer concludente. La formola consensu populi, si trova, col significato indubitabile d'un consenso formale, in un altro luogo della legislazione carolingia, voglio dire nella celebre frase in-cidente dell'Editto Pistense di Carlo il Calvo: Et quoniam lex consensu, populi fit et constitutione Regis 3. Ma s'osservi che la parola populus ha qui un tutt'altro significato, e non vuol dire altro che la radunanza delle persone costituité in certe dignità. Il dotto Baluze adduce in prova di questa interpretazione diversi capitolari in cui quel consenso è attribuito ai Fedeli 4. E un argomento non meno perentorio è la formalità del consenso medesimo, quale è specificata in un capitolo di Carlomagno: « S' interroghi il popolo intorno ai capitoli aggiunti alla legge » salica; « e quando futti acconsentano, li sottoscrivano di proprio pugno 5. » Se non foss'altro, le difficoltà matériali che presenta la radunanza, la deliberazione, il consenso autenticato, in quella maniera, d'un popolo inteso nell'altro significato, non permettono di supporre che in questo caso, per popolo si possa intender altro che alcuni.

Ma non si potrebb'egli intendere che anche la legge di Lotario abbia voluto parlare di quel popolo aristocratico, e richiedere un suo consenso formale all'elezione degli scabini? Lasciando da una parte le ragioni particolari che non s'accorderebbero con una

Ξ..

<sup>1</sup> De illis hominibus qui propter eorum culpam ad mortem judicati fuerint, ct postea ets fuerit vita concessa... In testimonio non suscipiatuar, nec inter-Scabinios ad legem judicandam locum teneat. Car. M. Capitulare 1. anni 809, cap. 30: Baluz. T. 1, pag. 467-468. — Car M. 1. 45. 2 Dum (Cod. Estens.; Debet) ergo unusquisque eorum habere Advoca-tum non mala fama suspicatum, sed bono: opinionis et laudabilis artis in-

ventum. Loth. I. 1. 96.

<sup>3</sup> Capitula Car. Calvi Tit. 36. Edictum Pistense; Baluz. T. II. pag. 177. 4 Op. cit. Pæfat. VII. 5 Ut populus interrogetur de capitulis quæ in lege (salica) noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant, Car. M. Capitulare III anni 803. cap. 19. Ibid. T. I. pag. 394.

tale interpretazione, crediamo che, per riflutarla, basti riflettere che quel popolo non si trovava ne' placiti minori i, dove si facevano tali elezioni. Populus, nei due luoghi de' capitolari citati in questo momento (e sono, credo, i soli in cui la parola abbia un tal significato), vuol dire la radunanza generale degli ottimati secolari e de' prelati ne' placiti reali; e non si può quindi intendere di quella più o meno piccola parte di essi, che assistesse agli altri. Così, per prendere un esempio da cose attuali e note, una legge francese non darebbe il nome di Camere a que' tanti pari e deputati che intervenissero nel capo-luogo d'un dipartimento a un'elezione di consiglieri dipartimentali. Il totius aggiunto a popuii fa sentire ancor più, che non si trattava d'una frazione accidentale d'un popolo. Se, in vece, questa parola s'intende nel senso di pubblico, o ancor meglio, di gente, nel senso che ha conservato in inglese, trasformandosi in people, l'aggiunto totius non ha nulla di contradittorio, non è altro che un'espressione enfatica, analoga al parlar comune degli uomini, e che ha un'analogia speciale con altre espressioni della legislazione carolingia.

Chè, appunto perchè la parola populus c'è adoprata a significar cose molto diverse, ci si trova, in alcuni casi, accompagnata con altre parole che doterminano e circoscrivono, più o meno preci-samente, il senso a una di esse. Qualche volta sono parole esprimenti inferiorità, e per le quali populus, in vece d'alcuni governanti, viene a significare la moltitudine de governati; come: vulgaris populus 2 minor populus 3. Qualche altra volta sono parole esprimenti generalità, ma con questo stesso intento limitato cioè la generalità de governati. Così in una legge di Pipino, è detto che al popolo universale sia fatta pronta giustizia dai conti, dai gastaldí, dagli sculdasci, da ogni magistrato ; » in un'altra di Lodovico II, che « s'ascoltino i richiami di tutto il popolo in genere 5. » Qualche volta, finalmente, sono ancora parole esprimenti generalità, ma in un senso più esteso; come in quel capitolare di Lodovico Pio, dove, tra i fini che dice d'essersi proposti nel suo governo, mette: « che la pace e la giustizia si mantengano in tutta la generalità del popolo 6. » E in altri

<sup>1</sup> Minora vero placita Comes, sive intra suam potestatem, vel ubi impetrare potuerit habeat. Lud. P. Capitulare I anni 319, cap. 14. lbid. T. I.

pag. 803, et al.

2 De vulgari populo, ut unusquisque suos minores distringat, ut melius uc melius obediant mandatis et præceptis imperialibus. Car. M. Capitulare

ac mettus obediant mandatis et præceptis imperialibus. Car. M. Capitulare I anni 810, cap, 18, Ibid. T. I. pag. 474

3 Hoc etiam muitorum queretis ad nos delatum, quod potentes et honoroti viri, locis quibus conversantur, minorem populum depopulentur et opprimant. etc. Lud. II, Imp. Capitula data, anno 850, in conventu ticinensi, Tit. I, cap. 5. Ibid. T. II, pag. 348.
4 De universali quidem populo, qui ubicumque justitiam quæsierit, suscipiat, tam a Comitibus suis, quam ctiam a Gastalditis, seu Sculdastis, vel loci Præpositis juxia ipsorum leges, absque tarditate. Pip. 1, 8.
5 Totus populi querimonia generaliter audiatur, et legaliter diffiniatur. Lud. II, Legalio 3: Rer. It. T. I, Part. II, pag. 159.
6 . . . ut pax et justitia in omni generalitate populi nostri conservciur. Lud. P. Capitulare anni 823. cap. 2: Baluz. T. I pag. 633.

Lud. P. Capitulare anni 823, cap. 2; Baluz. T. I pag. 638.

atti solenni di re franchi: « il popolo cristiano 1, il popolo di Dio : » espressioni che indicano agualmente una totalità morale, senza distinzione di classi. Aggiungeremo che, in questi casi, e ancora più in quelli dove non si fa menzione del popolo se non per ordinare o insinuare ai potenti la giustizia e la mansuetudine verso di esso, era anche esclusa, e come persa, ogni distinzione di razze. È quest'intento più generale, più umano, meno etnico dirò così, è uno de caratteri che distinguono le leggi longobardiche de' re o imperatori franchi, dalle antecedenti; e s'accorda con quell'altro carattere che abbiamo già accennato, cioè l'esser quelle leggi non di rado ammonizioni morali e religiose, piuttosto che prescrizioni strettamente legislative; per cui venivano a toccare que' punti in cui la comune origine, la comune natura e la comune sudditanza a una legge divina sono ciò che predomina, e « non c'è più nè Giudeo, nè Greco, nè servo, nè libero 3. » E, certo (ci si permetta un' osservazione non necessaria, ma quasi inevitabile), non è quella la forma propria e migliore delle leggi: il loro oggetto dev'esser preciso e circoscritto più che si può, affinchè l'osservanza possa essere adequata, e la repressione non sia arbitraria; il legislatore non deve farsi predicatore: chi non lo sa? ma sarebbe leggerezza e pedanteria insieme il non guardar la cosa che da questo aspetto. In mezzo a quella ferrea distinzione di razze, non solo era bello, ma non poteva essere senza qualche effetto il richiamo a qualcosa di conune, d'universale e insieme di sacro; e l'esser qualche volta quelle diverse razze riunite, se non altro, in un vocabolo, era come un annunzio e una preparazione lontana della fusione reale di esse. Dico lontana; perchè la cosa doveva farsi per gradi, e ci vollero altre cause, alcune di natura diversa o anche opposta, e lente, indirette e, come accade spesso, mosse da voleri, che ne si proponevano, ne prevedevano un tale effetto. E tra queste cause fu certamente una principalissima l'aumento progressivo del potere degli ottimati o signori, divenuti ereditari, e de' prelati, al-cuni dei quali erano divenuti più signori che vescovi o abati. La differenza tra signore e non signore fece come scomparire l'antica differenza tra Barbaro e Romano; e in vece di più razze, non rimase che una classe e una moltitudine, le diverse frazioni della quale poterono poi naturalmente e convenientemente chiamarsi Comuni. Ma con diverso successo, e nel momento, e per l'avvenire. Chè, dove c'era un potere supremo, più o meno attivo, più o meno rispettato, ma presente, i Comuni, o vinti e disfatti, o ammessi a incerte e fragili condizioni, lasciarono viva, anzi più

<sup>1...</sup> ad illorum et totius populi Christiani perpetuam pacem. Charla Divis. Imp. etc. Ibid. T. I. pag. 572.

<sup>2 . . .</sup> et populus. Dei salvus sit, et legem ac justitiam et pacem ac tranquillitatem habeat. Capitul. Car. Calv. Ibid. T. II, pag. 204.

3 Non est judæus neque Græcus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque fæmina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu. S. Paul. ad Galat. III, 28.

forte l'unità; vincitori, dove non c'era quel potere presente, accrebbero smisuratamente la divisione che già esisteva creando tanti novi poteri, i quali diventavano supremi di fatto ogni volta che il supremo in titolo era senza forza reale. Povere creazioni, e così instabili la più parte; ma nelle mutazioni delle quali rimaneva stabile lo sminuzzamento.

Per tornare al punto o, ciò che è meglio, per concludere: del popolo inteso nel significato il più generale e indeterminato, e del solo genere di consenso che può convenire a un tal popolo, ci pare che abbia voluto parlare Lotario. Interpretazione verisimile per sè, e che rimane la sola verisimile se, come abbiamo cercato di dimostrare, non si può intendere che abbia voluto parlare nè d'un popolo politico, nè d'un consenso fermale.

d'un popolo politico, ne d'un consenso formale.

Ma che dire di que' legislatori che adopravano un vocabolo medesimo, e un vocabolo di tanta importanza, a significar cose tanto diverse, ora pochi, ora molti, ora tutti? Ch'erano barbari. Non s'era ancora conosciuto quanto importi il mantener distinte le parole per non confonder le cose. Tutt'al più, si può dire per loro scusa, che cercavano qualche volta di prevenir gli equivochi, con l'aggiunta d'altre parole. Ma ci vuol altro. Vedete un poco i moderni: hanno adoprata anch'essi quella parola, e non poco, e non per fini di poca importanza; ma la prima cosa è stata d'andar bene intesi sul suo significato preciso. E perciò non c'era pericolo che nell'applicazione potessero nascere degli imbrogli; come non c'è più pericolo che, quando due disputano intorno al popolo, uno intenda una cosa, l'altro un'altra, ovvero che non sappiano nè l'uno nè l'altro cosa s'intendano. Tanta è la differenza che passa tra un'epoca barbara e un'epoca positiva!

## CAPITOLO IV.

## D'una opinione moderna sulla bontà morale de Longobardi.

Non molto dopo il principio del secolo scorso, alcuni scrittori portarono, de' barbari invasori dell'impero romano, un giudizio molto più favorevole di quello invalso nell'opinione comune: e i Longobardi specialmente ebbero non solo apologisti, ma panegiristi celebri. Il sentimento di questi fu poi quasi generalmente seguito dagli scrittori posteriori, e divenne una specie di moda. Tra le varie cagioni di questa rivoluzioncella d'idee, una sarà stata certamente l'essere oramai stucchi dell'antica opinione, non mai ragionata e sempre ripetuta da una folla di prosatori, che per la forza dell'argomentazione non la cedevano ai poeti, da una folla di poeti che per l'entusiasmo non la cedevano ai prosatori prosatori e poeti, i quali. di padre in figlio, deploravano da secoli l'invasione de' barbari, lo scettro dell'universo strappato di mano alla Donna del Tebro, gli archi atterrati, la civilta distrutta; e dipingevano così a gran pennellate i barbari come feroci, immani,

rozzi, e bestiali. Alcuni di que' pochissimi a cui non piacciono i giudizi senza discussione, e i risultati senza analisi, si misero allora a fingare in quella barbarie; e non c'è da maravigliarsi che siano stati disposti a ricavarne un'opinione diversa, e ad attenersi a quella; come l'infermo giaciuto per un pezzo da una

parte, trova un sollievo nel rivoltarsi dall'altra.

Ma per restringerci ai Longobardi, il fondamento sul quale principalmente è stata stabilita l'opinione della loro bontà morale, e della loro dolce maniera di vivere e di lasciar vivere, è il famoso passo di Paolo Diacono: « Questo c'era di mirabile nel regno de' Longobardi, che non si sentiva mai parlare, nè di vio-lenze, nè d'insidie, nè d'angherie: mai un furto, nè un assassinio: ognuno girava a piacer suo, con la maggior sicurezza 1. >

Il Giannone cità questo passo come una prova, dopo aver definita così la dominazione longobardica: « Regno ancorchè nel suo principio aspro, ed incolto, pure si rende da poi così placido e culto, che per lo spazio di ducento anni che durò portava invi-

dia (sic) a tutte l'altre Nazioni 2. »

Il Muratori sostenendo il passo medesimo contro un'obiezione del Baronio, osserva che i mali fatti da' Longobardi ne' paesi nemici non provano nulla contro l'asserzione di Paolo. che nel regno loro si godesse *questa invidiabil tranquillità* 3. E per lasciar da parte molt'altri, il Denina lo cita ugualmente come una prova; acconsentendo però al Baronio che si levi qualcosa da un elogio che viene da un autore parziale 4.

Ecco l'obiezione del Baronio: « Così Paolo ;ma è un Longobardo che parla: e parlano ben diversamente gli altri che erano vissuti in quel tempo, e principalmente Gregorio papa, il quale a que' Longobardi da, per i loro eccessi, il titolo di nefandissima nazione, e riferisce di essi cose affatto contrarie a quelle che rac-

conta Paolo 5. »

Ma per levare ogni autorità a quella testimonianza, non ci pare che ci fosse bisogno di ricorrere alla nazionalità del testimonio. Basta osservare più esplicitamente che Paolo parla del regno d'Autari, cioè di cose passate da circa due secoli. Per render sospetta la verità d'un fatto storico, principalmente di tempi ille-terati, si crede con tutta ragione, che basti il non trovarlo riferito se non da uomini venuti molto tempo dopo; e qui non si tratta d'un fatto particolare, ma d'un vasto complesso di fatti, dello stato d'un paese. Di più, lo storico, il quale lo chiama uno stato maraviglioso, ne accenna poi qualche cagione? Nessuna. Se ne può forse vedere la preparazione e il presagio ne' fatti antece-

<sup>1</sup> Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ, nemo aliquem injuste angariabat, nemo tentia, name structurar instance, nemo auquem ny mose anjuratou, nemo spollabat, non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat. Paul. Diac. lib. 3. cap. 16.

2 Ist. Civ., lib. 5, cap. 4, verso la fine.
3 Annali d'Italia, an. 584.
4 Rivol. d'It. lib. 7, cap. 9.
5 Annal. Eccl, ad an. 585.

denti? Paolo medesimo risponde che, nell'epoca dei duchi, cioè in quella che precedette immediatamente quel secol d'oro, molti nobili romani furono messi a morte, come il mezzo più spiccio per impossessarsi de' loro averi; che nella parte d'Italia invasa e occupata in quell'interregno, furono spogliate chiese, uccisi sacerdoti, diroccate città, distrutte popolazioni 1. Certo, il salto da tali fàtti

> A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a così fida Cittadinanza 2

non è cosa da ammettersi senza prove e senza spiegazioni, sul semplice asserto d'un postero della sesta o settima generazione 3. E, crediamo di poter francamente concludere, una di quelle solite storie d'una età felicissima, che si trovano presso i popoli più o meno rozzi: storie che sono qualche volta sogni addirittura, qualche volta esagerazione; come pare che sia stato in questo caso. La sostituzione del poter regio alla sfrenata sovranità dei duchi fu certamente un passaggio a uno stato migliore, o più tollerabile per tutti: l'immaginazione de' posteri, eccitata dai racconti de' vecchi, fece il salto alla perfezione.

Quand anche però quelle parole di Paolo avessero meritata pie-nissima fede, non si sarebbe almeno dovuto credere più di quello che affermano, come hanno fatto vari scrittori parziali de' Lon-

1 His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt

1 His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt ... Per hos Langobardorum duces ... spoliatis ecèlestis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant extinctis, exceptis his regionibus quas Alboin ceperat, Rodia ex maxima parte capta et a Langobardis subjugata est. Paul. Diac, lib. 2. c. 32.

2 Dante Par. XV, 190.

3 Nella prima edizione avevamo detto in questo luogo che « quel mirabile elogio è preceduto da certe parole di colore oscuro (Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur), da non potersi nemmeno tradurre con un senso preciso: le quali però, se qualche cosa lasciano intravedere, è tutt'altro che felicità e misericordia. »

Era, come ogni lettore avrà veduto subito, e come vediamo finalmente anche noi, un dire che non ci si poteva intender nulla, e pretendere nello stesso tempo d'intenderci dentro qualcosa. E di più qualcosa di poco probabile; giacche, se può esser ragionevole il supporre che il buon diacono nella scarsità di notizie positive, credesse troppo facilmente a una tradizione vega; non lo è certamente il suporre che connettesse così male, da parlar di bontà, e di bontà maravigliosa, a proposito, e come per epifonema (Erat sane hoc mirabite, etc.), di fatti dolorosi e spietati. Quindi la migliore, anzi la sola correzione che si potesse fare a quell'osservazione, era di levarla. era di levarla.

era di levaria.

In un'appendice a questo capitolo proporremo una nova interpretazione di quelle parole di Paolo Diacono. E per dir la verità, non sappiamo se questo potrà parere un'ammenda dell'averle così leggermente sentenziate inintelligibili, o una seconda temerità, dopo tante ricerche d'uomini dotti su quel davvero intralciato argomento. Ma la diversità appunto delle loro opinioni, e un non so che di dubbio con cui la più parte sono esposte, ci serva di scusa quand'anche si trovasse che non avessimo dato nel segno. E, del resto, confessiamo volentieri fin d'ora, che quelle ricerche hanno dato non meno aiuto che impulso alla nostra, e che non siamo arrivati a concludere diversamente da tutti i loro autori, se non imparando da ognuno.

gobardi, estendendo a tutto il seguito della loro dominazione in Italia, o almeno a un tempo indefinito, ciò che lo storico dice solamente del tempo d'Autari 1. Già l'abbiamo visto del Giannone; e il Muratori medesimo, parlando dello stato in cui si trovava la parto d'Italia «che ubbidiva ai Longobardi, prima che i Franchi no ne impadronissero, » s'esprime così: « Buona giustizia era fatta, si potea portar l'oro in palma viaggiando?: » parole suggerite evidentemente da quelle di Paolo. E non si saprebbe congotturare qual altro fondamento abbiano quelle di cui si serve altrove sull'argomento medesimo: « Torniamo ai Longobardi. Dacche costoro abjurato l'Arianesimo si unirono colla Chiesa Cattolica. allora più che mai deposero l'antica loro selvatichezza, e gareggiarono coll'altre nazioni cattoliche nella piacevolezza, nella piete, nella clemenza, e nella giustizia, di modo che sotto il loro govorno non mancavano le rugiade della contentezza 3. » Le rugiade dal medio evo! Dio ne preservi l'erbe de nostri nemici. Anche prima d'osservare che sono affermazioni senza prove, c'è nelle parolo stosso qualcosa che avverte che non esprimono una distinta o sentita verità. Qui sono rugiade, piacevolezza, pietà, clemenza, giustiza; là un regno che faceva invidia (giacché è questo sicuramente che ha voluto dire il Giannone) a tutte l'altre nazioni: tale non è le stile della persuasione che viene dopo una curiosità sincora, dopo un dubbio ponderatore, dopo un esame accurato. Questo fa trovar nelle cose un carattere particolare che s'imprime naturalmente nelle parole: la verità storica non va a collocarsi in quelle genoralità tanto meno significanti quanto più ampie, che sono così spesso il mezzo di comunicazione tra il poco bisogno di spiegarsi o il poco bisogno d'intendore. Non sarà fuor di proposito l'osservare quanto abbia contribuito

Non sarà fuor di proposito l'osservare quanto abbia contribuito a promuover questa opinione l'aver supposto che Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. S'è già accennato che una tale supposizione doveva naturalmente scemare la materia dell'osservazioni sui punti principali di quella storia. Ora l'osservar poco è appunto il mezzo più sicuro, per concluder molto. Ed è facile vedere come ciò sia avvenuto anche in questo caso.

Infatti, essendo i Longobardi padreni del paese, soli legislatori in quello, arbitri in gran parte, e senza contrasto, del destino della popolazione indigena. il punto più importante della loro morale, la materia principale del giudizio che se ne deve portare, è la loro condotta verso la classe numerosa de' vinti. La tentazione d'essere ingiusti doveva esser grande in proporzione della facilità, della impunità, e del profitto; e secondo la natura co-

<sup>1</sup> De rege Authari et quanta securitas ejus tempore fuerit. Lib. III. Cap. 16. (ili argomenti per i quali ci pareva e ci pare dimostrato il nessun valore storico di quel passo, ci avevano fatta perder di vista quest'osservazione così opportuna, che abbiamo poi trovata nel dottissimo Discorso della condizione de' Romani vinti da' Longobardi del signor Carlo Troja. § XLIV. Anno 584.
2 A. Jich. Ital. Discort. 21.

<sup>2</sup> Abdich, Hal. Disacrt. 21. 3 Ibid. Dissert. 28

mune degli uomini, non solo l'azioni, ma l'idee e le teorie morali potevano facilmente accomodarsi a queste circostanze. Per chiamar buoni o tristi i Longobardi, bisognerebbe dunque cercare se hanno ceduto a questa tentazione, o se è stato più forte in loro l'amore della giustizia. Ma col supporre i vincitori e i vinti di ventati una cosa sola, gli scrittori moderni hanno esclusa questa ricerca, e t'rato così un velo sulla parte più importante e più

vasta della questione.

Di più, anche per giudicare la moralità de' Longobardi nelle loro relazioni tra di loro, il fatto dell'essere le due nazioni rimaste divise, è tutt'altro che indifferente. Chè, per dichiarar virtuoso un sentimento, un atto qualunque, non basta riconoscorci qualche carattere di sacrifizio, o d'austerità o di benevolenza; bisogna guardar prima se non è opposto ai doveri della giustizia e della carità universale. Ora, ci sono delle circostanze nelle quali per mantenere l'ingiustizia, sono appunto necessarie alcune di quelle disposizioni d'animo, le quali per sè sarebbero virtuose. Dalla repubblica di Sparta fino alle compagnie d'assassini, tutte le società, che hanno voluto godere di certi beni e di certi vantaggi a spese d'altri uomini, non hanno potuto mantener l'unione tanto necessaria, che col mezzo di sacrifizi delle passioni private, con un'aquità rigorosa tra i soci, e con una severità, con una fiducia, con un'affezione, qualche volta eroica. Essere iniquo con tutti non è concesso a nessuno; e senza un po' di virtù non si fa nulla, in questo mondo.

Posto ciò, si vede anche subito quanto manchi a un altro argomento addotto da molti panegiristi de' Longobardi, e che riferiamo con le parole d'uno de' più celebri. « I Pontefici Romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano sofferirgli nell'Italia come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, gli depinsero al Mondo per crudeli, inumani, e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli Scrittori dell'età seguenti, acquistassero fama d'incolti, e di crudeli. Ma le leggi loro cotanto saggie, e giuste, che scampate dall'ingiuria del tempo, ancor oggi si leggono, potranno esser bastanti documenti della loro umanità, giustizia, e prudenza civile. Avvenne a quelle appunto ciò, che accadde alle leggi Romane: ruinato l'Imperio non per questo manco l'autorità, e la forza di quelle ne' nuovi dominj in Europa stabiliti: rovinato il Regno de' Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno la Così la bontà de' costumi sarebbe provata dalla bontà delle leggi e la bonta delle leggi, dal loro

sopravvivere alla conquista.

Questo secondo argomento è messo di novo in campo dal Giannone, poco dopo, «L'eminenza, » dice, « di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potra comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia , e succeduti in quello i Fran-

Giannone. Ist. Civ., Lib. 5. cap. 4. alla fine.
 Discacciati i Longobardi ? Il Giannone volle dire sicuramente: i re lon-

zesi, Carlo Re di Francia, e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia, che a lui ubbidiva. osservate 1. » Non possiamo qui a meno d'osservare quanto sia strano in uno scrittore di storia il considerare come una particolarità delle leggi longobardiche e delle leggi romane l'esser sopravvissute a una conquista. Per citarne qualche esempio, e solamente di leggi de' barbari del medio evo, quella de' Burgundioni, detta Gundebada dal re Gundebaldo che l'aveva promulgata, sopravvisse alla con-quista de' Franchi <sup>2</sup> e a tant'altre vicende posteriori, abbastanza per esser chiamata in francese: la loi Gombette; quelle de' Visigoti, a più varie e strane conquiste 3; Guglielmo il Bastardo confermò espressamente quella d'Odoardo il Confessore 4: fatti che sarebbero più notabili di quello che lo pare tanto al Giannone, se si bada alle circostanze particolari di essi. Ma che dico? forse più notabile ancora sarebbe un altro fatto di Carlomagno medesimo, cioè l'aver lasciata in vigore la legge de' Sassoni 5, dopo più di trent'anni di guerre, di sommissioni, di ribellioni, di supplizi, e infine di deportazioni. Ma era come una conseguenza naturale dell'aver lasciata sussistere, in una forma qualunque, la nazione. E tanto era lontano quel re dall'abrogar le legislazioni de' popoli conquistati, che in tutti i suoi domini volle che fossero messe in iscritto quelle ch'erano solamente tradizionali, come sappiamo da Eginardo 6.

E questo fu veramente un pensiero particolare di quell'uomo: in quanto al resto, pensò, o piuttosto non ci pensò, come gli altri. Le ragioni che abbiamo accennate altrove, dell'essere stata lasciata ai vinti la legge romana (cioè la difficoltà, e la mancanza di motivi di fare il contrario) c'erano almeno ugualmente quando i vinti fossero barbari. E c'erano più forti che mai nel caso di cui si tratta. Infatti, come avrebbe potuto Carlomagno abrogare le leggi longobardiche, e sostituire ad esse una nova legislazione? Con un atto d'assoluto potere? Nessuno ignora ch'era cosa inau-

gobardi; come, per regno d'Italia, dovette intendere il regno de' Longobardi e come dicendo: rovinato il regno dovette intendere; cambiata la dinastia: e stabiliti nel regno, con diritti uguali a quelli de' Longobardi, alcuni de' Franchi venuti col loro re.

1 Ibid. Cap. 5. 1. 2 V. In legem Burgundionum Monitum; Canciani., Leg. Barbar. T. 1V.

pag. 5.

3 In Cod. Leg. Wisigoth. Monitum; Ibid. pag. 48.

4 Hoc quoque præcipio, ut omnes habeant et teneant legem Regis
Edwardt in omnibus rebus, adauctis his quæ constituimus ad utilitatem Anglorum. Leg. Guil, Reg., Canciani, ibid. pag. 348.

Tum sub Judicibus quos Rex imponeret ipsis, Legatisque suis permissi legibus uti Saxones propriis, et libertatis honore.

Poetæ Saxonici, De gestis, Car. M. lib. 4. v. 109 et seq.: Rer. Franc. T. v. pag. 167.

6 Omnium nationum qu**œ** sub ejus dominatu erant, jura quæ scripta non erant describere ac literis mandari fecit. Eginh. Vita Car. M. 29,

dita tra barbari del medio evo; e sarebbe stata anche più stravagante da parte di quel principe, che, con l'intitolarsi re de' Longobardi, aveva accettate le loro istituzioni. Col consenso de' giudici e de' fedeli Longobardi? Come ottenere, anzi come proporre una cosa simile? La conquista aveva forse cambiate di punto in bianco le loro abitudini e le loro idee intorno alle relazioni civili, e alla repressione dei delitti? E poi, quali leggi avrebbe sostituite alle longobardiche? Leggi nove di pianta? Ognuno sa ancora che le legislazioni allora si facevano a poco a poco. O un'altra legislazione già bell'e fatta? Quale, di novo? Chè i Franchi n'avevano più d'una, oltre le varie dell'altre popolazioni barbariche, più o meno unite con loro. E cos' importava poi a Carlomagno che i Longobardi avessero le loro leggi, come l'avevano appunto i Burgundioni, gli Alamanni, i Baioari e altre nazioni soggette al suo dominio? Nasceva, o per il corso naturale delle cose, o anche per ragione del novo stabilimento, il bisogno di far cambiamenti o aggiunte alle leggi longobardiche rimaste in vigore? C'era anche il ripiego naturale, consueto, perpetuo di far nove leggi su que' diversi punti; e così fecero infatti i re carolingi, e Carlo per il primo. Il Giannone stesso nota il fatto; ma, cosa alquanto singolare, ci vede un novo argomento dell'eminenza dell'antiche leggi: « non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie. » Rimasero dunque come tante altre per non dire come tutte l'altre; ma per essere accresciute e derogate in parte dalle leggi che vennero dopo, e infine mescolate e, per dir così, perse nella folla degli statuti comunali, delle leggi romane diventate diritto comune, degli editti d'ogni genere e di diverse autorità, aumentati all'infinito: fatto anche questo quasi universale in Europa. Questa moltiplicità, e quindi confusione e incertezza di leggi, fu appunto uno de' principali motivi che fecero, in tempi vicinissimi al nostro, desiderare e chiedere la riforma generale delle legislazioni. E nello stesso tempo, n'era un mezzo: giacchè la quantità, la varietà, lo sminuzzamento di tutti que' provvedimenti, l'interpretazioni e i ragionamenti teoretici fattici sopra, prestavano la materia e l'ajuto a concetti generali e sistematici. Motivo e mezzo che mancavano ai barbari.

A chiunque poi abbia letta la storia del Giannone parrà singolare anche il vedere che pretenda cavare un'induzione sullo stato morale d'un popolo dalla bontà delle leggi: cosa che doveva essere per lui la più ordinaria di questo mondo. Basta vedere come qualifichi quelle de' diversi principi che, dopo i Longobardi e l'impero greco, dominarono, o in parte o in tutto, il paese di cui scrive la storia, Tros Rutulusve fuat: normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnuoli. Roberto Guiscardo e suo fratello Ruggiero introdussero alcune lodevoli Consuetudini<sup>2</sup>; Ruggiero, conte, poi re di Sicilia, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordino con si provide, ed utili leggi 3; quelle di Guglielmo I,

Virg. Aen. X. 108.
 Ist. Civ. Lib. II, Cap. 5.
 Ibid.

ancorchè alcune sembrassero gravose a' suoi sudditi per l'avidità di cumular tesori, nulladimanco tutte l'altre furono assai provide ed utili 1; Guglielmo II, tutte saggie e prudenti 2; Pederigo II imperatore, molte saggie ed utili leggi<sup>3</sup>; Carlo d'Angi, nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e saggi provvedimenti; Carlo II molti utili provvedimenti; Roberto molte utili, e savie leggi 6; Ferdinando I, provide e saggie leggi 7; Ferdinando II, leggi savie e prudenti s; Federigo, ultimo decli Aragonesi, sanie e prudenti leggi 9; I vicere spagnuoli poi, meglie che mai. Il conte di Ripacorsa ne stabili alcune savie e pru-denti 10; il duca d'Alcalà ne stabili moltissime tutte saggie e prudenti 11; il cardinale di Granvela, 40 Prammatiche tutte saggie e prudenti 12; il marchese di Mondejar, ventiquattro, nelle quali si leggono più provvedimenti molto saggi e commendabili 13; il principo di Pietrapersia, intorno a trentatre, ricolme di savii provnedimenti. 14 E lasciandone da parte alcuni, per cui l'elogio è leggerissimamente variato, ce ne sono, se abbiamo contato bene, otto altri, per qualificar le leggi de' quali è ripetuta altrettante volte l'identica formola: tutte savie e prudenti.

Ma dove ci ha condotti il Giannone? Tutto questo non ha che fare con l'argomento; il quale, grazie al cielo, non richiede nem-meno che s'esamini l'umanità, la giustizia, la prudenza civile delle leggi longobardiche. Basta osservare che non erano fatte

che per i Longobardi.
E similmente, quando nella storia de conquistatori si trovano aneddoti di generosità, di fedeltà, di temperanza; prima di pianger di tenerezza, prima di batter le mani, bisogna esaminare se queste azioni e abitudini virtuose fossero effetti d'un sentimento pio del dovere, o se nascessero da spirito di corporazione, da una disposizione d'animo, non dirò ipocrita perche non mirava a ingannare (quelli tra i posteri che si sono ingannati, fu perchè lo vollero), ma neppur virtuosa nel senso preciso che si dovrebbe sempre dare a questa parola.

Non si deve passar sotto silenzio che quell'opinione così favorevole ai Longobardi non fu ricevuta da tutti gli scrittori moderni. Ma nessuno, ch'io sappia, la combatte di proposito e con l'intenzione di stabilirne una più fondata, e che abbracciasse davvero tutto l'argomento. Il Tiraboschi, senza impugnare direttamente

```
1 Lib. 12, Cap. Ult.
1 Lib. 12, Cap. Ult.
2 Lib. 13, Cap. 2.
3 Lib. 17, Cap. 4.
4 Lib. 20, Cap. Ult. § 1.
5 Ibid. § 2.
6 Ibid. § 4.
7 Lib. 29, Cap. 2.
9 Ibid. Cap. 4.
10 Lib. 30, Cap. 5.
11 Lib. 33, Cap. Ult.
11 Lib. 83, Cap. Ult.
12 Lib. 84, Cap. 1.
13 Ibid. Cap. 2.
 14 lbid. Cap. 3, § 3.
```

il giudizio del Muratori e del Denina, ne parla però con una maraviglia, e con una diffidenza molto ragionevole. Ma avendo per suo principale oggetto la letteratura, e restringendo anche questa in confini veramente troppo angusti 1, non potè nè volle estendersi molto su questo argomento. Pure i fatti che cita, e le riflessioni che ci fa sopra, parranno, crodo a chiunque le legga, più che bastanti a distruggere il giudizio che una singolare predilezione per questi barbari, come dice benissimo, dettò al buon Muratori.

Anche l'illustre Maffei, nel libro X della storia di Verona, giudicò i Longobardi con una severità molto più ragionata di quel che fossero l'acclamazioni de' loro panegiristi; ma non si propose nemmen lui di trattare tutta la questione. Contuttociò, quella parte d'opinione che se n'era fatta, e che ha espressa, deriva da osservazioni tutt'altro che frettolose e volgari. Non ha presa la questione com'era posta malamente dagli altri, ma l'ha rifatta sulle cose stosse; ha indicato de' principi ai quali, per esser riconosciuti principi importanti, non manca forse altro che un' applicazione più circostanziata; non ha supposta la strana mescolanza de' due popoli; e fu, ch' io sappia, il primo che osservasse alcuni effetti generali e permanenti della dominazione de' Longobardi sulla popolazione posseduta da essi: in quella dominazione e in quelle leggi ha cercato l'origine d'abitudini e d'opinioni. che hanno regnato per secoli, che regnavano ancora al suo tempo, E una maniera d'osservar la storia, che non è divenuta comune dopo il Maffei; ma che prima di lui era a un dipresso sconosciuta.

Concludiamo che, se i Longobardi furono davvero quell'anime buone, sarà stato per altre ragioni, che per quelle addotte da' loro

panegiristi.

## APPENDICE AL CAPITOLO IV.

Intorno al significato di due luoghi della Storia de' Longobardi, di Paolo Diacono.

Il primo di questi controversissimi luoghi è relativo all'interregno, durante il quale i Longobardi furono governati dai duchi delle diverse città conquistate, dopo la morte di Clefo, secondo re in Italia di quella nazione. His diebus, dice lo storico, multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt; reliqui

<sup>1 «</sup> Ma ora mi convien fare una riflessione diligente sullo stato in cui trovossi l'Italia a questi tempi non già pei diversi domini, che si vennero formando, essendo essa allora divisa in più Stati, e soggetta a diversi signori che appellavansi duchi, ma pur dipendevano in qualche modo dal redi tutta la nazione che risiedeva in Pavia, nè pel diritto feudale che probabilmente allora cominciò ad usarsi, come già abbiamo osservato; le qualt cose non poterono avere alcuna influenza sulla letteratura, ma bensì, ecc. » Stor. della letterat., tom III. lib. 2. cap. 1,

vero per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Lau-

gobardis persolverent, tributarii efficiuntur 1.

L'altro si riferisce al momento in cui i duchi ristabilirono il poter regio nella persona d'Autari figlio di Clefo. Qui dopo aver detto che in quell'occasione essi cedettero al novo re la metà delle loro sostanze, lo storico aggiunge: Populi tamen aggravati

per Langobardos hospites partiuntur 2.

In mezzo alla diversità dell'opinioni sul significato speciale de' due luoghi, è una cosa ammessa concordemente, che ci sia tra di essi una stretta relazione; e ciò che lo fa credere è la somiglianza, che in fatti è singolare, tra le due espressioni, per hostes divisi, e, per Langobardos hospites partiuntur. E siccome la prima accenna indubitabilmente un atto costitutivo, una legge stabile, imposta dai conquistatori a una parte de' conquistati, così si crede che la seconda deva significare o una modificazione, o una nova applicazione della legge medesima. L'aver poi l'autore usata questa volta la parola *populi* ha fatto parere che qui si tratti d'un fatto più generale, e che in questa frase sia contenuta insieme e nascosta una notizia importante intorno alla condizione degl'Italiani sotto il dominio longobardico.

A noi è parso di vedere che quella somiglianza non sia altro che di parole, e meramente fortuita, e che in questo luogo lo storico abbia voluto riferire un fatto interamente novo, e di tutt'altro genere, senza relazione, ne analogia col primo: cioè non una legge stabile, ma un provvedimento occasionale, e relativo, non alla popolazione italiana in generale, ma a una quantità accidentale e temporaria d'Italiani. Quindi l'interpretazione che arrischieremo di quella frase, non che dar lume alla vasta e interessante questione della condizione generale degl'Italiani sotto i Longobardi, non potrà, riguardo ad essa, avere altro effetto (se n'avrà alcuno), che di sottrarle un documento, e quello nel quale, più che in qualunque altro de' pochi che ci rimangono, si crede di poter trovarne la chiave. Era nostro dovere d'avvertir di ciò a tempo il lettore.

Riguardo poi al primo luogo, non possiamo nemmeno chiamai nostra l'interpretazione che siamo per esporne, giacche non è nova che in parte; e, differendo in un punto da tutte quelle che sono state proposte, s'accorda in altri con più d'una, e in uno essenzialissimo con quella che è stata così dottamente sostenuta dal signor Troya nel Discorso della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, frammento d'un gran lavoro, ma frammento che è da sè un lavoro importante, e basterebbe ad onorare altamente i risorti studi storici italiani. Nondimeno, siccome l'intento di dimostrare la relazione supposta tra i due luoghi, ha fatto che l'esame di essi non sia mai stato scompagnato, così l'intento contrario ci obbliga in certa maniera a seguire la medesima strada.

<sup>1</sup> De gestis Langob. II, 32. 2 Ibid. III, 16,

Del resto, quel poco di novo che abbiamo a proporre su questo luogo, potrà forse servire a metter d'accordo varie asserzioni dello storico, le quali, nello stato presente della questione, possono parere inconciliabili. E s'intende che noi prenderemo a man salva dagli autori di quelle diverse interpretazioni gli argomenti che possono fare per noi.

I.

E cosa, non dirò qui ammessa generalmente, ma generalmente sottintesa, che le parole: reliqui vero per hostes (o per hospites 1) divisi ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persot-verent, tributarii efficiuntur, si riferiscano a un solo fatto, a un solo momento storico; e che le due espressioni, per hostes divisi, o tributarii efficiuntur, non siano altro che due maniere di qualificarlo. Ed è sulla natura del fatto supposto unico, sul valore supposto uguale delle due espressioni, che c'è disparere, volendo alcuni che tanto l'una quanto l'altra non significhino nulla più che l'assoggettamento a un' imposizione; altri che importino anche un assoggettamento delle persone, uno stato di servitù. Noi crediamo, e questo è il punto in cui osiamo dissentire da tutti, che in quel luogo siano espressi due fatti di diversi tempi, e di diversissimo carattere; che nelle due espressioni si deva vedere, non un pleonasmo, ma un' antitesi: che l'autore parli in effetto e d'imposizione e di servitù, ma riferendosi a due diversi tempi, e con l'in-tento d'esprimere appunto la sostituzione dell'una all'altra; che in somma il senso di tutto il luogo sia questo: In quel tempo, cioè sotto l'atroce e sfrenata dominazione dei duchi, molti nobili romani furono messi a morte; il rimanente di quelli che da principio erano stati semplicemente assoggettati a pagare il terzo delle loro raccolte, e a questo fine divisi per hostes, furono ridotti alla condizione servile di tributarii.

E prima di tutto, ciò che ce lo fa credere è la differenza delle forme grammaticali adoprate qui dallo scrittore. Ut tertiam partem suarum frugum persolverent, e tributarii efficiuntur indicano apertamente due diversi tempi, e due diversi fatti: uno anteriore, del quale lo scrittore fa semplicemente menzione 2; l'altro, che riferisce espressamente, come avvenuto nel momento in cui si trova col racconto. E se qualche amanuense, copiando, come facevano così spesso, delle glosse insieme col testo, ce l'avesse trasmesso così: reliqui vero antea per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur, non credo che al critico più sottile sarebbe nato alcun sospetto d'interpolazione. Paolo, dottissimo in latinità

<sup>1</sup> Variante adottata generalmente, per la supposizione molto probabile che hostes, quand'anche fosse la vera lezione, non sia qui altro che un sinonimo, o piutosto un' altra forma di hospites.

2 chi volesse domandargli il perche non l'abbia riferito a suo tempo, avrebbe troppe cose dello stesso genere da domandargli.

per un nomo dell'ottavo secolo i, scriveva non con eleganza, di certo, ma in grammatica; e se avesse veluto parlare d'un fatte solo, non si vede perchè, avendo messo prima persolverent, non avrebbe messo poi per corrispondente effecti sunt. Per aver ragione di supporre una tale sconcordanza, bisognerebbe che o l'altre espressioni del testo o la verisimiglianza storica obbligassero a credere che si tratta d'un solo e medesimo fatto. Ma, se non c'inganniamo, quelle s'adattano benissimo all'interpretazione contraria; questa la vuole espressamente.

E in quanto alle prime, abbiamo detto solamente che s' adattano. perchè siamo ben lontani dal pretendero che tra le locuzioni hospites e tributarii ci fosse, nel latino del medio evo, un'opposizione diretta e costante; e l'argomento del resto non richiede tanto. Basta che in qualche caso, e caso a proposito, la prima servisse a significare una condizione esente da servità, e l'altra una condizione servile; dimanierache non deva parer punto strano che lo storico longobardo le abbia adoprate a distinguere appunto

le due condizioni.

Nell'accennato Discorso della condizione de' Romani vinti da' Longobardi, l'illustre signor Troya, supponendo con gli altri, che lo storico parli d'un fatto solo, vuole che le due locuzioni impor-tino ugualmente servitù. E allega o accenna esempi dell'una e dell'altra; ma quelli che riguardano la locuzione hospites 2 non ci pare che in questo caso abbiano forza di prove. Che tra i varisignificati di questa locuzione e di vari suoi derivati, si trovi anche questo, non se ne può dubitare; ma qui si tratta del significato che potesse avere quando fosse adoprata a indicare una relazione tra il Romano e il Barbaro conquistatore. Ora, dell'Hospes usato in questo senso, noi non troviâmo che un solo esemplo: quello de Burgundi, nelle leggi de quali è chiamato con quel nome e il Barbaro a cui era stata assegnata in proprietà una parte delle terre del Romano, e il Romano medesimo. Esempio che non solo non favorisce l'interpretazione proposta, ma la contradice apertamente; giacchè, come è noto, il Romano, sotto la dominazione de' Burgundi aveva conservata la libertà intera, e il pieno possesso delle terre lasciategli. Che se il non aver noi trovato di più dipendesse dal non aver saputo cercar bene; e ci si potesse far vedere che quel vocabolo fu usato in un tal senso o dagli Eruli, o dagli Ostrogoti, o da' Visigoti, o da altri di simili generazioni, potremmo ancora dire con l'egregio Rezzonico, che « non inchiude per nulla il concetto dello spoglio della proprietà e della libertà 3; » poichè ciò non avvenne in alcun di que casi.

<sup>1</sup> È noto che quello che ci rimane dell'opera di Festo: De verborum stgnificatione, è un compendio del nostro Diacono. Se poi abbia fatto una
cosa utile alle lettere, conservando così almeno una parte di quell'opera
importante per la filologia, e non senza importanza per la storia, col renderne più facile la trascrizione; o se, con questa facilità medesima, sia stato ca-gione di far trascurare e perdere l'opera intera, chi lo potrebbe indovinare? 2 § XXVII. 3 Nelle brevi, ma dotte e sagaci Osservazioni intorno al Discorso di

Carlo Troya, ecc. Art. I. 6.

the death when the

Quest'argomento, è vero, si fonda sulla supposizione che o la vera lezione sia: per hospites, o che il per hostes sia, riguardo alla significazione, tutt'uno. Ma se anche si vuole che una tale supposizione non abbia un fondamento bastante in quella semplice analogia; e che la formola per hostes divisi possa avere avuto un significato diverso (più facile, del resto, da immaginarsi che da trovarsi, l'altre espressioni che l'accompagnano, escludono ogni idea di servitù. La fraso: ut tertiam partem suarum frugum persolverent quanto è propria a significare un' imposizione pagata da un possidente, altrettanto sarebbe strana per indicare il fitto d'un lavoratore, e tanto più d'un lavoratore servo. « I frutti adunque, » come osservo giustamente e acutamente il signor professore Capei, « erano suoi (del romano), ne suoi avrobbono potuto dirsi se anco i fondi frugiferi (che l'accessorio seguitò mai sempre il principale) non fossero rimasti in dominio di lui. 1 » Infatti in qual maniera quel suarum frugum sarebbe potuto conveniro ai Romani diventati lavoratori servili? Come ad antichi padroni? No. di certo: giacchè, secondo un'altra ugualmente giusta e acuta osservazione, « i nobili romani non avrebbero avuto a pagare il terzo di loro entrate, ma solo il terzo di quella parte, di necessità piccolissima, delle ampie loro antiche possessioni, della quale fossero coloni<sup>2</sup>. » Come a novi coloni? Neppure; poi il colono non dava del suo al padrone; era anzi questo, che lasciava a lui una parte de' frutti, perchè avesse da vivere.

Che poi la voce tributarii significasse, non già esclusivamente, ma in molti casi, una condizione servile, bastano per dimostrarlo gli esempi addotti dal Ducange, il quale definisce quella voce così: coloni liberi (val a dire che non erano nell'ultimo grado di servitù incondizionata), obnoxiæ licet conditionis, ut qui ad tributa ct serviles operas tenerentur. E rimettendoci a questi esempi, e agli altri addotti dal signor Troya, ne prenderemo tra questi uno solo, che fa più particolarmente al caso, poichè è ricavato dalle leggi longobardiche. « Rotari, » dice l'illustre storico, « usò in significato servile questa voce di tributario, nel favellar della casa ove abitavano i servi<sup>3</sup>. Infatti quella legge prescrive che il creditore il quale voglia far pegnorare una casa tributaria, deva star mallevadore, per tanti giorni, del servo, della serva e del bestiame che ci si trovino: passato il qual tempo senza che il debitore abbia pagato, egni morte o guasto o fuga di servi o di bestie, che possa avvenire, sia a danno di questo 4. Qui pare evi-

<sup>1</sup> Sulla dominazione de' Longobardi in Italia. Discorso al Marchese Gino

Capponi. I, 11.

2 Vicende della proprietà in Italia, dei signori di Vesme e Fossati; lib.

III, cap. 7.

3 Op. cit. § XXVIII.

4 Null liceat pro quolibet debito casam tributariam ordinatam loco pignoris tollere, nisi servum aut ancillam, vaccas aut pecora ita ipsum aut pignus (al.: ita ut ipsam pignus) quod tulit per suam custodiam salvum faciat usque ad præfinitum tempus, sicut subter adnexum est, idest intra eas personas quæ intra centum milliaria habitant, intra dies

dente che l'aggiunto tributaria sia relativo alla qualità degli abitanti.

Con questo crediamo abbastanza dimostrato che, se le forme grammaticali richiedono che nel luogo in questione s'intendano accennati due fatti diversi, la forza de' vocaboli lo permette per lo meno.

Ma più ancora ci pare che lo richieda la verisimiglianza intrinseca della cosa. Le circostanze espressamente riferite dallo storico sono di troppo diversa, anzi opposta natura, perché si possa riguardarle come appartenenti a un solo e medesimo fatto. E o si voglia che questo fatto si riducesse a un semplice tributo reale, o si voglia che al tributo andasse unita la servitù delle persone,

riesce ugualmente un fatto inesplicabile, contradittorio.

Nella prima ipotesi, quale disproporzione tra i due effetti che si vogliono contemporanei, e prodotti da una stessa cagione! Molti scannati per impossessarsi de'loro beni, il resto assoggettati semplicemente a un' imposizione; e imposizione non punto esorbitante appetto ai due terzi delle terre portati via altrove da altri Barbari melto più miti: un macello e un catasto! Inverisimiglianza notata e fatta vivamente risaltare dal signor Troya. « A questo adunque solamente, » dice, « rinscite sarebbero le tante industrie sanguinose, la tanta strage, i tanti esigli comandati da Clefo e da' Duchi a sangue freddo e solo per cupidigia come scriveva il Diacono? E sto a vedere se il Muratori non creda, che le terre di quegli uccisi e di quegli esigliati o de' fuggiti non fossero state concedute agli eredi legittimi di tutti costoro da' Longobardi, mercè il Canone d'un terzo de' frutti! O che ciascun Longobardo si dovesse rivolgere a' tribunali ordinari se al Romano, preteso debitore, non piacesse pagare quel Canone! o frodarlo nel peso e nella qualità! " » Ironia che sta bene a tanta ragione.

Nell'altra ipotesi, non è forse meno improbabile, come è, credo, fuori d'ogni analogia, la disproporzione tra la quantità del tributo. e la condizione servile. Gli Eruli, gli Ostrogoti, i Visigoti e i Burgundi, lasciando al Romano intatta la libertà, s'erano appropriati, chi il terzo, chi due terzi delle terre; e i Longobardi, riducendolo in servitù, gli avrebbero concesse le due parti de' frutti, contentandosi d'una! l'avrebbero messo in miglior condizione del nostro mezzaiolo! Quella cupidigia bestiale che, per rendere il possesso più spedito, più sicuro, più intero, a mmazzava.

disse poi?

1 Appendice al Discorso sulla condizione de' Romant vinti da' Longo-

. . . . .

bardt; cap. II, § 1.

XX. Et si intra dies istos XX debitor pignus suum justitiam faciens, et debitum reddens, non liberaverit, et post transactos dies XX contigerit e.o ipso pignore mancipium, aut quodlibet peculium mori, aut homicidium, aut damuum heri, aut alibi transmigrare, tunc debitor in suum damuum reputet, qui sua pignora liberare neglexerit Roth. I. 257. — Peculium, nel latino del medio evo. e segnatamente in quello delle leggi longobardiche, significava anche bestiame. Non è così chiaro il senso dell'ordinatam aggiunto a casam. Forse fornita d'attrezzi e d'abitatori, in ordine, come si disse poi?

e dove serbava pure qualcosa d'umano, sostituiva alla morte la servitu, sarebbe poi diventata così discreta nell'esigerne il frutto!

Un'altra inverisimiglianza, non così grave, ma nemmeno senza peso, e comune alle due ipotesi, è che a que' conquistatori sia venuto così tardi il pensiero d'imporre un tributo a modo loro. Non è certamente una cosa impossibile, ma non è la più probabile che si fossero tanto allontanati dalla consuetudine comune de' Barbari di quell'epoca, e segnatamente di quelli che gli avevano preceduti in Italia: voglio dire la consuetudine d'assegnar direttamente a ogni uomo dell'esercito una parte del frutto della conquista; e che avessero mantenuta l'imposizione imperialo sulle terre, pagata allo Stato, non alle persone, e di più legata con una gerarchia romana. Quelle spedizioni o invasioni si facevano per il conto, non d'un governo, ma d'una nazione, cioè d'una massa d'eroi, il principale scopo de' quali era d'andare a viver d'entrata.

Ogni cosa invece viene, se non c'inganniamo, a trovarsi a suo luogo, quando s'ammetta, o piuttosto si riconosca la distinzione de' due momenti storici, così chiaramente indicata, anzi espressa nel testo. Da principio, con la conquista barbarica un tributo barbarico; poi, con lo spoglio e con la strage di molti, lo spoglio e la servitù degli altri. Alcuni de' vincitori, stando attaccati a una massima vecchia, che da un moderno fu espressa con quel leggiadro equivoco: il n'y a que les morts qui ne reviennent point, fanno man bassa sugli spogliati; altri, ne' quali la cupidigia e la politica lasciano il posto a un resticciolo d'umanità, si contentano di ridurli all'ultimo grado d'impotenza. In verità, non deve parer duro l'intender qui il tributarii in significato di servi, quando si pensa che il suo corrispondente è interfecti. È il caso d'applicare la nota etimologia: servi, qui servati sunt, quum eos occidere oporteret jure belli 1. Se non che qui era jure cupiditatis: il diritto col quale erano stati levati dal mondo gli altri.

Ma chi furono precisamente quelli a cui, per grazia, e in vece

della morte, toccò la servitù?

Il rimanente, risponde Paolo, se hanno alcun peso le ragioni che abbiamo addotte del doverlo interpretar così, il rimanente di quelli ch'orano stati assoggettati all'imposizione del terzo: retiqui per hostes divisi. E con ciò sarebbe venuto a dire indirettamente, ma chiaramente, che non tutti affatto i possessori c'erano stati assoggettati. E anche qui ci pare che l'interpretazione proposta si trovi d'accordo con le circostanze del tempo.

posta si trovi d'accordo con le circostanze del tempo. È noto che, all'arrivo de' Longobardi, le terre in Italia erano la più parte e da molto tempo, divise in latifondi, sia tenuti a mano dal padrone, e coltivati da servi, sia affittati in piccoli pezzi a de' contadini liberi, che pagavano una porzione de' frutti. « È un fatto troppo evidente. » aveva detto Plinio, cinque secoli

<sup>1</sup> Donat. ad Terent. Adelph. II. I. 28.

prima, « che i latifondi hanno rovinata l'Italia, e oramai anche le provincie. La metà dell'Affrica (romana) era in mano di sei padroni, quando Nerone li fece morire; e Pompeo si mostro grande anche nel non aver mai voluto comprare un podere con-finante 1. « Ed era una cosa che, fatta, dovova mantenersi, giacchè non c'erano alloca cagioni che aiutassero la formazione di mediocri o di piccoli capitali, i quali tentando la prodigalità, spesso bisognosa di que gran possessori, potessero produrre lo smembramento delle loro vasto tenute. I piccoli possessi poi ch'erano pure rimasti, dovevano trovarsi per lo più ne' luoghi montuosi, dove, per più d'una ragione, si trovano quasi sempre. Ora i Longobardi, ne' primi tempi dell' invasione, e con progetti di nove invasioni non poterono certamente spargorsi in tutte le parti del territorio, ma dovettero tenersi come accampati nelle città o nelle vicinanze di esse: e non era ancora il tempo che arrivassero con gli ordini dove non erano con la presenza. Da un'altra parte, l'imposizione su pochissimi piccoli poderi, che pure si trovassero nella parte del paese effettivamente dominata e abitata da loro, avrebbe dato più impicci che frutto; e principalmente su quelli che fossero lavorati dai padroni medesimi: che doveva essere il più di que pochissimi casi. È quindi probabile che l'imposizione sia caduta solamente sulle vaste tenute, ch'erano quasi il tutto, e dove la riscossione era insieme facile e abbondante, e il padrone più sotto la zampa. E un argomento di semplice analogia, ma non da trascurarsi in tanta scarsità di documenti su questo punto, è il fatto de' Burgundioni, de' quali un cronista del secolo VI, e del paese, dice che « divisero le terre co' senatori della parte delle Gallie occupata da loro?. » Senator ebbe nel medio evo diversi significati, e non di rado oscuri o dubbi per noi; è però fuor di dubbio che inchiude sempre la

nozione d'uomo riguardevole, primario tra quelli del suo paese 3. E non è più certo il significato preciso e speciale del nobilium usato da Paolo. Può riferirsi a nascita, o ad antiche dignità, o anche a sostanze. Ma, o direttamente, o per sottinteso, a queste si riferisce di sicuro. Que' nobili erano ricchi, poichè furono scan-

<sup>1</sup> Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, jam vero et provincias, sex domini semissem Africam possidebant quum interfecit eos Nero princeps: non fraudando magnitudine hac quoque sua Cn. Pompeto, qui numquam agrum mercatus est conterminum. Plin. Nat. Hist., XVIII. 7, 3.

<sup>7, 3.

2</sup> Eo anno (466) Burgundiones partem Gal'iæ occupaverunt, terrasque cum Gallits (leg. Galliæ o gallicis) Senatoribus diviserunt. Marii advendicensis Chron.; Rer. Gallic, et Franc. T. II. pag. 13. Anche dal poco che dicono le leggi di questi conquistatori par che si possa indurre che furono divisi solamente i poderi considerabili, e appartenenti a padroni non contadini. Ai Burgundi fu assegnato il terzo degli schiavi, i due terzi de' campi (Leg. Burg. Tit. 54. L. I) e la metà delle corti e de' pomari (Ibid. 1, 3). Curtis significava per lo più tutte le case e gli altri edifizi d'una fattoria. V. Ducange.

cange.

3 V. Ducange, ad h. v. Lo stesso Mario, parlando, all'anno 538, della resa di Milano ai Goti e ai Burgundi loro ausiliari, dice tbique Senatores et Sacerdotes cum reliquis populis etiam in sacrosancta loca interfecti sunt. Loc. cit., pag. 16.

nati per cupidigia; ed erano per conseguenza di quelli che pagavano il term. Ed ecco la relazione di quel nobilium col reliqui che vien dopo: molti de'principali e più distinti possessori romani furono messi a morte: tutti gli altri che, come loro, e insieme con loro, erano stati tassati al terzo dell'entrata, furono fatti servi: e questi e quelli per impossessarsi de' loro beni, come lo storico fa intendere, senza dirlo espressamente.

Se poi ogni Longobardo sia diventato padrone della porzione di fondo sulla quale gli fosse stato prima assegnato il terzo de' frutti, o se sia stata fatta tra i Longobardi un'altra qualunque divisione delle terre, toccandone in ogni caso una parte grossissima a ogni duca, e una grossa a ognuno dogli altri Longobardi qualificati e distinti dalla moltitudine gregaria dogli arimanni, é un punto sul quale non si potrebbe far altro che tirare a indovinare. In quanto al grado di servitù nel quale siano stati costituiti i possessori non ammazzati, la denominazione di *tributarit* può far congetturare che non fosse l'infimo. In mano di quali padroni siano caduti, se dei duchi soli, o anche d'altri Longobardi, non mi pare che si possa riuscire a saporlo più di quello che si sappia che fine per l'appunto abbiano fatta que' tanti che furono condotti via schiavi da Agilulfo nella sua spedizione contro Roma 1; que' molti più che Rotari ridusse in servitù, nella conquista della Liguria<sup>2</sup>; quelli che Desiderio porto via, insieme col be-stiame, da Blera, e (somiglianza notabile) dopo aver fatta strage de' primati 3. Turbæ servientium immixti sunt 4. E non sono poche l'altre cose che dobbiamo disperar di conoscore intorno al niodo speciale de due fatti non meno dolorosi, di cui trattiamo: fatti de' quali l'essenza medesima è così succintamente, e per noi ambiguamente accennata in quell'unico tra i documenti venuti a noi, dove ne sia fatta espressa menzione.

Rimane ora da vedere se l'interpretazione proposta non sia contradetta da documenti relativi a tempi posteriori. E in quanto all'essere il tributo stato imposto fino dai primi momenti della conquista, non credo che si possa trovar nulla in contrario, sia nella storia de' fatti accaduti dopo l'interregno, sia nelle leggi,

<sup>1</sup> Alios in caplivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus.

8. Greg. in Ezech. Lib. II, Homil. VI. 22; ibid. Hom. X, 24.

2 V. il passo di Fredegario, citato nell'appendice antecedente. Paolo come osservò molto a proposito il signor Troya (§ LXXVII).non fa altro che accennar brevemente la conquista, senza dire una parola del come furono trattati i vinti. Igitur Rothari rex, Romanorum civitates ab urbe Tusciæ Lunense universa quæ in littore maris sitæ sunt usque ad Francorum Anes cepit. IV, 47.

<sup>3</sup> Nam in civitatem Bleranam dirigens generalem exercitum partium Tusciæ dum ipsi Blerani in fiducia pacis ad recolligendas proprias segetes cum multeribus et filis atque famulis egrederentur, irruperunt super cos ipsi Langobardi et cunctos primates, quanti utiliter in civitate erant, in-terfecerunt, et predam multam tam de hominibus, quam de peculiis abstulcrunt, ferro et igne cuncta in circuitu devastantes. Anast. Bibl.; Ber. It., T. III. pag. 182. • Tecit., Agric. 40.

sia in altri documenti qualunque. Dove si può credere che ci sia un tal pericolo, è in ciò che riguarda lo spoglio intero de' beni e la riduzione in servitù de' principali possidenti romani, nel tempo dell'interregno medesimo, E qui, come ognuno vede, la nostra questione, non è per dir così, che un brano di quella ben più vasta, intorno alla condizione degli Italiani sotto il dominio longobardico. Tra gli scritti in cui questa questione è stata trattata, è certamente notabile, e per dottrina e per ingegno, quello de' signori di Vesme e Fossati, sulle Vicende della proprietà in Italia, dalla caduta dell'Imperio romano, fino allo stabilimento dei feudi; ed è anche, se non c'inganna la nostra ignoranza, quello dove sono raccolti più fatti per provare « esservi stato anche ne' primi tempi dopo la conquista, Romani nobili, Romani pienamente liberi e Romani possessori di beni stabili 1. » Il nostro assunto è molto più ristretto, e per compenso, molto meno difficile di quello che combattono i due valenti collaboratori. Che ci fossero Romani liberi e qualche Romano possessore<sup>2</sup>, può star benissimo con la nostra interpretazione, secondo la quale, nell'interregno non sarebbe stata ridotta in servitù che una classe di persone : classe già pochissimo numerosa, e allora avanzo di due carnificine; e lo sproprio non sarebbe stato esteso a tutte quante le terre. De fatti allegati in quello scritto, i soli che importino alla piccola nostra questione sono quelli che riguardano i Romani nobili. Nell'esaminarli brevemente, noi ci prevarremo, come abbiamo fatto altrove, di più d'un argomento del signor Troya.

Per prova che i nobili non fossero stati spogliati de' loro beni, adducono i chiarissimi autori la lettera di san Gregorio al clero, all'ordine e alla plebe di Perugia, città stata in potere de' Longobardi, ripresa poi, e posseduta allora dai Greci. « Sebene questa lettera, scritta in tempo che Perugia era dei Greci, non provi che sotto i Longobardi durasse nella città la distinzione tra l'ordine e la plebe, prova almeno che gli antichi nobili, ossia i decurioni, non vi erano stati al tutto distrutti, ammazzati o spogli dei loro beni 3. » Ma perchè i nobili di Perugia non ammazzati possedessero beni in quel tempo, non è punto necessario che n'avessero conservato il possesso sotto i Longobardi. Scacciati questi, i beni ch'erano stati presi da loro dovettero naturalmente

esser restituiti agli antichi padroni o alle loro famiglie.

Adducono poi altre lettere dello stesso pontefice nelle quali è fatta menzione di nobili, sicuramente romani. « Nel tempo che Gregorio aveva la prefettura di Roma, durante il vescovado di Laurenzio in Milano, mando questi al papa una dichiarazione

<sup>1</sup> Lib. II, Cap. 7.
2 Un certo quale indizio che i possessori romani fossero pochi può esser questo, che nelle carte dell'epoca longobardica, che si trovano nelle collezioni del Muratori, del Lupi, del Fumagalli e del Brunetti, i nomi dei venditori o donatori di fondi sono la massima parte germanici.
3 Vicende della proprietà in Italia, ecc. pag. 349. Greg. Ep. 1, 60.

risguardante i tre capitoli calcedonesi; in qua viri nobilissimi et legittimo numero subscripserant. Non vi ha dubbio che i Longobardi a quel tempo fossero tu<sup>t</sup>tavia ariani, onde gli uomini nobilissimi che sottoscrissero quella protesta non poterono essere che Italiani, e questo in una città dalla quale molti erano fuggiti al tempo dei Longobardi, ed eranne tuttavia lontani (Greg. ep. III, 30)2. » Ma, come osservò il signor Troya 3, que' nobilissimi erano appunto i milanesi fuggiti e lontani, quelli di cui san Gregorio, nella lettera citata, dice che illic coacti barbara feritate consistunt: cioè in Genova, dove risiedette, in tutto il tempo del suo pontificato, Lorenzo II, vescovo di Milano, ma non vescovo in Milano 4.

Quest'osservazione vale ugualmente per l'altra lettera, nella quale Gregorio, raccomandando Fortunato prete a Costanzo successore immediato di Lorenzo, scrive: audio eum cum decessore vestro Laurentio ad mensam Ecclesiæ per annos plurimos nuncusque comedisse, inter nobiles consedisse et subscripsisse 5.

In un'altra lettera al popolo ed al clero di Milano, durante la vacanza tra la morte di Costanzo e la elezione di Deodato. raccomanda: Latrix præsentium Arethusa clarissima fæmina propter causam legati quod ei coniugique Laurentius.... episcopus reliquerat 6. » Ma non c'è ragione veruna per supporre che la donna chiarissima abitasso in paese soggetto ai Longobardi. La congettura più probabile è in vece, che appartenesse a una delle famiglie rifugiate a Genova; e il legato lasciatole dal vescovo, ch'era vissuto e morto in quella città, n'è un indizio di più. E nella nota al Capitolo antecedente, citata dianzi, abbiamo addotte le ragioni che inducono, o piuttosto obbligano a credere che a Genova fosse diretta anche la lettera.

L'ultimo fatto è ricavato dalla storia. « Paolo Diacono nomina Theodoten puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam presso Pavia?. » Osserva però giustamente il signor Troya che lo storico parla dell'origine di Teodote, e non della sua condizione: e che l'esser nobilissima la prima non fa che la seconda non potesse esser servile. E cita mosto a proposito un altro passo di Paolo medesimo, dove è detto che Grimoaldo ebbe tre figli da Itta, captiva puella, sed tamen nobilis. E chi può dubitare che tra i Romani ridotti in servitù da Agilulfo e da Rotari, non ci fossero di molti nobili? Che poi Teodote fosse in effetto in una condizione servile, ci pare più che indicato da varie circostanze del racconto che la riguarda. Ne trascriviamo qui la parte che fa al nostro proposito. At vero Cunibertus rex Hermelindam ex

<sup>1</sup> Greg. Ep. 1V, 2. Constantio Episc. Med.

<sup>1</sup> Greg. Ep. 17, 2. Constanto Episc. med.
2 Vicende ecc., pag. 350.
3 Della condizione, ecc. § LV.
4 V. la nota al Cap. antecedente. pag. 151.
5 Gregor. Epis. IV, 39. — Vicende, ecc. pag. 350.
6 Id. Lib. XI, Ep. 16. — Vicende, ecc. pag. 351.
7 Paul. Diac. V. 37. — Vicende, ecc., ibid.
8 Id. IV, 47. — Della condizione, ecc. § CVI. Anni 667-668 ?

Saxonum-Anglorum genere duxit uxorem. Quæ cum in balneo Theodotem puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam... vidisset, ejus pulchritudinem suo viro Cuniberto regi laudavit. Qui ab uxore hoc liberter audire dissimulans, in magnum tamen puelle exarsit amorem. Nec mora, venatum in silvam quan Urbem appellant 1 perrewit, secumque suam conjugem Hermelindam venire præcepit. Qui exinde noctu cgrediens, Ticinum rediit, et ad se Theodotem puellam venire faciens... Certo, questa parole danno più l'idea d'un ordine fatto intimare a persona soggetta, e sotto la mano, che d'un ratto violento, o d'un' infame trattativa per levare una fanciulla libera dal seno d'una nobilissima famiglia. E di più, nè l'una, nè l'altra di queste supposizioni s'accorderebbe con la ristrettezza del tempo; giacche Cuniberto era partito di notte dalla casa di caccia, e senza dubbio per ritornarci la mattina, non avendo scelta quell'ora, se non per nascondere la sua partenza alla regina. L'esser poi Teodote stata veduta da questa nel bagno, non pare che si possa spiegare verisimilmente, se non col supporre che abitasse nel palazzo reale. Tutte queste circostanze rendono sommamente probabile che fosse una delle ancelle che ci dimoravano.

Fu poi messa in un monastero di Pavia, che prese il nome da lei, come segue a raccontare il Diacono ; e queste sue avventure furono cagione che si parlasse della sua origine, a differenza di chi sa quant'altre nobilissime romane che vissero e morirono oscure in quel miscuglio di schiavi, insieme con chi sa quante altre discendenti di famiglie nobilissime delle diverse parti di mondo

conquistate da' Romani.

## П.

Se dunque, all'epoca del ristabilimento del regno, lo stato di cose indicato dalla formola, per hostes divisi, non esisteva più, e non che esser opera dei duchi, era stato violentemente distrutto sotto la loro dominazione; le parole, populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur devono significar tutt'altro che un'operazione relativa a quello. Quest'argomento pregiudiziale però non può dispensarci dall'esaminare le più celebri e le più seguite tra l'interpretazioni che furono fatte con un tale intento.

Secondo il signor de Savigny, quelle parole non esprimerebbero altro che la continuazione, e come la conferma del fatto anteriore. « I Romani rimangono divisi tra i singoli Longobardi, come hospites di questi; e non si deve veder qui una novità, ma la per-

sterla. V. la nota al luogo citato, Rer. It. Script. T. I, p. II, pag. 487.

<sup>1</sup> Questa selva, che aveva preso il nome dal fiume Urbs (ora l'Orba), e l'ha poi dato al Bosco, borgo vicino ad Alessandria, era un luogo prediletto di caccia de're longobardi. Paolo ne fa menzione più volte, e in un luogo la chiama vastissimam silvam (V. 39). E anche la probabilità del racconto in questione vuole che arrivasse vicino a Pavia.

2 Quam tamen postea in monasterium, quod de illius nomine intra Ticinum appellatum est, mist. Ibid. — Fu poi chiamato il monastero della Pustaria. V. Ia nota al luogo citato. Rer. It. Script. T. I. p. II. pag. 487.

manenza dello stato di cose spiegato sopra, come lo dimostra la somiglianza dell'espressioni 1. » A una tale interpretazione però ci pare che resista invincibilmente la forza del partiuntur, che esprime nella maniera più risoluta un fatto novo. Di più, questo fatto è messo dallo storico in relazione con ciò che precede, e con ciò che segue; e perchè l'interpretazione riesca soddisfacente, è necessario che ci comparisca questa doppia relazione. Trascriviamo qui di seguito questa parte del testo, affinchè il lettore possa far comodamente un tal giudizio e su questa, e sull'altre interpretazioni. Hujus (Authari) in diebus, ob restaurationem regni, duces qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse posset unde rex ipse, sive qui ei adharerent, ejusque obsequits per diversa officia dediti alerentur. Populi tamen aggravati (e questo tamen annunzia manifestamente qualcosa di straordinario e da non doversi aspettare dopo la cessione fatta dai duchi), per Langobardos hospites partiuntur. Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum (e qui il sane accenna altrettanto manifestamente, che le cose che si diranno sono consentance al fatto riferito, e lo confermano): nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ. Nemo aliquem angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat. Ora, nell'interpretazione proposta il tamen non avrebbe alcun senso, anzi n'avrebbe uno contradittorio. E riguardo alla seconda relazione, l'illustre scrittore dice bensì: « Ciò che lo storico racconta della giustizia e della tranquillità che regnavano nel paese non fa punto contradizione; giacche l'aggravio imposto ai Romani non era un'oppressione arbitraria, una prepotenza particolare de' Longobardi, ma l'applicazione d'una massima generale e uniforme, alla quale i Romani erano avvezzi fino dai tempi degli Eruli e dei Goti. » Ma non basta che tra le due cose non ci sia contradizione: il contesto accenna evidentemente una correlazione positiva.

Più accreditata, anzi la più accreditata forse di tutte, è l'opinione che Paolo abbia voluto parlare d'una divisione delle terre tra gli antichi possessori e i Longobardi, in sostituzione del tributo annuo, e a imitazione di ciò ch'era stato fatto da altri barbari, in Italia e altrove. Il qual significato alcuni credono che possa risultare dalla lezione comune di quel passo; ad altri pare di vederlo più apertamente espresso in una variante che Orazio Bianchi pubblicò nelle sue note al libro del Diacono, come presa da un codice della biblioteca ambrosiana. Riferiremo la prima di questa interpretazioni con le parole del dotto scrittore che l'ha più recentemente sostenuta, e più distintamente esposta. « Virgolegiando quel passo nel seguente modo: populi tamen, aggranati per langobardos hospites, partiuntur, io lo spiego come il Gibbon e molti altri i quali eransi fatti a interpretarlo; cioè, i po-

<sup>1</sup> Storia del Diritto romano nel medio evo; Cap. V, 118.

poli per altro (i tributari) aspreggiati con avanic più gravi (aggravati) dagli ospiti longobardi. partirono; che è quanto dire, a videro costretti a partire o dividere le loro terre e pertinenze con quegli ospiti maladetti 1. »

Riserbandoci d'allegare tra un momento le ragioni che fanno ugualmente contro le due interpretazioni, ne opporremo a questa in particolare una già addotta da altri, cioè che, per ricavare un tal senso da tali parole, bisogna sottintenderci troppo. « Mancherebbe l'accusativo o la cosa partita, e sarebbe il passo intere vuoto di senso<sup>2</sup>. » Che il Diacono ci avesse lasciato da indurre o da indovinare quanta fosse la parte ceduta; che avesse passata sotto silenzio la cessazione del tributo, potrebbero esser delle sue; ma che abbia tenuto nella penna l'oggetto essenziale della proposizione, e una relazione ugualmente essenziale, e con un nudo e scusso partiuntur inteso di dire - divisero le terre co' Longobardi, non

ci pare che il suo laconismo basti a renderlo verisimile.

A questo inconveniente s'è creduto che riparasse la variante pubblicata dal Bianchi: pro Langobardis hospicia, in vece di per Langobardos hospites. Un illustre scrittore, dal quale non possiamo dissentire in un punto particolare, senza riconoscere quanta luce sia venuta da suoi diversi lavori alla storia italiana del medio evo, pensò che quella lezione potesse rendere il senso desidorato, venendo tradotta così: « i popoli aggravati divisero allora in favor de Longobardi i loro ospizi3; e con questo vocabolo credette che fossero particolarmente indicate l'abitazioni, rimanendo sottintese le terre. I signori di Vesme e Fossati, adottando la traduzione nel rimanente, opinarono che il vocabolo hospicia avesse forza di significare direttamente anche le terre sulle quali si pagava l'imposizione agli ospiti longobardi 4. Ma su questa interpretazione sarebbe superfluo ogni argomento, perchè una parte importante della variante su cui è fondata, cioè la lezione pro Langobardis, non ha altra origine che una svista del commentatore, per altro diligente e oculato, che la mise fuori. Il codice ambrosiano ha: per Langobardos hospicia parciuntur 5.

<sup>1</sup> Discorso citato del Prof. Capei; 1, 12.

<sup>2</sup> Vesme e Fossati : Op. cit. ibid. 3 Balbo, Storia d'Italia, Lib. II, Cap. 8. Vedi anche: Appunti per la storia delle città italiane, Età quinta.

<sup>4</sup> Op. cit. ibid.

<sup>5</sup> Le parole in questione sono scritte così: p langobardis. L'abbrevias Le parole in questione sono scritte cosi: p tangocardis. L'abbreviazione della prima, e la correzione della seconda ci fecero parere più che
sospetta la versione del Bianchi. Ma non potendo, da noi, andar più in là
del sospetto, ci siamo rivolit a un uomo, come dotto in diverse materie,
così espertissimo in questa, il signor Giuseppe Cossa, il quale si compiacque d'esaminare il codice, e ci favorì la nota seguente:
« Per chiunque è alquanto pratico di paleografia, non v'ha ombra di
dubbio che pè abbreviatura di per non mai di pro, che n'aveva una di
tutt' altra forma: ed è questo uno de' fatti più costanti circa il modo di
abbreviare. Il codice stesso in particolare lo conferma, giacchè da per tutto
vi si osserva che la preposizione per è compendiosamente raporresentata

vi si osserva che la preposizione *per* è compendiosamente rappresentata con p, e non altrimenti. È questa una minuta cognizione sulla quale credo

di poter emettere un giudizio positivo e assoluto.

Si dirà forse che anche dalla variante rettificata così si possa rilevare il senso medesimo, attaccando, come fanno altri, il per langobardos a aggravati, e traducendo tutto il periodo in questa maniera: I popoli aggravati dai Longobardi dividono le terre?

A una tale interpretazione noi non opporremmo la novità del significato attribuito alla voce ospicia, giacche l'analogia po-trebbe bastare a renderlo verisimile, o anche certo, se lo volesse il contesto. Quanti vocaboli e del latino barbarico, e del vero latino, e d'altre lingue morte, la significazione de quali non è attestata che da un esempio, ma attestata con sicurezza, perche in quell'unico esempio, tutto concorre a determinarla! Ma qui è il contrario. Intesa così, la proposizione rimarrebbe ancora stranamente monca, non ci essendo espresso con chi divisero queste terre: cosa richiesta, non dirò dalla chiarezza, ma dalle leggi universali del linguaggio, e da volerci uno sforzo, una volontà deliberata d'esprimersi diversamente dall'uso comune, per lasciarla fuori.

In qualunque poi delle due maniere si voglia leggere quel passo, più d'una ragione, come abbiamo accennato, ci par che s'opponga all'interpretazione suddetta. Prima di tutto, sarebbe una cosa troppo singolare, che lo scrittore, volendo parlare d'un fatto che riguardava solamente i possessori delle terre, avesse adoprata una parola d'un senso così generale, come populi. E non sarebbe cosa meno strana che avesse addotto per motivo della divisione l'esser questi possessori aggravati dai Longobardi; come se ci fosse voluto altro che la volontà di questi; come se i possessori romani fossero stati in condizione di venire a patti; come se una tal cosa o una cosa qualunque potesse essere avviata da loro. Qual mezze avevano i possessori italiani di trattar tra di loro degl'interessi comuni? Chi era che potesse proporre, stipulare, che dico? supplicare, piangere in nome di tatti? E poichè ciò che ha date principalmente occasione d'immaginare una divisione delle terre tra Romani e Longobardi, è una tal quale analogia con altri fatti di questo genere, e fatti certi, non sarà fuor di proposito l'osservare quanta e quanto essenziale differenza corra tra questi fatti

<sup>»</sup> Quanto alla voce langobarda, rammenterò che gli antichi solevanc correggere gli errori di qualche lettera, non già cancellando questa, mi lasciandola intatta e sovrapponendovi la giusta; e per indicare che s' eri voluto fare una correzione, si metteva sotto la lettera corretta un punto In questa maniera nel codice stesso, alcune facce avanti, si trova mene corretto in mane.

<sup>»</sup> Perciò io tengo per fermo che o l'amanuense, o il correttore dimen-ticò il punto sotto la i di langobardis, e solo corresse la parola col sovrapporci la o

Yrapporci la 0.

» E concludendo, son persuaso che lo scrittore del codice o il corret tore intese che si avesse a leggere per langobardos, e che nel passo ac cennato non y ha incertezza, ma vera correzione. Nè, percorrendolo senzi essere altrimenti prevenuto, avrei esitato un momento.

« Non sarò così ardito circa l'età del codice, perchè in questo partico lare si possono pigliare granchi e anche balene a secco, siccome è pur accaduto a valentuomini. Ma, parlando con la debita riservatezza, lo at ribuisco al X o XI secolo. »

certi e quell'immaginato. Parlando del come gli Eruli siano diventati possessori d'una parte delle terre romane, la storia dice semplicemente che questa fu ad essi concessa dal loro capo Odoacre; nelle leggi de Burgundi e in quelle de Visigoti, i due terzi delle terre si dicono assegnati ai Barbari dalla liberalità. dalla munificenza de' re barbari 2; e i Longobardi sarebbero arrivati al possesso per mezzo d'un accomodamento, d'una trat-tativa! ci sarebbe voluto un invito degli antichi possessori! di que' possessori che poco prima essi scannavano allegramente!

Due interpretazioni ha proposte il signor Troya: una della lezione più comune, l'altra d'una nova variante. È quella e questa, secondo l'illustre autore, verrebbero ugualment, a significare un aggravamento della condizione de' tributarii: senonche nella prima questo aggravamento sarebbe alquanto specificato; nella seconda

sarebbe enunciato solamente in una forma generalissima.

« I popoli aggravati furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però crebbe il loro aggravio mercè un nuovo sorteggio di quelli che rimasero nell'altra metà delle sostanze non cedute da' Duchi ad Autari 3: » tale è il significato che al signor Troya pare il più probabile, della lezione comune: populi tamen aggravati per langobardos hospites partiuntur. Ma anche qui osiamo dire che si fa violenza a quest'ultimo vocabolo, il quale, se il contesto lo richiedesse, potrebbe bensì voler dire che furono di-visi, ma non già che lo furono una seconda volta, e in un'altra maniera. E di più non si vede come potesse avvenire questo novo sorteggio. Che i *tributarii* fossero stati ridotti a una servitù più bassa e più gravosa, s'intenderebbe; ma come potevano esser divisi di novo, quando erano già diventati proprietà di tali e tali Longobardi?

L'altra, come s'è detto, e come è noto, è non solo un'interpretazione. ma una lezione affatto nova. In cinque codici il signor Troya ha trovato patiuntur, in vece di partiuntur. E, senza però ammettero per sicura questa lezione, la spiega condizionatamente così: « i Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; nondimeno (tamen) i popoli aggravati dagli ospiti o stranieri Longobardi ne patirono: ciò vale che vollero i duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro aggravio maggiore del tributo d'un terzo de' frutti 4. » Troppe ragioni però ci pare che portino ad attribuire quel patiuntur a un errore d'un amanuense. o d'amanuensi. Prima di tutto ci vorrebbe molto per ammettere che Paolo abbia potuto dare al verbo pati una significazione così

2 . . . ut quicumque agrum cum mancipiis, seu parentum nostrorum,

<sup>1</sup> . . . partem agrorum quos Odoacer factioni su $\alpha$  concesserat inter se Gothi diviserunt. Procop. Bell. Goth. Lib. I, cap. I

vendicare, nist quod de nostra forsitan et fuerit largitate donaium. Leg. Wisigoth. Lib. X, tit. 9.
8 Discorso, ecc. § XLIV.
4 Discorso, ecc. § CCLXXXVII.

inusitata: significazione che quel verbo ha bensì acquistata, trasformandosi, in qualche idioma neo-latino; ma per l'aggiunta d'una particella. Patirono, assolutamente detto, riuscirebbe non meno atrano di patiuntur. E quand'anche si volesse passar sopra questa difficoltà, rimarrebbe l'altra maggiore, che, letto e interpretato così, il passo presenterebbe un senso contradittorio. Se dopo aver riferita la cessione fatta dai duchi al novo re, lo storico avesse voluto aggiungere che quelli, per rifarsi, avevano accresciuto l'aggravio ai tributarii; in vece di nondimeno avrebbe dovuto dire per questa cagione. All'opposto il nondimeno sarebbe andato a pennello nella frase seguente, in vece del davvero messoci da Paolo (erat sane hoc mirabile); giacchè qual cosa meno adattata della bontà e della giustizia a far parer naturale che a degli uomini senza colpa e senza difesa siano stati accresciuti i pesi e i patimenti?

Contro tutt'e due queste interpretazioni poi, sta anche l'argomento addotto dianzi, che la parola popudi non può credersi applicata dall'autore a quelli ch'erano stati per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum persolverent, cioè ai possessori di terre, i quali non costituivano ne un popolo naturale, ne un

popolo politico.

Questa necessità di distinguer le cose dove sono così diverse le parole è stata notata, credo per la prima volta, da Gino Capponi, nella prima delle sue Lettere sulla dominazione dei Longobardi in Italia, lettere ricche di varia dottrina, e di vedute filosofiche; dove è anche proposta una nova interpretazione, fondata in parte su questa distinzione medesima, in parte su un'analogia indiretta tra le voci aggravati e tributarii. « Trovo nel Ducange: gravaria, canoni o responsioni sulle terre; gravatores. esattori o pubblicani, o birri d'un conte o d'altro signore; gravitus, aggravio, carico, esazione, tributo: e quest'ultimo significato chiaro apparisco nel Teodosiano. Por me dunque gli aggravati altro non sono che i tributari; i quali rimasero divisi com'erano, ovvero soggiacquero ad un'altra partizione: partiuntur per Langobardos hospites. I duchi cederono al re la metà delle sostanze acqui-state con lo spoglio de' nobili e de' potenti; ma ritennero per se, o novamente divisero tra di loro i popoli tributari. Popolo e nobili erano tutt'altra cosa nell'intendere del Diacono; che poco sopra aveva detto le sostanze o possessioni dei duchi venire da' nobili romani: per questo pose quel tamen, il quale distingue le due qualità di possessi. » Noi, dopo esserci approfittati di quest'osservazione contro gli altri interpreti, ce ne serviamo arditamente anche contro il venerato e caro Gino, che ce l'ha somministrata. Quelli che Paolo dice essere stati fatti tributarii, fossero o non fossero tutti nobili e petenti, erano però tutti possessori di terre: quindi il populi non può riferirsi a loro, nè a una parte qualunque di loro.

<sup>2</sup> Nell'Archivio Storico Italiano; Appendice N. 7. Trayedie e Possie.

Dopo tanti tentativi (così crediamo di poterli chiamare, non essendo nessuna di queste interpretazioni riuscita a levar di mezzo l'altre) pare che si dovrebbe dar la cesa per disperata se non ne rimanesse uno semplicissimo, e trascurato per una cagione che abbiamo accennata fin da principio. La supposizione a priori, che questo per Langobardos hospites partiuntur dovesse aver relazione col per hostes divisi, ha fatto che si sia cercato esclusivamente un significato che spiegasse una tal relazione, e non si sia pensato a guardare se qualchedun altro ne potesse resultare dal diverso valore di qualche vocabolo, e da una diversa efficacia di qualche forma grammaticale. E ci pare che ne resulti uno affatto consonante e con l'intento del passo intero, e con le circostanze del momento storico.

Le parole populi aggravati sono prese da tutti per un nominativo plurale: i popoli aggravati. È non ci sarebbe che dire se. intese cosi, concorressero a produrre un senso soddisfacente. Ma ciò non essendo, bisogna pur badare che potrebbero essere anche un genitivo singolare, e voler dire: del popolo aggravato. E vero che allora la frase rimane senza nominativo: ma lo ritroviamo subito nell'antecedente: Duces qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt... populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur. L'accusativo lo troviamo in questo hospites, staccandolo dal per Langobardos. E abbiamo così un contesto grammaticalmente regolarissimo, e da potersi tradurre letteralmente così: I duchi cedono al re la metà delle loro sostanze; e nondimeno dividono tra i Longobardi gli ospiti del popolo aggravato.

Ma, e il senso? Se non c'inganniamo, n'esce uno affatto a proposito, quando si badi che nel medio evo la voce hospites, tra i vari suoi significati e, per dir così, sotto-significati, ebbe anche quello di: poveri erranti, senza ricovero. Eccone un esempio d'un capitolare di Carlomagno: Ut (Presbyteri) hospitales sint, quia multi qui sciunt hospitem supervenire ad Ecclesiam suam, fugiunt, Apostolus jubet et cetera Scriptura divina, sectando segui. Illi e contrario faciunt, et pauperibus subvenire metuunt 1. Ognuno vede che qui c'è qualcosa di più che nell'hospes della latinità gentilesca: e il forestiere raccomandato, non solamente all'amicizia particolare, ma alla carità universale; e nel forestiere è principalmente contemplata la qualità di povero. Questa sublime alterazione di senso era venuta dalla volgata, come s'indovinerebbe, ma è anche indicato in un altro capitolare di Carlo medesimo: hospites, peregrini et pauperes, susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei: Hospes eram, et suscepistis me?. Fu poi questa voce adoprata per estensione a significare anche poveri in

<sup>1</sup> Capitulare V incerti anni, Cap. 8; Baluz. T I, p. 534, 2 Capitul. Aquisgran. Cap. 73; Baluz. T. I, pag. 239.

genere; e il Ducange ne cita un esempio caratteristico. In una costituzione, dell'anno 889, di Ricolfo vescovo di Soissons, nella quale è proposta la regola di vari concili sulla distribuzione dell'entrate ecclesiastiche, è detto: Quarta (pars) hospitibus, in vece di pauperibus, che è la parola usata da que' concili. È di qui le voci, hospitium, hospitale, hospitalitas, e altre 1, appropriate a significare e quartieri e edifici destinati ad albergare o pellegrini, o viandanti poveri, o poveri anche paesani, o finalmente ammalati.

Per veder poi quali potessero essere, al momento della restaurazione del regno, questi disgraziati raminghi, basta rammentarsi ciò che lo storico racconta dell'interregno. « Sotto il comando di questi duchi, i Longobardi invasero e soggiogarono la maggior parte dell'Italia non ancora conquistata, spogliando chiese, ammazzando sacerdoti, diroccando città, sterminando popolazioni intere 2. » Certo, quest'ultime parole non sono da intendersi letteralmente: molti si sottrassero con la fuga alla strage; molti abbandonarono per disperazione i luoghi dove non avevano più nè ricovero, nè vitto, e non c'era chi gliene potesse dare; e le parti d'Italia meno maltrattate, e particolarmente quelle ch'erano state occupate da Alboino, dovevano formicolare di questi rimasugli d'un popolo oppresso, ridotto all'estremo della miseria, messo in fondo. Chè, interpretando così l'aggravati di Paolo, noi non abbiamo, è vero, alcun esempio diretto sul quale fondarci; ma un tal senso, come ha una probabilità bastante dall'analogia, così ne riceve una fortissima dal complesso del racconto. È evidente che lo storico vuol rappresentare la restaurazione del poter regio come un momento di riordinazione civile, e anche d'uno straordinario miglioramento morale. Ma, succinto, o piuttosto digiuno al suo solito, ne tocca due fatti soli. Que' duchi, così avidi di possesso, cedono al re la metà delle grandiose sostanze acquistate col mezzo della strage e della rapina; e nondimeno provvedono a quel miserabile sciame di sbandati, distribuendoli tra i Longobardi, cioè assegnandoli ripartitamente e proporzionalmente ad essi da mantenere e da ricoverare sulle terre e nelle case delle quali erano diventati possessori di fatto. La ragione del nondimeno comparisce qui chiarissima: i duchi medesimi, ch'erano, e prima, e sicuramente anche dopo la cessione, i principali trá i novi possessori, presero la loro parte di quegli ospiti: malgrado lo sproprio, s'addossarono un peso. E la relazione non ci pare meno chiara col passo che vien dopo: Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum, ecc. Que'due fatti, uno di liberalità. l'altro di commiserazione, se non di giustizia, fatti da parere strani

V. il Ducange.

<sup>2</sup> Per hos Langobardorum duces, septimo anno ab adventu Albuuin et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdolibus interfectis, civilatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extinctis, exceptis his regionibus quas Albuuin ceperat, Italia ex muxima parte capta et a Langobardis subjugata est. 11, 32.

subito dopo un'epoca di rapine e di sangue, l'autore li lega, e in certa maniera li conferma col fatto generale (quanto autentico non importa), d'un cambiamento maraviglioso avvenuto ne'costumi e nelle disposizioni di tutta la nazione. « Non una violenza, non un'insidia, non un sopruso; nessuno oppresso, nessuno spogliato: o cioè nessuna delle cose che negli anni atroci dell'interregno erano state abituali. E nello stesso tempo, il ricovero dato a que' raminghi aiuta a render ragione dell'esser diventato così quieto il paese, così sicure le strade (non crant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat); perchè in una tale moltitudine insieme co' pazienti e con gli avviliti,

ci dovevano essere anche i disperati.

Finalmente, poichè s'è dovuto parlare del codice ambrosiano, osserveremo che questa interpretazione è la sola, delle proposte finora, che s'accomodi con la lezione genuina di esso. Non che noi crediamo che l'autorità di quel codice, solo contro tanti, basti per far credere che quella lezione sia la vera: ci pare anzi molto più probabile che la voce ospicia, la sola per cui essa differisce dalla lezione comune, ci sia entrata per errore d'un amanuense che o abbia letto male, o, come congetturò il signor professore Capei 1, abbia sostituita una glossa al testo. Citiamo questa variante in quanto ci pare che l'autore di essa, storpiando materialmente il testo, l'intese formalmente come noi. Hospitia, come s'è già osservato, significava anche quartieri o edifizi destinati ad alloggiare, di passaggio o stabilmente, viandanti o poveri. E quindi la frase: populi aggravati per Langobardos hospitia partiuntur viene a dire, in una maniera meno naturale certamente, come deve accadere a chi altera l'espressioni altrui, ma pure viene a dire la cosa medesima, cioè ripartirono tra i Longobardi de' ricoveri per il popolo aggravato?

1 Discorso citato, § 16.
2 Questa intenzione ci pare espressa ancora più apertamente nella lezione del codice di Bamberga, pubblicata dal signor Bianchi Giovini (Rivista Europea, novembre e dicembre 1845), con un' interpretazione ingegnosa nel sistema da lui adottato intorno alle relazioni tra gl' Italiani e i Longobardi. La lezione è questa: Cum autem populi graverentur, Langobardi, hospites advenientes inter se dividebant. Qui i divisi sono esplicitamente gli hospites; e che per questo vocabolo l'autore, qualunque sia, di questa lezione abbia inteso persone bisognose di ricovero, l'indica chiaramente l'aggiunto advenientes fratello carnale d'un altro che fu usato nel medio evo appunto per circoscrivere a un tal significato quel nome che n'aveva diversi. In due capitolari di Carlo il Calvo si legge: Ut missi nostri per civitates et singula monasteria, ospitalitatem supervenientium hospitum, et receptionem pauperum, disponant et ordinent (Baluz. T. II. pag. 53 e 203). La stessa formola si trova in una relazione delle consuetudini d'un monastero: Omnes hospites supervenientes cum lectione divina suscipiunt (Ibid. p. 1882). E la voce advenans, usata ellitticamente in forma di sostantivo, come si vede nella frase citata dal Ducange (ad h. v.): Tria receptacula peregrinorum et advenantium construxit, pare piuttosto una corruzione di adveniens, che un derivato di advena. L'associazione così naturale di adveniens con hospes, si può sospettare che fosse già d'un uso molto antico; poiche si trova, e ripetutamente. in Vitravio. Præterea devra ac sinistra domunculæ constituantur habentes proprins, tannas, triclinia et cubicula commoda. uti hospites advenientes non in peristylia, sed in ea hospitalia recipiantur. Nam

Abbiamo mantenuta la promessa fatta fin da principio, che la nostra interpretazione non manderebbe avanti neppure un passo la gran questione dello stato degl'Italiani sotto i Longobardi. Se però fossimo riusciti a levar di mezzo una pietra d'inciampo, e

cum fuerint Graci delicatiores et fortuna opulentiores, hospitibus adve-nientibus instruebant triclinia, cubicula, ecc. (De Architect. Lib. VI, Cap. 7,

Non dobbiamo però farci belli d'esserci incontrati con quell'autore nell'interpretazione del secondo passo, senza avvertire che il primo fu da lui
inteso in una maniera diversa dalla nostra, e come dalla più parte degl'interpreti moderni. Reliqui. dice, qui remanserant, partiti sunt per Langoterpreti moderni. Reliqui. dice, qui remanserant, partiti sunt per Lango-bardos, ut annualiter eis censum darent tertiam parteen de vectualio quot habebant. Ma non crediamo che quest'autorità basti per annientare gli argo-menti addotti da noi contro una tale interpretazione. La congettura riferita nel giornale suddetto, che « gli esemplari stampati siano un lavoro posteriore di-Paolo Diacono, che rifece, interpolò, amplificò, abbellì i concetti del suo li-bro, » e che il codice di Bamberga contenga una sua prima dettatura, non ci pare che abbia quei caratteri d'evidenza che, in mancanza di prove posi-tive, si richiederebbero per una cosa tanto straordinaria. « La prima idea. » giacchè abbiamo la fortuna di poter esprimere il nostro sentimento con pa-role altrui, e autorevoli, « la prima idea la quale spontanea si presenta algiacche abbiamo la fortuna di poter esprimere il nostro sentimento con parole altrui, e autorevoli. « la prima idea la quale spontanea si presenta all'animo è: che il Codice di Bamberga contenga in vece un raffazzonamento posteriore della Storia di Paolo. » (Capei, Nota aggiunta al Discorso citato, Infatti, anche al solo confronto de' due capitoli citati per saggio, le differenze tra i due testi sono tali e di tal genere, da non lasciar credere così facilmente che questi possano venire da una stessa mano. Prima di tutto, in quanto alla dettatura, le differenze non sono meramente di stile, « negli esemplari a stampa, fiorito, ornato ed ammanierato; nel codice di cui si parla, semplice e sommamente naturale. » Sono differenze di lingua: non è un uomo che usa in due diverse maniere il latino che sa; sono due, che è un uomo che usa in due diverse maniere il latino che sa; sono due, che hanno una molto diversa cognizione del latino. Non s'intende, per esempio, come mai l'uomo ch'era in caso di scrivere nella supposta seconda maniera (e lasciamo da una parte ch'era l'abbreviatore di Festo), come ma avrebbe potuto scrivere la prima volta: nutus altent factebat violentia, nutla fraus bit erat, necne aliquem trijuste angariabat. La semplicità del linguaggio consiste nell'adoprare i termini propri; la naturalezza viene dal secondare le proprie abitudini: qui invece è ignoranza de'termini e mancanza d'abitudine. E non si dica che Paolo, scrivendo in una lingua straniera, fors' anche morta (poiche chi può conoscere il momento della nascita e della morte delle lingue?), poteva, quando non ci mettesse studio, ricadere nell'abitudini della lingua o delle lingue, Dio sa quali, che parlava. Mettendo pure il violentia in vece di violentiama a carico dell'amanuense, e lasciando da parte l'altent, messo per alti o altis, quel necne così lava. Mettendo pure il violentia in vece di violentiama e carico dell'amanuense, e lasciando da parte l'altent, messo per atti o altis, quel necne costuori di concerto non è forma straniera, è strafalcione; non è d'un trascurato che dimentica, è d'un ignorante che va a tasto, e tira a indovinare. E alla disattenzione d'un rifactiore ignorante, piuttosto che a una strana leggerezza dell'autore, pare che sia da attribuirsi anche una differenza di tuti altro genere, e che riguarda un fatto positivo. Quadraginta alti duces per quadraginta civitates constitutis si legge nel codice di Bamberga, dove gli altri hanno: Sed et altis catra hos in suis urbibus trignita duces fuerent. Pero dico, difficile che Peolo averse potizia con vecilianti informerunt. Pare, dico, difficile che Paolo avesse notizie così vacilianti intorno a runt. Pare, dico, difficile che Paolo avesse notizie così vacilianti intorno a un fatto della sua nazione, e fatto che, secondo tutte le probabilità, era durato senza cambiamento, fino al suo tempo; e s'intende in vece facilmente che un uomo d'un altro paese, e d'un altro secolo, sbagliasse nel rilevare il numero, senza che nessuna cognizione anteriore lo facesse avvedere dell'importanza dello sbaglio. Finiremo con l'osservare una differenza d'un altro genere ancora. È noto che nella descrizione de' guasti fatti da l'ongobardi in Italia, Paolo seguì, bene o male, Gregorio di Tours; anzi, nella lezione comune si trovano due frasi incidenti prese di planta da questo scrittore: spoitatis ecclestis sacerdotibus interfectis (Paul. Diacone, II, 32; Gregor. Tur. Hist. Franc. IV. 41). Nel codice di Bamberga à questo nelle sone so-Tur. Hist. Franc. IV, 41). Nel codice di Bamberga, à queste parole sone so-stituite quest'altre: multœ ecclestœ destructæ sunt, et multi sacerdotes in-

a prevenire altre ricerche, ci potrà esser perdonato d'avere spese tanto parole interno a un così minute argemente. A egni mode, questa questione così importante per la storia patria è stata trattata da scrittori delle diverse parti d'Italia, non so se con maggior discordia di pareri, o con maggior benevolenza degli animi, dimanierache il discutere è stato quasi uno studiare insieme; per questa parte almeno, abbiamo fiducia di non aver guastato.

#### CAPITOLO V.

### Della parte che ebbero i papi nella caduta della dinastia longobarda.

È uno de' punti della storia, sui quali i giudizi de' fatti, dell'intenzioni, e delle persone sono i più discordi e i più imbrogliati, perchè è stato quasi sempre în mano di scrittori di partito. Le notizie che ce ne rimangono, sono già sospette nella loro origine, poiche si trovano a un dipresso tutte, o nelle lettere dei papi stessi, cioè d'una parte interessata, o nelle vite di essi scritte da Anastasio, o da chiunque fosse, con una scoperta parzialità In quanto ai moderni, alcuni, scrivendo in odio della religione, in tutto ciò che i papi hanno fatto, voluto, detto, o anche sofferto, non videro altro che astuzia o violenza, altri, senza un fine irreligioso, ma ligi alla causa di qualche potentato. il quale era o credeva d'essere in questione di non so che diritti coi papi, cercarono di metter sempre questi dalla parte dell'usurpazione e del torto. Alcuni de' loro apologisti sostennero coi mezzi medesimi la causa contraria. Quindi da una parte e dall'altra questioni mal poste, o a caso o a disegno dissimulato o travisato ciò che non faceva per la causa protetta dallo scrittore, discussioni tenebrose d'erudizione o di principi, introdotte opportunamente, nel momento in cui le cose potevano cominciare a diventare chiare: dimanierache fortunato il lettore che s'accorge di non aver ricavata da que' libri la vera cognizione de' fatti.

In altri scrittori si vede uno spirito di partito nato da motivi e da disposizioni più degne, ma però sempre partito. Taluni compresi da una venerazione sinceramente pia per la dignità dei

terfecti. Ora, non par naturale che uno cominci dal sostituire, per arrivar poi all'operazione così semplice di copiare.

Aspettando la pubblicazione del codice intero, e il giudizio definitivo

Aspettando la pubblicazione del codice intero, e il giudizio definitivo degli eruditi, noi crediamo che queste poche osservazioni rendano fin d'ora più probabile la congettura che esso contenga un'interpretazione, una specie di glossa perpetua, fatta da uno che sapeva poco il latino, a uso di quelli che lo sapevano meno di lui.

Dall'esserci nel codice medesimo opere d'altri autori, le quali « tranne poche varianti, corrispondono letteralmente colle edizioni stampate, » il dotto straniero, al quale se ne deve la notizia, argomenta che « le variazioni non si possano attribuire al copista. » E con ragione; ma, dopo ciò, rimane ancora da vedere se l'esemplare trascritto fedelmente da costui contenesse un primo lavoro di Paolo, o un rifecimento d'un altro d'un altro. tenesse un primo lavoro di Paolo, o un rifacimento d'un altro.

sommi Pastori, sdegnati della parzialita ostile con cui molti di essi erano stati trattati, hanno difeso, giustificato si può dire ogni cosa. Altri invece sdegnati dell'abuso che alcuni papi fecero della loro autorità, non hanno fatta distinzione nè di tempi, nè di circostanze, nè di persone; hanno veduto in tutte l'azioni di tutti i papi un disegno profondo, continuo, perpetuo d'usurpazione e di dominio; e sono stati portati a rappresentare tutti i nemici di quelli, come vittime per lo più mansuete sotto il coltello inesorabile del sacerdote. Ed è una cosa da far veramente stupore, che scrittori per altro retti e non di vista corta, ma dominati da questo spirito, chiedano ai posteri lacrime, non per la morte dolorosa, non per que' patimenti che ognuno compiange e che ogn' uomo pnò provare, ma per la perdita del potere, per l'andare a vòto i disegni ambiziosi d'uomini che deliberatamente, imperturbabil-

mente ne hanno fatte sparger tante.

Quando una questione storica è diventata così una disputa di partito, i lettori sono per lo più disposti a supporre mire di partito in chiunque la tratti di nuovo; e tanto più, quando la sua opinione sia assolutamente favorevole a una delle parti. Tale è il caso di chi scrive questo discorso; e cosa fare in questo caso? Dire la cosa proprio come la si pensa, e lasciar poi che ognuno la intenda a modo suo. Chi scrive protesta, dunque, che il giudizio, che dall'attenta considerazione de' fatti s'è formato nella sua mente sull'ultime differenze tra i Longobardi e i papi, è decisamente favorevole a quest'ultimi; e che il suo assunto è di provare che la giustizia (non l'assoluta giustizia, che non si cerca nelle cose umane) era dalla parte d'Adriano, il torto dalla parte di Desiderio: e nulla più. Che se chi difende un papa vicn riguardato come l'apologista di tutto ciò che tutti i papi hanno fatto. o che è stato fatto in loro nome; se molti non sanno immaginare che si possa voler provare che un uomo, una società ha avuto ragione in un caso, se non col fine di favorire tutta la causa. tutto il sistema al quale quell'uomo e quella società si risguardano come uniti, lui non ci ha colpa; e il fine che si propone davvero è di dire quella che gli par la verità, e di dirla tanto più di genio, quanto più è stata contrastata.

Nella lunga lotta tra i re longobardi e i papi, ciò che è stato più osservato sono le mire ambiziose di questi: è il testo ordinario della questione; li battono l'accuse e le difese. Ma l'importanza data a questo punto è un effetto di quell'abitudine strana di non vedero nella storia quasi altro che alcuni personaggi. Non si trattava solamente di papi e di re; e in una vasta discussione d'interessi com'era quella, l'ambizione degli uni o degli altri è una circostanza molto secondaria. Si sa che gli uomini i quali entrano a trattare gli affari d'una parte del genere umano, ci portano facilmente degl'interessi privati: trovar de' personaggi storici, che gli abbiano dimenticati o posposti, quella sarebbe una scoperta da fermarcisi sopra. Ma nel conflitto tra quelle due forze s'agitava il destino d'alcuni milioni di uomini: qua'e di queste due

forze rappresentava più da vicino il voto, il diritto di quella moltitudine di viventi, quale tendeva a diminuire i dolori, a mettere in questo mondo un po' più di giustizia? Ecco, a parer nostro, il

punto vero della discussione.

Per formarne un giudizio bisogna pur risolversi a dare un'occhiata ai fatti; toccheremo i principali con tutta quella brevità che si può conciliare con l'esattezza necessaria; dimanierache ce ne sia abbastanza per decidere a quale delle due cause debba darsi il voto, non dirò d'ogni Italiano, ma d'ogni amico della giustizia.

Roma e l'altre parti d'Italia non conquistate da' Longobardi, e possedute ancora, o con vero esercizio di potere o in titolo, degl'imperatori greci, furono nell'ottavo secolo, quasi ogni momento, invase o corse, o minacciate da quelli. Gli ultimi loro re, Liutprando e Ildebrando, Ratchis, Astolfo, Desiderio, fecero, chi una, chi due, chi più spedizioni sul territorio romano, assediando qualche volta-Roma, e facendo sempre bottino, e stragi. Quali erano per gli abitanti i mezzi di difesa? L'impero spesso distratto in altre guerre. e certo, nè più forte, nè meglio governato di quando aveva lasciato invadere l'altra parte d'Italia, non poteva, da sè, difender meglio il resto; e un esempio segnalato della sua debolezza si vide quando, essendo il territorio di Ravenna invaso da Liutprando, l'esarca Eutichio non seppe far altro che pregare papa Zaccaria, che implorasse dal re longobardo la cessazione delle ostilità. I Romani erano quali li aveva preparati di lunga mano la viltà fastosa, e l'irresolutezza arrogante de'loro ultimi imperatori, la successione e la vicenda dell'invasioni barbariche, il disarmamento sistematico e l'esercizio dell'arti imbelli, in cui furono tenuti da'Goti, la dominazione greca, forte solamente quanto bastava ad opprimere; erano quali gli avevano fatti de'secoli d'inerzia senza riposo, di dolori senza dignità, di stragi senza battaglie; secoli in cui per far diventare il nome romano un nome di disprezzo e d'ingiuria, quelli che lo portavano, sostennero più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline, che i loro antenati per renderlo terribile e riverito all'universo. Senza ordini militari, senza condottieri illustri, senza memorie di gloriosi fatti recenti, e quindi privi di quell'animo che in gran parte è il frutto di tutte queste cose, come avrebbero potuto resistere all'impeto di quelle bande che nelle città conquistate avevano ritenuta la disciplina delle antiche foreste, che avevano imparate con la prima educazione l'arti dell'invasione, e che vedevano ne' Romani piuttosto una preda che un nemico? Tutto era dunque per questi scoraggiamento, gemito, disperazione. Anastasio parla, è verò, in varie occasioni dell'esercito romano; ma quanto e quale fosse, si può arguire dal vedere, che ne' momenti gravi, quel po' di fiducia si fondava sempre o sulle suppliche o sull'aiuto straniero. Quando un popolo è venuto o portato a questa condizione, non ha più

<sup>1</sup> Apastas. In Vita Zachariæ; Ber. Ital. Tom. III, pag. 169.

Pulla a sperare, nemmeno la compassione e l'interessamento della posterità. Austeri scrittori, seduti accanto al loro fuoco, lo accusano davanti a questa con ischerno e senza pietà; e tale è l'avversione loro per la viltà di esso, che non di rado scusano, lodano i suoi persecutori, li guardano quasi con compiacenza, purchè nel carattere di essi ci sia qualcosa di aspro e di risoluto, che denoti una tempra robusta. Eppure il più forte sentimento d'avversione dovrebb'essere per la volontà che si propone il male dagli uomini: e per quanto profondamente essi siano caduti, un senso di gioia deve sorgere nel cuore d'ogni umano, quando veda per essi nascere una speranza di sollievo, se non di risorgimento.

Questa speranza i Romani non potevano averla in altri che ne' pontefici. Roma, così incapace per sè di farsi temere, aveva nel suo seno un oggetto di venerazione, e qualche volta di terrore, anche per i suoi nemici, un personaggio, per cui verso di essa si volgeva da tanta parte di mondo uno sguardo di riverenza e d'aspettazione, per cui il nome romano si proferiva nell'occasioni più gravi. E mentre le ragioni di giustizia, di proprietà, di diritto delle genti, non sarebbero state ne ascoltate ne intese dai barbari, i quali avevano un loro sistema di diritto fondato sulla conquista, questo solo personaggio poteva pronunziar parole che diventa-vano un soggetto d'attenzione e di discussione: era un Romano che poteva minacciare e promettere, concedere e negare. A questo uomo dunque si dovevano volgere tutti i voti e tutti gli sguardi de'suoi concittadini; e così infatti avveniva. I papi, nelle tribolazioni di quell'infelice popolo, chiedevano o forze ai Greci, o pietà ai Longobardi, o aiuti ai Franchi, secondo che la condizione dei tempi permetteva di sperar più in un rimedio che nell'altro. L'ultimo fu il più efficace; ma per vedere, se l'effetto principale del-l'intervento de' Franchi sia stato di soddisfare un' ambizione privata de papi o di salvare una popolazione, basta guardare alla sfuggita in quali occasioni i Franchi siano stati chiamati dai papi. Gregorio III chiede aiuto a Carlo Martello, quando gli eserciti de' Longobardi mettono a sacco il territorio romano 1; Stefano II ricorre a Pipino, quando Astolfo, poco dopo aver conclusa la pace per quarant'anni, assale Roma, pretende da' cittadini che si riconoscano tributari, finalmente minaccia i Romani di metterli tutti a fil di spada se non si sottopongono al dominio longobardico?.

Dopo le due fughe e i due giuramenti d'Astolfo, e la donazione di Pipino, i richiami de' papi ai Franchi s'aggirano intorno agl'indugi de' Longobardi nello sgomberare le terre donate da Pipino, e insieme intorno alle nuove invasioni di essi sul territorio romano. Nel primo lamento molti non vedon altro che un dolore ambizioso de' papi, e fanno carico a questi d'aver mosso cielo e terra per una loro causa privata: a noi però, come abbiam detto, è impossibile

<sup>1</sup> Epist. Greg. ad Car. Mart. in Cod. Carol. I. 2 Anast.; Rer. It. T. III, pag. 186; e le lettere di Stefano nel Codice Carolino.

di riguardare come causa privata una contesa nella quale si trattava se una popolazione sarebbe stata conservata come conquista dai barbari, o libera da quelli. I mali orrendi delle spedizioni continue non érano certo un dolore privato de papi; e Paolo I non pregava per se solo, quando implorava l'aiuto di Pipino contre i Longobardi, che passando per le città della Pentapoli avevan messo tutto a ferro e a fuoco 1; ne Adriano, quando i Longobardi com-mettevano saccheggi, incendi, e carnificine nei territori di Sini-gaglia, d'Urbino, e d'altre città romane, quando assalendo all'improvviso gli abitanti di Blera, che mietevano tranquillamente, uccisero tutti i primati, portarono via molta preda d'uomini e d'armenti, e misero il resto a ferro e a fuoco 2.

1 Pauli ad Pip. Epist. in Cod. Car. 15.
2 Ana-t., pag. 182. — Più d'uno storico e più d'un pubblicista dissero che Pipino, donando alla chiesa romana un paese che faceva parte dell'impero, aveva donato l'altrui; altri sostennero che quel paese era diventato suo per ragione di guerra: ed è ciò che, nelle Notizie Storiche, abbiamo chiamato una questione mal posta. Una contradizione aperta e cortese (due eccellenti qualità, senonchè in questo caso c'è un grand'eccesso della seconda) ci avverte che avremmo dovuto addurre la ragione di questione a prima di tutto enunciale ni chiarmente a Le questione. stropinione e, prima di tutto, enunciarla più chiaramente. « La questione, » ci viene opposto, « se pure si può chiamarla tale, non fu tronca nè nel fatto nè nel diritto. Perchè in quanto al diritto, Astolfo, dal quale Pippino, o vogliamo dire, Stefano, riceveva le città, non poteva trasferire in altri più di quello ch' egli medesimo aveva in sè; e se Stefano e Pippino lo tenevano e lo chiamavano pubblicamente usurpatore, il diritto dell'usurpatore, sustantiali di propositione del control dell'usurpatore, sustantiali del control del contro lo chiamavano pubblicamente usurpatore, il diritto dell'usurpatore, sustanzialmente vizioso, non poteva divenire buono solamente perchè da quello si trasferiva in altri. E in quanto al fatto, Pippino non conquistò mai materialmente, nè sul Longobardo nè sul Greco, quelle città, una parte delle quali il papa stesso non ebbe per un gran pezzo di poi; e quelle che ebbe allora, e le altre che ebbe di poi, tutte le ricevette dalle mani del Longobardo. » (Ranieri, Storia d'Italia dal V al IX secolo, Lib. II.) La ragione che avremmo dovuta allegar più a tempo, e la quale vorremmo che valesse a giustificarci presso il dotto e ingegnoso oppositore, è che tra Pipino, Costantino e Astolfo non si trattava del mio e del tuo. Se uno si lascia rubare loralogio il giudica, potendo, glielo fa restituire: e se quel trascurato sa lo rologio, il giudice, potendo, glielo fa restituire; e se quel trascurato se lo lascia rubare una seconda, una terza, una quarta volta, altrettante gli è restituito, se si può. E questo, perche l'orologio non ha il diritto d'esser preservato da'ladri, ne altro diritto di sorte veruna: il solo che n'abbia in servato da ladri, ne autro di ritto di sorie veruna: il solo che n'adolta in questo caso è il proprietario, per trascurato che sia. Ma sugli uomini la è potestà, e non proprietà; e la potestà è legata a delle condizioni di tutt'altro genere; delle quali una essenzialissima è che questa potestà voglia efficacemente e possa effettivamente mantenersi. Ora, il Copronimo aveva date troppo manifeste e troppo ripetute prove del contrario. Non facendo nulla per difendere le città dell'essarcato, e da un pezzo, dopo più scorrerie, dopo una stabile invasione de'Longobardi, dopo tante istanze de'papi, aveva lacciato nevire di fatto la sua rotesta sonra di esse La rivoleva not per tiuna stanne de Longotardi, dopo tante istanze de papi, avva na-sciata perire di fatto la sua potestà sopra di esse. Le rivoleva poi, per ti-tolo di proprietà, perchè si chiamassero sue: ma le città sono piene d'uo-mini e gli uomini non sono cosa. In quanto poi al fatto, è vero che la questione non fu allora definitiva-mente sciolta, perchè la donazione non ebbe subito il suo effetto; ma l'ef-fetto ottenuto poi pienamente e stabilmente dal figlio di Pipino non fu altro

che una conseguenza di essa.

Antonio Ranieri, nella sua Notizia intorno alla Storia d'Italia (Opere, vol. II, Milano 1862) ha risposto a questa appuntatura del Manzoni nei seguenti termini:

"« Il Longobardo, per farsi re di tutta Italia, invade l'Esarcato o la Pantapoli, posseduta dal Greco come parte, non annora tocca, dell'impero romano, e s'invia verso Spoleti e Roma. Il Papa, il France e il greco definisceno per usurpatore il Longobardo; i due primi sul

Chi vuol più fatti ne troverà nelle lettere de' papi e nelle loro vite. Abbiam citato questi pochi per un saggio: e l'ultimo ci sem-bra degno d'esser notato particolarmente per quella strage de'pri-mati, che è una ripetizione di quello che i Longobardi avevan fatto nelle prime occupazioni. Siamo ben lontani dall'affermare che questi due fatti bastino per far supporre che l'uccisione de' principali proprietari fosse una parte del loro sistema di conquista; ma se ci fossero dati più numerosi per poterlo stabilire, non si può ne-gare che con ciò si verrebbe a spiegare il perchè tra tutte le storie delle dominazioni barbariche, la longobardica sia quella in cui figura meno la popolazione indigena; e si potrebbe con più facilità arguire a qual condizione dovesse esser ridotta la parte che i vincitori lasciavano viva.

Si dirà qui senza dubbio, e molto a proposito, che per i fatti tra i Longobardi e i Romani non si deve stare in tutto alle grida de' papi ', ne all'asserzioni di Anastasio; e corto, si può supporre esagerazione nell'une e nell'altre. Ma si badi che si potrà bensì disputare sul più o sul meno delle violenze e delle soverchierie crudeli fatte da'Longobardi ai Romani, ma che (e qui sta il punto

1 Nelle lettere del Codice Carolino, i Longobardi sono qualche volta eccessivamente ingiuriati, e i Franchi eccessivamente lodati. E sarebbe me-glio che non ci fosse ne questo ne quello; ma non bisogna dimenticarsi che f papi autori di quelle lettere parlavano di masnadieri, parlavano a dei difensori, e parlavano per delle popolazioni.

Greco; il Greco sopra se stesso. Il Papa chiama il Franco in Italia, che vi scende, vince il Longobardo ne' primi scontri, e gl'impone, cioè impone all'usurpatore di rendere l'usurpato. Renderio a chit A colui, forse, cui era stato usurpato † Non già: ma al terzo, ch'era il Papa. Ora, che cosa egli poteva, come vincitoro, farsi codere dal vinto quello e non altro, che il vinto aveva. E polche, a detta di lui e del Papa, il vinto era usurpatore che altro egli poteva ricevere da quello e dare al Papa, se non un diritto radicalmente, vizioso ed illegittimo!

vizioso ed illegittimo?

S'egli, intimata giusta guerra al Greco, ch' ora il signore legittimo, ne fosse andato
di fatto nell'Esarcato e nella Pentapoli, le avesso o se per sue, e poi senza pattoggiar col
Longobardo; la avesse date al Papa, sarobbe stata uosa certo poco bella per un cavaliere
errante che volova aver cera di andar combattendo per la ragione, ma almeno appropriata
ai tampi onde si trata ed al famoso dritto della conquista.

Ma non avendo pur volti gli occhi a quelle provincie, tanto di là dall'Apennino, rispetto a Roma dov'egli si indirizzava, non potette mai acquistare questa seconda maniera
di dritto.

spetto a Roma dov'egli si indirizzava, non potette mai acquistare questa seconda maniera di dritto.

> Lacoude, come dritto, dava l'altrui, come fatto, dava il non mai avuto o l'avuto dal possessore illegittimo.

> Qui il grande scrittore distingue l'uomo dall'oriolo. Poi dice che, sull'oriolo si ha dritto di propriotà, sull'uomo si ha dritto di potestà.

> Ma, sempre con la reverenza dell'umilo discepolo al maestro, la distinzione è tutta in isvantaggio della sua tesi.

> Perché, primioramente: o proprietà o potestà che il Longobardo avesse usurpata sempre sta che il Franco, il Papa e il Greco, lo definivano, nol medesimo senso, usurpatore. La differenza era che in vece di cedere altrui una proprietà non sua, codeva una potesta en on sua, ch'era tutt'uno. Ma tanto il dritto di proprietà, quando il dritto di postata se illegittimo nelle mani del Longobardo, perchè usurpato sul Greco, non poteva certo rivenir da illegittimo legittimo per il suo semplice passare per le mani del France e fermarsi nelle mani del Papa.

> Secondariamente, l'esser l'uomo uomo. e non oriuolo, mona recto tramite e diflato alla teorica del suffragio universale e del plebiscito; suffragio insino d'allora noto al Papa che lo aveva riconosciuto spistitellatamente nel pepol franco quando Zaccaria ingiunse a Bonifazio di ungere l'eletto Pippino come Samuele unes Saullo.

> Ma il Pepa non ammise mai il plebiscito al di qua delle Alpi. Ese, o allora lo avesse ammesso, o no momento supremo in oui, dopo undici secoli, ci ha cendotti. l'ammetterà o sara costretto al ammetterio, avrebbe perduta Poutos allora, o perferà ora, non che il già perduto sara costretto el ammetterio, avrebbe perduta Roma. E l'italia avrebbe, o avra, soldio il gram voto! >

vero della questione) le soverchierie e le violenze sono sempre da una parte: dell'altra non è fatta menzione che per il suo spavento, per le sue processioni, e al più per qualche vano e misero

preparativo di difesa.

Si veda ora che sugo abbiano quelle parole del Giannone: « I Pontefici romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano sofferirli (i Longobardi) nell'Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, li dipinsero al mondo per crudeli, inu-mani e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli scrittori delle età seguenti, acquistassero fama d'incolti e di crudeli 1. > E quali erano poi finalmente codesti disegni che i Longobardi cercavano di rompere? Che i Romani non fossero assoggettati da que'barbari, ne scannati da loro. — Ma avevano anche altri disegni. - Sì ch? Cos'importa? Avevano o non avevano questi che abbiam detto? e questi erano giusti o ingiusti? frivoli o importanti? Si decida questo, e poi si cerchi pure se i papi pensa-rono ad approfittarsi delle angustie d'un popolo infelice e dell'amicizia de're Franchi, per acquistare un dominio; e quando si trovi che la fu così (supposizione del resto, non autorizzata per nulla dal carattere conosciuto di que' papi), si dica pure che il bene che fecero ai Romani loro coetanei, non venne da un sentimento purissimo di virtù disinteressata. Ecco tutto: restera che la loro ambizione gl'indusse a salvare una moltitudine dall'unghie atroci delle fiere barbariche, e a risparmiare de' mali spaventosi. Quando l'ambizione produce simili effetti, si suol chiamarla virtù: questo è troppo; ma perchè, in questo caso, buttarsi all'eccesso opposto? Che si compianga una popolazione ridotta all'alternativa o di cadere sotto un potere nemico, o di mantenersi sotto la protezione d'un potere protetto, è una cosa che s'intende benissimo; ma che si prenda parte per il primo sarebbe strano, se in fatto di giudizi sulla storia non si dovesse essere avvezzi a tutto.

Ci sia permesso di trascrivere qui alcuni passi del Giannone sulle cagioni della discordia tra Adriano e Desiderio, e di proporre questi passi come un esempio solenne della stranezza d'idee e d'espressioni alla quale può arrivare, delle contradizioni in cui

può cadere, uno storico parziale.

« Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772 Adriano I, il quale sul principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l'un coll'altro: perciò Desiderio credendo, che questo nuovo Pontefice fossa di contrari sentimenti de' suoi predecessori, pensò per meglio agevolar i suoi disegni, d'indurlo a consecrar i due figliuoli di

<sup>1</sup> Ist. Civ. Lib. V. Cap. 4. Il Giannone fu, per cagione di questa sua storia, arrestato a tradimento, e tenuto arbitrariamente in prigione, dove mori. E siccome in queste materie principalmente, si suppone spesso che chi combatte l'opinione d'uno scrittore approvi, come per conseguenza, tutto ciò che sia stato o detto o fatto contro di lui, così protestiamo espressamente che, implorando contro il libro la persecuzione della critica e del buon senso, detestiamo, quanto il più caldo ammiratore del Giannone, quell'ingiusta persecuzione della persona.

Carlomanno per Re.... Ma Adriano che internamente covava le medesime massime de' suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sospetta la potenza de' Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno disgustarsi il Re Carlo, ed a'continui impulsi,

che gli dava Desiderio, fu sempre immobile 1. »

Che, per essersi Adriano impegnato a non disturbar Desiderio, si dovesso credere che avrebbe acconsentito a una tale richiesta, è una cosa tanto fuori di proposito, che non può esser venuta in mente nemmeno a Desiderio re Longobardo, ambizioso, interessato, irritato contro Carlo. Credeva bensì che avrebbe acconsentito per paura: era una previsione sbagliata, ma non una così pazza conseguenza. Che una conseguenza simile l'abbia tirata uno storico, e uno storico rinomato, è una cosa che bisogna credere perchè si vede. Adriano, secondo lui, avrebbe dovuto dire a que Franchi che, per la divisione di Pipino, ma col loro consenso , avevano avuto per re Carlomanno: — Questi due bambini sono i vostrì re. Voi altri, in vigore delle vostre consuetudini, n'avete eletto un altro: e potete aver avuto de' buoni motivi per riunirvi di novo in un gran regno, e setto un giovine che dà qualche speranza di sè. Ma i vostri motivi e le vostre consuetudini non reggono contro una mia volontà. Il re Desiderio m'ha fatto dire che dovevo assolutamente venire a questa risoluzione; e avendogli io promesso di non disturbarlo, vedete bene che non potevo dirgli di no. Io dispongo de' regni, e lui di me: sicche abbiate pazienza. -

Ma ciò che fa più stupore ancora del ragionamento, è il pensare di chi è. Chi trova, dico, che un papa avrebbe fatta una cosa naturalissima, e da doversi aspettare, annullando con un motuproprio, anzi con una semplico cerimonia, un'elezione solennemente fatta da chi toccava, e facendone una lui; chi vuole che, per rifiutare una proposta simile, bisognasse covare internamente certe massime, e aver per sospetta (bello quel sospetta!) la potenza che la faceva, è quel Giannone, il quale tutti sanno se ha gridato contro la pretensione attribuita al papi di poter fare e disfare i re a piacer loro. È un caso raro che uno contradica a sè stesso a questo segno, per dare addosso a un nemico; e davvero gli starebbero bene in bocca quelle parole d'un personaggio

di tragedia:

Per troppa
Gran rabbia cieco . . . . . . . . . .
Lo empiei di tante e di tante ferite,
Che d'una io stesso il mio flanco trafissi \*.

 Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottoner quello, a che le preghiere non erano

<sup>1</sup> Ist. Civ. Lib. V, Cap. 4.

<sup>2</sup> Una cum consensu Francorum et procerum suorum, seu et Episcoporum, regnum Francorum quod ipse tenuerat, aquali sorte inter pradictos filios suos Carhum et Carlomannum, dum adhuc ipse viveret, inter eos divisit. Baluz. Capitularia, T. 1, pagina 187.

3 Alfieri, Congiura de' Pazzi, V. 5.

arrivate, invase l'esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designò portar l'assedio a Ravenna. Adriano non mancava, per Legati, di placarlo, e di tentare per mezzo degli stessi la restituzione di quelle città; nò Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purchè il Pontefice fosse venuto da lui, desiderando parlargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano, rifiutando l'invito, ed ogni ufficio, si ostinò a non voler mai comparirgli avanti, se prima non seguiva la restituzione delle piazze occupate. Così cominciavano pian piano i pontefici romani a negare ai re d'Italia quei rispetti e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano comandò che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino e molte altre città del patrimonio di S. Pietro fino a Roma.

Se uno storico pasciuto nella reggia di Desiderio avesse chiamato il rifiuto d'Adriano, superbo, iniquo, e anche inumano; via, sarebbe in regola; ma che, più di nove secoli dopo il fatto, quando non c'erano più Longobardi, uno scrittore il quale non doveva avere altro partito che la verità, altro interesse che la giustizia, abbia qualificate di superbe le maniere d'Adriano in quel caso, d'ostinato il suo non volersi movere, l'è strana beno. Mai Desiderio non prese il titolo di re d'Italia; ma l'avesse preso, come poteva venir da ciò che Adriano dovesse andare all'ubbidienza di quel re? Se questo l'avesse pretso per diritto, come re d'Italia, toccherebbe allo storico a trattare una tal pretensione come si meritava; ma il re non l'ebbe, e lo storico l'ha immaginata. E scegliendo, tra tutti i sistemi di diritto pubblico, non se ne troverà uno, in cui ci sia un principio per il quale Adriano che abitava un paese su cui i Longobardi non avevano un diritto nemeno sognato (quando il desiderio non costituisca un diritto), un principio, dico, per il quale Adriano dovesse presentarsi a loro quand'era chiamato.

Gli scrittori di storie, raccontando e giudicando avvenimenti consumati, irrevocabili, non esercitano sui fatti alcuna influenza, ma la loro autorità su di quelli, quanto è inoperosa e sterile è altrettanto più degna ed estesa: nessun interesse, nessuna considerazione, nessun ostacolo dovrebbe ritenerli dall'essere interamente giusti in parole. Eppure, anche a questo solo ma splendido privilegio può far rinunziare lo spirito di partito: uno storico si contenta di discendere dal suo nobile posto, si butta nel mezzo delle passioni e de' secondi fini di coloro che dovrebbe giudicare, e inventa qualche volta sofismi più raffinati e più strani di quelli che le passioni attive e minacciate hanno saputo immaginare.

Non si deve passar sotto silenzio, che la predilezione di molti per la causa de' Longobardi è fondata su un pensiero di utilità universale, e su quell'amore di patria che si diffonde nel passato e nell'avvenire, e fa trovare negli avvenimenti passati, negli avvenimenti futuri o lontani, de' quali non sappiamo altro di certo se non che noi non ne saremo testimoni, un interesse, non della stessa vivacità ma dello stesso genere di quello che si trova negli avvenimenti contemporanei. Dal Machiavelli in poi, molti storici (e certo non quelli che hanno men fama di pensatori) hanno detto, o fatto intendere che la conquista del territorio romano per parte de' Longobardi sarebbe stata vantaggiosa a tutti gli abitatori d'Italia, rendendola forte e rispettita, per l'unione e per l'estensione del territorio. Ma questo è sempre fondato sulla supposizione che i Longobardi vivessero in una comune concittadinanza con gli Italiani che abitavano il territorio già posseduto da loro; che offrissero una comune concittadinanza a quelli, del di cui territorio si sarebbero impadroniti; che volessero estendere un governo, non un possesso: ed è una supposizione, sulla quale, come spero d'aver dimostrato, non c'è da fondar nulla.

È una curiosa maniera d'osservare la storia, quella d'arzigogolare gli effetti possibili d'una cosa che non è avvenuta, in vece d'esaminare gli effetti reali d'avvenimenti reali; di giudicare una serie di fatti in vista della posterità, e non della generazione che ci s'è trovata dentro o sotto: come se alcuno potesse preveder con qualche certezza lo stato che a lungo andare sarebbe resultato da fatti diversi; come se, quand'anche si potesse, fosse poi cosa ragionevole e umana il considerare una generazione puramente come un mezzo di quelle che vengon dopo. Ci dicano un poco quegli scrittori, quale sarebbe stata la condizione del popolo romano, se i disegni d'Astolfo fossero riusciti; ci diano non dirò un minuto ragguaglio, ma un'idea della sorte che sarebbe toccata ai conquistati; ci facciano vedere qual parte ci avrebbe avuta la giustizia, la sicurezza, la dignità, tutti in somma que' beni sociali che meritano un tal nome, non tanto per i vantaggi che portano nel tempo, quanto perche rendono a ognuno men difficile l'esser bono. Con queste notizie si potrà discutere se la causa che essi hanno preferita, meriti veramente la preferenza. Per noi intanto, i mezzi che i Longobardi mettevano in opera per farsi padroni, cioè il ferro e il fuoco; le nozioni generali sull'indole degli stabilimenti barbarici del liedio evo, l'orrore manifesto de' Romani per la sorte che li minacciava, l'ignoranza stessa in cui siamo dello stato degl'Italiani già soggetti ai Longobardi, sono argomenti più che bastanti per credere che i papi facendo andare a voto la conquista, allontanarono da quei popoli una gran calamità. E non esitiamo a dire ingiusto e inconsiderato quel biasimo dato tante volte alla memoria d'Adriano, d'avere egli in questo caso chiamati gli stranieri in Italia: parole che, dicendo una cosa vera, ne vogliono far supporre una falsa, cioè che gli abbia chiamati contro i suoi concittadini: quando gli aveva chiamati in loro aiuto. Cos'avrebbero detto. a sentire un tal rimprovero, que' Romani, i quali avvezzi a tremare. a chiudersi nelle chiese, a urlar di spavento, all'avvicinarsi d'un re longobardo, vedevano allora un re de' Franchi, quel Carlo vincitore, il di cui nome, pronunziato da così poco tempo, aveva già un suono storico, lo vedevano presentarsi alla porte di Roma, chiedere mansueto l'entrata. stringere con affetto riverente e sincero 1 la mano del pontefice, e entrar con lui, accompagnato da giudici franchi e romani 2. dando con quegli abbracciamenti, con quella fiduciale confusion di persone una caparra e un principio di riposo a quelli che non potevano sperare di conquistarselo? Riposo senza gloria, dirà taluno. Senza gloria certamente; ma per chi mai v'era gloria in quel tempo? Per le diverse nazioni romane, vinte, possedute, disarmate, disciolte? O per i barbari? Se alcuno crede che il soggiogare uomini i quali non avevano il mezzo di resistere, che levar l'armi dalle mani che le lasciavano cadere, che il guerreggiare senza un pretesto di difesa, l'opprimere senza pericolo, fosse gloria; non c'è nulla da dirgli. A ogni modo, a questa gloria i Romani non potevano aspirare: essi ottennero, per mezzo de'papi, uno stato che li preservava dall'invasioni barbariche; e fu un benefizio segnalato.

#### CAPITOLO VI.

### Sulla cagione generale della facile conquista di Carlo.

Delle cagioni immediate s'è parlato nelle Notizie storiche. Le principali però, quali sono il tradimento d'alcuni, gli sbandamenti, e le pronte sommessioni dei più, sono anch'esso effetti di più alte cagioni, che bisogna ricercare nello stato morale e poli-tico, e nella disposizione del popolo che diede un tale spettacolo. Il Machiavelli, il quale fu forse il primo tra i moderni, che andasse a cercare cagioni lontane de'grandi avvenimenti storici metodo col quale s'arriva a di belle scoperte, quando si lavora sul vero, e a di belle chimere, quando, illusi dalla relazione che piace di trovare tra un fatto primario e gli avvenimenti po-steriori, si trascura d'osservare a parte il carattere e l'origine di questi, per attaccarli a quello solo - il Machiavelli attribuì la rovina de' Longobardi, nell' ottavo secolo, a una rivoluzione ch' essi fecero nel sesto. È noto che, ucciso Clefi (574), i Longobardi non elessero altro re: e per dieci anni furono governati da trenta o più duchi: « il quale consiglio, » dice il Machiavelli, « fu cagione, che i Longobardi non occupassero mai tutta l'Italia.... perchè il non aver re li fece meno pronti alla guerra; e poichè rifeciono quello, diventarono, per essere stati liberi un tempo, meno ubbidienti e più atti alle discordie fra loro; la qual cosa prima ritardò la loro vittoria, di poi in ultimo li cacciò d'Italia 3. » Lasciando anche da una parte, che appunto nel-

A . . .

<sup>1</sup> Quando fu annunziata a Carlo la morte di Adriano papa, ch'egli aveva in conto di singolare amico, pianse, come se avesse perduto un fratello, o un figliuolo carissimo. Egin. in Vit. Kar. 19. 2 Anast, pag. 185 e seg. 8 Ist. Fior. Lib. 1.

l'interregno i Longobardi conquistarono una gran parte d'Italia, la cagione, questa volta, è un po' troppo remota, per ciò che riguarda la rovina o, per dir meglio, il cambiamento del regno. Ne' due secoli che passarono tra queste due rivoluzioni ci furono tanti regni bellicosi, accaddero tanti fatti d'ogni genere, che dav-

vero non c'è verso d'attaccar l'una all'altra.

Qualcheduno inclina a credere, che i Longobardí, ammolliti, come i Goti e i Vandali, dal possesso del bel paese che avevano conquistato, diventassero per ciò una preda facile per i loro nemici?. Ma i Romani che possedevano altre volte quel paese non furono per tanto tempo una preda facile; ma i Sassoni perdettero pure in una battaglia una parte della Britannia, che non è decantata per quella bellezza che, al dir di molti, ammollisce i vincitori: della rotta di Hastings, e de' suoi effetti così vasti e così rapidi, non si può davvero dar la colpa nè ai tepidi soli, nè alla terra ridente. È finalmente, erano essi ammolliti que' Franchi che dispersero i Longobardi? Eppure una buona parte di essi veniva da climi temperati e da paesi ameni.

La cagione vera e primaria si trova, a mio credere, non nel fatto addotto, ma nel principio posto dal Machiavelli. La libertà signorile de Longobardi (per servirci d'un'espressione classica del Vico) fu quella che in parte divise, in parte scemò, in parte rese inerti le loro forze in quella lotta co' Franchi; e così age-

volò a Carlo tutte l'operazioni della conquista.

Ma per qual motivo l'effetto principale di questa libertà, la debolezza in guerra, non si fa sentire nel tempo de' duchi, cioè quando una tale libertà era nel massimo grado? E se questa libertà non veniva dall'essere i Longobardi stati quei dieci anni senza re, da quali circostanze fu ella poi spinta al grado da produrre la debolezza?

Rispondere brevemente a queste due domande, è la miglior maniera di spiegare come essa abbia così potentemente operato nel-

l'occasione di cui qui si tratta.

Per intendere prima, come la nazione longobardica, divisa in ducati e senza assoluta unità di forze e di comando, soggiogasse tanta parte d'Italia, bisogna osservare una distinzione essenziale nell'imprese de'popoli settentrionali del medio evo: cioè tra quelle che fecero contro le varie nazioni dell'impero romano, e quelle che fecero barbari contro barbari. Le nazioni dell'impero romano erano, da gran tempo, quasi affatto prive d'ordini militari e di milizia: le forze erano quasi tutte composte di barbari: e quando questi s'avvidero che, essendo i risoluti e gli armati, potevano essere i padroni, che in vece di ricever paghe misurate, potevan servirsi a modo loro; quando in somma i soldati si dichiararono nemici, quando gli eserciti si costituirono nazioni;

<sup>1</sup> Paul. Diac. Lib. II, cap. 32.
2 Hist. de l'Emper. Charlemagne. Trad. libre de l'allemand du Profess.
Hegowisch; pag. 147.
Tragedie e Poesie.

chiedere mansueto l'entrata. sincero 1 la mano del pontefie giudici franchi e romani 2, dan quella fiduciale confusion di di riposo a quelli che non Riposo senza gloria, dira per chi mai v'era gloria in romane, vinte, possedute, di Se alcuno crede che il sos modo, a questa gloria i teunero, por mezzo de nare mezzo di resistere, che lov teunero, por mezzo de papa barbariche; o fu un bos

# Sulla cagione ge

Delle cagioni imme principali però, qual menti, e le pronte più alte cagioni, ch tico, e nella disposi Il Machiavelli, il qua dasse a cercare eagle metodo col quale d'un sul voro, e a di bello piace di trovaro de steriori, si trascuro sul vero, e a di bello piace di trovare la steriori, si trascure di questi, per attace la rovina de Lorgania ch' essi fecero mel bardi non elessoro da trenta o più divelli, « fu cagione l'Italia... percire il e peiche rifecione m tempo, meno ublan qual cosa primu ciò d'Italia

effetti diversi secondo il carattere degli uomini che sono regolati da esse, e le regolano a vicenda. Non c'è mai stata una misura di poteri tanto precisa, tanto applicabile a tutti i casi, a tutte le relazioni, che in tutte le mani sia sempre stata la stessa. C'è nelle loggi di qualunque sorte una certa, per dir cosi, arrendevolezza, la quale seconda le volontà più o meno forti di coloro che operano con l'autorità di quelle. Ora, questa facoltà d'appli-care in vario maniere le leggi si trovava in sommo grado presso i barbari del medio evo, tra i quali le leggi che attribuiscono i poteri, quelle che a'giorni nostri si chiamerebbero organiche, costituzionali, non erano ne scritte, ne ridotte, che si sappia, in formole tradizionali, ma erano consuetudini pratiche, prodotte da circostanze e da necessità successive e complicate. Queste leggi o consuetudini o memorie di fatti antecedenti non prevedevano tutte le possibili emergenze, tutti i contrasti di potere, tutti i dubbi; c'erano dunque di molti casi, ne' quali il da farsi non si sarebbe trovato in esse, quand'anche tutti di buona fede avessero voluto seguirle. Ora, dov'cra, in questi casi, il principio delle risoluzioni? Nelle volontà. E quale prevaleva? La più forto, quella che nel manifestarsi annunziava una determinazione, un'irremovibilità, una profondità di pensiero e una passione tale, che l'altre s'accorgevano di non avere altrettanto da opporle. Carlomagno aveva una di queste volontà, e per conseguenza le facoltà che la fanno esser tale, e per tale riconoscere. Chi vuol sapere appuntino cosa significasse la parola re ne'secoli barbari, non si cerchi in istituzioni che, o non esistevano, o non erano compite, nè rassodate, ma nell'azione e nel carattere d'ognuno di que' re; si vedrà allora che questa parola aveva in ogni caso un significato diverso. La corona era un cerchio di metallo, che valeva quanto il capo che n'era cinto.

Quando un uomo del carattere di Carlomagno è investito d'un'autorità primaria e limitata nello stesso tempo, ed è risoluto di far prevalere la sua volontà, tutti gli uomini dotati anch'essi d'attività o d'un forte volere, si trovano con lui in tre diversi generi di relazioni, che ne formano come tre classi. La prima è d'alcuni i quali, tenaci de' loro o privilegi o diritti, avendo presenti le consuetudini e i fatti anteriori, non potendo persuadersi che le cose devano cambiarsi perchè è cambiata una persona, s'oppongono, apertamente o per mezzo di trame, a un potere che trovano ingiusto: e questi sono perduti. La seconda classe è di quelli che, pensando come i primi, non hanno la stessa risoluzione, e si contentano di rammaricarsi e di criticare: e questi non influiscono, almeno in grande sugli avvenimenti. La terza, e la più numerosa, è di quelli che, volendo operare, e vedendo che la maniera più sicura, più facile e meno pericolosa d'operare è di farsi mezzi di quell'uomo; chi per inclinazione, chi per rassegnazione, diventano suoi mezzi. Quest'uomo allora, tenendo in mano la maggior somma delle forze, le rivolge a uno scope, dirige tutti gli avvenimenti, e ne fa nascere, com'è da

aspettarsi, d'eternamente memorabili. E così fu. Gli uomini della prima classe, riguardo a Carlomagno, si vedono in Hunoldo duca d'Aquitania, in Rotgaudo duca del Friuli, in Tassilone duca de' Bavari, e in altri. Della seconda, la storia non parla; ma chi dubiterà che non ce ne siano stati? La terza si vede tutta raccolta in que' campi dove Carlo faceva proposizioni ch' erano decreti ; in quegli eserciti che portava da un punto all'altro d'Europa, e ne quali non si può distinguere quasi altro che un esercito e un uomo. L'aristocrazia era nel regno di Carlo non già abolita, ma inerte, ma impotente, ma sospesa, per dir così, in tutto ciò che potesse essere comando indipendente, o resistenza: e tutta la forza che le rimaneva, veniva ad essere un mezzo potente nelle mani del re. Gli uomini di questo carattere. quando si trovano al primo posto, non s'affaticano a distruggeré tutte l'istituzioni che, in diritto, potrebbero essere un limite al loro potere; perche sentono troppo la grandezza e la complicazione del loro disegno, per renderlo ancor più difficile e più vasto senza necessità; creano alle volte essi medesimi di queste istituzioni: il volgo può credere un momento che si siano messi un freno; e in vece hanno afferrato uno stromento. Sotto un tal nomo l'esercito franco non aveva da pensare ad altro che ad eseguire degli ordini: e questa certezza che scemava forse il sentimento della dignità nelle persone, accresceva però la fiducia che nasce dal trovarsi in una grande unanimità. Presso i Longobardi in vece, nessuno si sentiva come obbligato da un impulso a piegare in tutto la sua volonta; ma rimanendo in gran parte libero, correva rischio di rimanere solo, o con pochi compagni. Da queste differenze, la differente condotta dei due eserciti. Se questi avessero cangiati i capi, la condotta di tutt'e due sarebbe stata tutt'altra. I Longobardi, governati da Carlo, non si sarebbero divisi in partiti: quelli che prima del suo regno avessero appartenuto al partito del suo nemico avrebbero cercato di farlo dimenticare a forza di devozione, e d'attiva servilità: e se i Franchi avessero avuto un re non dotato dell'incontrastabile superiorità morale di Carlo, ciò che era in essi impeto d'ubbidienza, sarebbe divenuto facilmente più o meno aperta opposizione.

Eginardo, nella vita di Carlo, la quale, benchè tanto succinta, è pure il più prezioso monumento di quei tempi, osserva la differenza tra le spedizioni di Pipino in Italia, e quelle del suo figliuolo e successore. La cagione della guerra, dic'egli, era simile, anzi la stessa; ma non lo fu la riuscita. Pipino assediò Astolfo in Pavia, l'obbligò a restituire ai Romani il paese usurpato, ricevette ostaggi e giuramenti; ma Carlo fece di più: non depose l'armi se non dopo aver conquistato il paese in prima nemico, e assicurata la conquista. Così Eginardo: ed è, in uno storico di quei tempi, cosa notabile l'avere non solo accennata la differenza delle due spedizioni; ma cercata e vista la cagione di questa differenza. Osserva egli che Pipino intraprese la guerra

con somme difficoltà, perche molti degli ottimati Franchi coi quali teneva consiglio resistettero alla sua volontà, a segno di protestare altamente e liberamente che lo avrebbero abbandonato, e sarebbero ritornati a casa. Prevalse la volontà di Pipino: ma la guerra fu fatta a precipizio, e la pace conclusa subito: la condizioni non furono dettate dalla sola ambizione, nè dall'orgoglio esaltato d'un re vittorioso: il bisogno che questo sentiva d'uscire da una guerra che aveva oppositori potenti tra quelli i quali dovevano farla con lui, l'obbligò a una moderazione, che lasciò vivere il vinto. Questa circostanza rende ragione di quel fatto, il quale potrebbe parere un mistero, cioè che Pipino, due volte di seguito, dopo aver ridotto il nemico in una città, e costrettolo a gridar misericordia, sia poi ripartito con la celerità d'un fuggitivo. Carlo in vece, avendo avvezzi tutti i voleri a uniformarsi al suo, e ad aspettarne la manifestazione, non metteva nelle imprese altra fretta, se non quella ch'era necessaria a farle riuscire.

Non si vuol concludere che la diversità tra i Longobardi e i Franchi, di cui si è finora parlato sia la sola cagione della conquista: ma s'è detto abbastanza per provare, che fu la primaria, quella che fortificò tutte le altre circostanze favorevoli, e scemò l'effetto delle contrarie. E, come della felicità di questa spedizione, è la cagione primaria della riuscita di tante altre imprese, per le quali la posterità ha unito al nome stesso di Carlo il giudizio dell'ammirazione; e quel nome ottenne una celebrità, che è rimasta popolare.

FINE DEL DISCORSO STORICO.

# IL CONTE DI CARMAGNOLA

TRAGEDIA

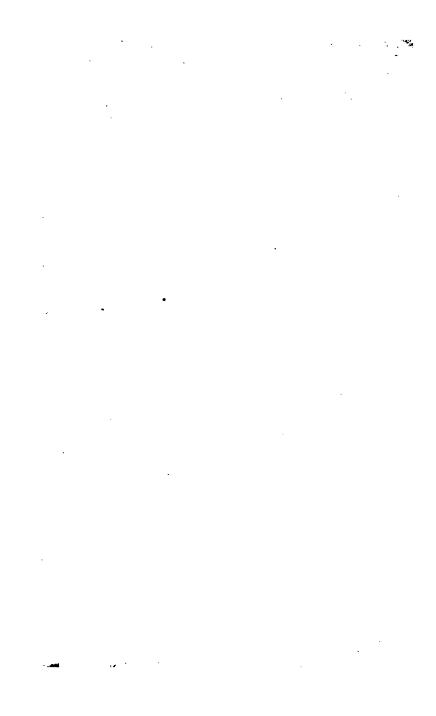

### AL SIGNOR

## CARLO CLAUDIO FAURIEL

IN ATTESTATO

DI CORDIALE E RIVERENTE AMICIZIA L'AUTORE.

### PREFAZIONE

Pubblicando un'opera d'immaginazione che non si uniforma ai canoni di gusto ricevuti comunemente in Ilalia, e sanzionati dalla consuetudine dei più, io non credo però di dover annoiare il lettore con una lunga esposizione dei principi che ho seguiti in questo lavoro. Alcuni scritti recenti contengone sulla poesia drammatica idee così nuove e vere, e di così vasta applicazione, che in essi si può trovare facilmente la ragione d'un dramma il quale, dipartendosi dalle norme prescritte dagli antichi trattatisti, sia ciò non ostante condotto con una qualche intenzione. Oltrediche, ogni componimento presenta a chi voglia esaminarlo gli clementi necessari a regolarne un giudizio; e a mio avviso sono questi: quale sia l'intento dell'autore, se questo intento sia ragionevole; se l'autore l'abbia conseguito. Prescindere da un tale esame, e volere a tutta forza giudicare ogni lavoro secondo regole, delle quali è controversa appunt. L'universalità e la certezza, è lo stesso che esporsi a giudicare stortamente un lavoro: il che per altro è uno de' più piccoli mali che possano accadere in questo mondo.

Tra i vari espedienti che gli uomini hanno trovati per imbrogliarsi reciprocamente, uno de' più ingegnosi è quello d'avere quasi per ogni argomento, due massime opposte, tenute ugualmente come infallibili. Applicando quest'uso anche ai piccoli interessi della poesia, essi dicono a chi la esercita: siate originale, e non fate nulla di cui i grandi poeti non vi abbiano lasciato l'esempio. Questi comandi che rendono difficile l'arte più di quello che è già, levano anche a uno scrittore la speranza di poter rendere ragione d'un lavoro poetico; quand'anche non ne lo ritenesse il ridicolo a cui s'espone sempre l'apologista de' suon

propri versi.

Ma poiche la quistione delle due unità di tempo e di luogo può esser trattata tutta in astratto, e senza far parola della presente qualsisia tragedia; e poiche queste unità, malgrado gli argomenti a mio credere inespugnabili che furono addotti contro di esse, sono ancora da moltissimi tenute per condizioni indispensabili del dramma; mi giova di riprenderne brevemente l'esame. Mi studierò per altro di fare piuttosto una picciola ap-

pendice, che una ripetizione degli scritti che le hanno già comhattute

I. L'unità di luogo, e la così detta unità di tempo, non sono regole fondate nella ragione dell'arte, nè connaturali all'indole del poema drammatico: ma sono venute da una autorità non bene intesa, e da principi arbitrari; ciò risulta evidente a chi osservi la genesi di esse. L'unità di luogo è nata dal fatto che la più parte delle tragedie greche imitano un' azione la quale si compie in un sol luogo. e dalla idea che il teatro greco sia un esemplare perpetuo ed esclusivo di perfezione drammatica. L'unità di tempo ebbe origine da un passo di Aristotele¹, il quale, come benissimo osserva il signor Schlegel², non contiene un precetto, ma la semplice notizia di un fatto; cioè della pratica più generale del teatro greco. Che se Aristotele avesse realmente inteso di stabilire un canone dell'arte, questa sua frase avrebbe il doppio inconveniente di non esprimere un' idea precisa, e di non essere accompagnata da alcun ragionamento.

Quando poi vennero quelli che, non badando all'autorità domandarono la ragione di queste regole, i fautori di esse non seppero trovarne che una, ed é: che assistendo lo spettatore realmente alla rappresentazione d'un'azione, diventa per lui inverisimile che le diverse parti di questa avvengano in diversi luoghi, e che essa duri per un lungo tempo, mentre lui sa di non essersi mosso di luogo, e d'avere impiegate solo poche ore ad osservarla. Questa ragione è evidentemente fondata su un falso supposto, cioè che lo spettatore siall come parte dell'azione quando è, per così dire, una mente estrinseca che la contempla. La verisimiglianza non deve nascere in lui dalle relazioni dell'azione col suo modo attuale di essere, ma da quelle che le varie parti dell'azione hanno tra di loro. Quando si considera che lo spettatore è fuori dell'azione, l'argomento in favore delle unità svanisce.

II. Queste regole non sono in analogia con gli altri principi dell'arte ricevuti da quegli stessi che le credono necessarie. Înfatti s'ammettono nella tragedia come verisimili molte cose che non lo sarebbero se ad esse s' applicasse il principio sul quale si stabilisce la necessità delle due unità; il principio, cioè, che nel dramma rappresentato siano verisimili que fatti soli che s'accordano con la presenza dello spettatore, dimanierachè possano parergli fatti reali. Se uno dicesse, per esempio: que' due personaggi che parlano tra loro di cose segretissime, come se credessero d'esser soli, distruggono ogni illusione, perchè io sento d'esser loro visibilmente presente, e li veggo esposti agli occhi d'una moltitudine; gli farebbe precisamente la stessa obbis-

<sup>1</sup> Sono differenti in questo (l'Epopea e la Tragedia), che quella ha il verso misurato semplice, ed è raccontativa, e formata di lunghezza; e questa si sforza, quanto può il più, di stare sotto un giro di sole, o di mutarne poco; ma l'Epopea è smoderata per tempo, ed in ciò è differente dalla Tragedia. Traduzione del Castebetro.

2 Corso di letteratura drammatica. Lezione X.

zione che i critici fanno alle tragedie dove sono trascurate le due unità. A quest'uomo, non si può dare che una risposta: la platea non entra nel dramma; e questa risposta vale anche per le due unità. Chi cercasse il motivo per cui non si sia esteso il filso principio anche a questi casi, e non si sia imposto all'arte anche questo giogo, io credo che non ne troverebbe altro, se non

che per questi casi non vi era un periodo d'Aristotele.

III. Se poi queste regole si confrontano con l'esperienza, la gran prova che non sono necessarie alla illusione è che il popolo si trova nello stato d'illusione voluta dall'arte, assistendo ogni giorno e in tutti i paesi a rappresentazioni dove esse non sono osservate; e il popolo in questa materia è il miglior testimonio. Poichè non conoscendo esso la distinzione dei diversi generi d'illusione, e non avendo alcuna idea teorica del verisimile dell'arte definito da alcuni critici pensatori; niuna idea astratta, niun precedente giudizio potrebbe fargli ricevere una impressione di verisimiglianza da cose che non fossero naturalmente atte a produrla. Se i cangiamenti di scena distruggessero l'illusione, essa dovrebbe certamente essere più presto distrutta nel popolo che nelle persone colte, le quali piegano più facilmente la loro fantasia a secondar l'intenzioni dell'artista.

Se dai teatri popolari passiamo ad esaminare qual caso si sia fatto di queste regole ne' teatri colti delle diverse nazioni, troviamo che nel greco non sono mai state stabilite per principio, e che s'é fatto contro ciò che esse prescrivono, ogni volta che l'argomento lo ha richiesto; che i poeti drammatici inglesi e spagnoli più celebri, quelli che sono riguardati come i poeti nazionali, non le hanno conosciute, o non se ne sono curati; che i tedeschi le rifutano per riflessione. Nel teatro francese vennero introdotte a stento; e l'unità di luogo in ispecie incontrò ostacoli da parte de' comici stessi, quando vi fu messa in pratica da Mairet con la sua Sofonisba, che si dice la prima tragedia regolare francese: quasi fosse un destino che la regolarità tragica deve sempre cominciare da una Sofonisba noiosa. In Italia queste regole sono state seguite come leggi, e senza discussione, che io sappia, e quindi probabilmente senza esame.

IV. Per colmo poi di bizzarria è accaduto che quegli stessi che le hanno ricevute non le osservano esattamente in fatto. Perchè senza parlare di qualche violazione dell'unità di luogo che si trova in alcune tragedie italiane e francesi, di quelle chiamate esclusivamente regolari, è noto che l'unità di tempo non è osservata nè pretesa nel suo stretto senso, cioè nell'uguaglianza del tempo fittizio attribuito all'azione col tempo reale che essa occupa nella rappresentazione. Appena in tutto il teatro francese si citano tre o quattro tragedie che adempiscano questa condizione. Comme il est très-rare (dice un critico francese) de trouver des sujets qui puissent être resserrés dans des bornes si étroites, on a élargi la règle, et on l'a étendue jusqu'à

vingt-quatre houres 1. Con una tale transazione i trattatisti non hanno fatto altro che riconoscere la irragionevolezza della regola, e si sono messi in un campo dove non possono soste-nersi in nessuna maniera. Giacche si potrà ben discutere con chi è di parere che l'azione non deva oltrepassare il tempo materiale della rappresentazione; ma chi ha abbandonato questo punto, con qual ragione pretenderà che uno si tenga in un limite fissato così arbitrariamente? Cosa si può mai dire a un critico il quale crede che si possano ullargare le regole? Accade qui come in molte altre cose, che sia più ragionevole chiedere il molto che il poco. Ci sono ragioni più che sufficienti per esimersi da gueste regole; ma non se ne può trovare una per ottenere una facilitazione a chi le voglia seguire. Il serait donc à souhaiter (dice un altro critico) que la durée fictive de l'action pût se borner au temps du spectacle; mais c'est ètre ennemi des arts, et du plaisir qu'ils causent, que de leur imposer des lois qu'ils ne peuvent suivre, sans se priver de leurs ressources les plus fécondes, et de leurs plus rares beautés. Il est des licences heureuses, dont le Public convient tacitement avec les poètes, à condition qu'ils les employent à lui plaire, et à le tou-cher; et de ce nombre est l'extension feinte et supposée du temps réel de l'action théatrale 2. Ma le licenze felici sono parole senza senso in letteratura; sono di quelle molte espressioni che rappresentano un'idea chiara nel loro significato proprio e comune, e che usate qui metaforicamente rinchiudono una contradizione. Si chiama ordinariamente licenza ciò che si fa contro le regole prescritte dagli uomini; e si danno in questo senso licenze felici, perchè tali regole possono essere, e sono spesso, più generali di quello che la natura delle cose richieda. Si è trasportata questa espressione nella grammatica, e vi sta bene; perchè le regole grammaticali essendo di convenzione, e per conseguenza alterabili, può uno scrittore, violando alcuna di queste, spiegarsi meglio; ma nelle regole intrinseche alle arti del bello la cosa sta altrimenti, Esse devono essere fondate sulla natura, necessarie, immutabili, indipendenti dalla volontà dei critici, trovate, non futte; e quindi la trasgressione di esse non può esser altro che infelice. - Ma perchè queste riflessioni su due parole? Perchè nelle due parole appunto sta l'errore. Quando s'abbraccia un'opinione storta, si usa per lo più spiegarla con frasi metaforiche e ambigue, vere in un senso e fulse in un altro; perchè la frase chiara svelerebbe la contradizione. E a voler mettere in chiaro l'erroneità della opinione, bisogna indicare dove sta l'equivoco.

V. Finalmente queste regole impediscono molte bellezze, e pro-

ducono molti inconvenienti.

Non discenderò a dimostrare con esempi la prima parte di questa proposizione; ciò è stato fatto egregiamente più d'una

<sup>1</sup> BATTEUX, Principes de la littérature, Traité V, chap. 4. 2 MARMONTEL, Éléments de littérature, art. Unité.

volta. E la cosa resulta tanto evidentemente dalla più leggiera osservazione d'alcune tragedie inglesi e tedesche, che i sostenitori stessi delle regole sono costretti a riconoscerla. Confessano essi che il non astringersi ai limiti reali di tempo e di luogo lascia il campo a una imitazione ben altrimenti varia e forte: non negano le bellezze ottenute a scapito delle regole; ma affermano che bisogna rinunziare a quelle bellezze, giacche per ottenerle bisogna cadere nell'inverisimile. Ora, ammettendo l'obiezione, è chiaro che l'inverisimiglianza tanto temuta non si farebbe sentire che alla rappresentazione scenica; e però la tragedia da recitarsi sarebbe di sua natura incapace di quel grado di perfezione, a cui può arrivare la tragedia, quando non si consideri che come un poema in dialogo, futto soltanto per la lettura, del pari che il narrativo. In tal caso, chi vuol cavare dalla poesia ciò che essa può dare, dovrebbe preferire sempre questo secondo genere di tragedia: e nell'alternativa di sacrificare o la rappresentazione materiale, o ciò che forma l'essenza del bello poetico, chi potrebbe mai stare in dubbio? Certo, meno d'ogni altro que'i critici i quali sono sempre di parere che le tragedie greche non siano mai state superate dai moderni, e che producano il sommo effetto poetico, quantunque non servano più che alla lettura. Non ho inteso con ciò di concedere che i drammi senza le unità riescano invertsimili alla recita: ma da una conseguenza ho voluto far sentire il valore del principio.

Gl'inconvenienti che nascono dall'astringersi alle due unità. e specialmente a quella di luogo, sono ugualmente confessati dai critici. Anzi non par credibile che le inverisimiglianze esistenti nei drammi orditi secondo queste regole siano cost tranquillamente tollerate da coloro che vogliono le regole a solo fine d'ottenere la verisimiglianza. Cito un solo esempio di questa loro rassegnazione: Dans Cinna il faut que la conjura-tion se fasse dans le cabinet d'Emilie, et qu'Auguste vienne dans ce même cabinet confondre Ciuna, et lui pardonner: cela est peu naturel. La sconvenienza è assai bene sentita, e sinceramente confessata. Ma la giustificazione è singolare. Eccola:

Cependant il le faut 1.

Forse si è qui eccessivamente ciarlato su una questione già così bene sciolta, e che a molti può parer troppo frivola. Rammenterò a questi ciò che disse molto sensatamente in un caso consimile un noto scrittore; Il n'y a pas grand mal à se tromper en tout cela: mais il vaut encore mieux ne s'y point tromper, s'il est possibile <sup>2</sup>. E del rimanente, credo che una tale questione abbia il suo lato importante. L'errore solo è frivolo in ogni senso. Tutto ciò che ha relazione con l'arti della parola, e coi diversi modi d'influire sulle idee e sugli affetti degli uomini, è legato di sua natura con oggetti gravissimi. L'arte dramma\_

BATTEUX, 1. C. FLEURY, Mœurs des Israelites, X.

tica si trova presso tutti i popoli civilizzati: essa è considerata da alcuni come un mezzo potente di miglioramento, da altri come un mezzo potente di corruttela, da nessuno come una cosa indifferente. Ed è certo che tutto ciò che tende a ravvicinarla o ad allontanarla dal suo tipo di verità e di perfezione, deve alterare, dirigere, aumentare, o diminuire la sua influenza.

Quest'ultime riflessioni conducono a una questione più volte discussa, ora quasi dimenticata, ma che io credo tutt'altro che sciolta; cd è: se la poesia drammatica sia utile o dannosa. So che ai nostri giorni sembra pedanteria il conservare alcun dubbio sopra di ciò, dacchè il pubblico di tutte le nazioni colte ha sentenziato col fatto in favore del teatro. Mi sembra però che ci voglia molto coraggio per sottoscriversi senza esame a una sentenza contro la quale sussistono le proteste di Nicole, di Bossuet e di G. G. Rousseau, il di cui nome unito a questi viene qui ad avere una autorità singolare. Essi hanno unanimemente inteso di stabilire due punti: uno che i drammi da loro conosciuti ed esaminati sono immorali; l'altro che ogni dramma deva esserlo, sotto pena di riuscire freddo. e quindi vizioso secondo l'arte; e che in conseguenza la poesia drammatica sia una di quelle cose che si devono abbandonare, quantunque producano dei piaceri, perchè essenzialmente dannose. Convenendo interamente sui vizi del sistema drammatico giudicato dagli scrittori nominati qui sopra, oso credere illegittima la conseguenza che ne hanno dedotta contro la poesia drammatica in generale. Mi pare che siano stati tratti in errore dal non aver supposto possibile altro sistema che quello seguito in Francia. Se ne può dare, e se ne dà un altro suscettibile del più alto grado d'interesse e immune dagl'inconvenienti di quello: un sistema conducente allo scopo morale, ben lungi dall'essergli contrario. Al presente saggio di componimento drammatico, m'ero proposto d'unire un discorso su tale argomento. Ma costretto da alcune circostanze a rimettere questo lavoro ad altro tempo, mi fo lecito d'annunziarlo; perchè mi pare cosa sconveniente il manifestare una opinione contraria all'opinione ragionata d'uomini di prim'ordine, senza addurre le proprie ragioni, o senza prometterle almeno 1.

Mi rimane a render conto del Coro introdotto una volta in questa tragedia, il quale per non essere nominati personaggi che

I Altre circostanze non hanno permesso all'autore di mantenere questa promessa. E lo dice senza riguardo, sapendo bene che sono mancanze le quali, lungi dal far perdere a un Lutore il titolo di galantuomo, gli acquistano spesso quello di benemerito. Del rimanente, questo punto è stato toccato in parte nella Lettre a M.Ch... sur l'unite de temps et de lieu dans la Tragedte. E forse, per ciò che riguarda la questione generale, basta osservare che tutta l'argomentazione di quegli scrittori è fondata sulla supposizione, che il dramma non possa interessare, se non in quanto comunichi allo spettatore o al lettore le passioni rappresentate in esso. Supposizione venuta dall'aver preso per condizione universale e naturale del dramma ciò ch'era un fatto speciale de'drammi esaminati da loro, e della quale la più parte de'drammi immortali di Shakespeare sono una confutazione lanto evidente quanto magnifica.

lo compongano, può parere un capriccio, o un enimma. Non posso meglio spiegarne l'intenzione, che riportando in parte ciò che il signor Schlegel ha detto dei Cori greci: Il Coro è da riguardarsi come la personificazione de' pensieri morali che l'azione ispira, come l'organo de' sentimenti del poeta che parla in nome dell'intera umanità. E poco sotto: Vollero i Greci che in ogni dramma il Coro.... fosse prima di tutto il rappresentante del genio nazionale, e poi il difensore della causa dell'umanità: il Coro era insomma lo spettatore ideale: esso temperava l'impressioni violente e dolorose d'un'azione qualche volta troppo vicina al vero: e riverberando, per così dire, allo spettatore reale le sue proprié emozioni, gliele rimandava raddolcite dalla vaghezza di un'espressione lirica e armonica, e le conduceva così nel campo più tranquillo della contemplazione 1. Ora m'è parso che se, i Cori dei Greci non sono combinabili col sistema tragico moderno, si possa però ottenere in parte il loro fine, e rinnovarne lo spirito inserendo degli squarci lirici composti sull'idea di que' Cori. Se l'essere questi indipendenti dall'azione e non applicati a personaggi li priva d'una gran parte dell'effetto che producevano quelli, può però, a mio credere, renderli suscettibili d'uno slancio più lirico, più variato e più fantastico. Hanno inoltre sugli antichi il vantaggio d'essere senza inconvenienti: non essendo legati con l'orditura dell'azione, non saranno mai cagione che questa si alteri e si scomponga per farceli stare. Hanno finalmente un altro vantaggio per l'arte, in quanto, riserbando al poeta un cantuccio dov'egli possa parlare in persona propria; gli diminuiranno la tentazione d'introdursi nell'azione, e di prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti: difetto dei più notati negli scrittori drammatici. Senza indagare se questi Cori votessero mai essere in qualche modo adattati alla recita. io propongo soltanto che siano destinati alla lettura: e prego il lettore d'esaminare questo progetto indipendentemente dal saggio che qui se ne presenta; perchè il progetto mi sembra potere essere atto a dare all'arte più importanza e perfezionamento. somministrandole un mezzo più diretto, più certo e più determinato d'influenza morale.

Premetto alla tragedia alcune notizie storiche sul personaggio e sui fatti ch sono l'argomento di essa, pensando che chiunque si risolve a leggere un componimento misto d'invenzione e di verità storica, ami di potere, senza lunghe ricerche, discer-

nere ciòche vi è conservato di avvenimenti reali.

<sup>1</sup> Corso di letteratura drammatica, Lezione III,

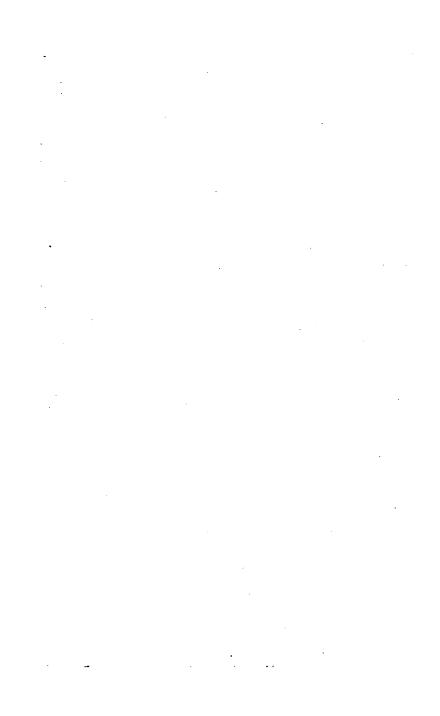

### NOTIZIE STORICHE

Francesco di Bartolommeo Bussone, contadino, nacque in Carmagnola, donde prese il nome di guerra che gli è rimasto nella storia. Non si sa di certo in qual anno nascesse: il Tenivelli che ne scrisse la vita nella Biografia Piemontese, crede che sia stato verso il 1390. Mentre ancor giovinetto pascolava delle pecore, l'aria fiera del suo volto fu osservata da un soldato di ventura, che lo invitò a venire con lui alla guerra. Egli lo seguì volentieri, e si mise con esso al soldo di Facino Cane, celebre condottiero.

Qui la storia del Carmagnola comincia ad esser legata con quella del suo tempo: io non toccherò di questa se non i fatti principali, e particolarmente quelli che sono accennati o rappresentati nella tragedia. Alcuni di essi sono raccontati così diversamente dagli storici, che è impossibile, formarsene, e darne una opinione, certa ed unica: tra le relazioni spesso varie, e talvolta opposte, ho scelto quelle che mi sono parse più verisi-

mili, o sulle quali gli scrittori vanno più d'accordo.

Alla morte di Giovanni Maria Visconti Duca di Milano (1412), il di lui fratello Filippo Maria Conte di Pavia era rimasto erede, in titolo, del Ducato. Ma questo Stato, ingrandito dal loro padre Giovanni Galeazzo, s'era sfasciato nella minorità di Giovanni, pessimamente tutelata, e nel suo debole e crudele governo. Molte città s'erano ribellate, alcune erano tornate in potere de'loro antichi signori, d'altre s'erano fatti padroni i condottieri stessi delle truppe ducali. Facino Cane, uno di questi, il quale di Tortona, Vercelli ed altre città s'era formato un piccolo principato, morì in Pavia lo stesso giorno che Giovanni Maria fu ucciso dai congiurati in Milano. Filippo sposò Beatrice Tenda vedova di Facino, e con questo mezzo si trovò padrone delle città già possedute da lui, e de'suoi militi.

Era tra essi il Carmagnola, e ci aveva già un comando Questo esercito corse col nuovo Duca sopra Milano, ne scacciò il figlio naturale di Barnabò Visconti, Astorre, il quale se n'era impadronito, e lo sforzò a ritirarsi in Monza, dove assediato, rimase ucciso. Il Carmagnola si segnalò tanto in questa impresa, che fu

nominato condottiero dal Duca.

Tutti gli storici riguardano il Carmagnola come artefice della potenza di Filippo. Fu il Carmagnola che gli riacquistò in poco tempo Piacenza, Brescia, Bergamo, e altre città. Alcune ritornarono allo Stato per vendita o per semplice cessione di quelli che le avevano occupate: il terrore che già ispirava il nome del nuovo condottiero sarà probabilmente stato il motivo di queste transazioni. Egli espugno inoltre Genova, e la riuni agli stati del Duca. E questo, che nel 1412 era senza potere e come pri-gioniero in Pavia, possedeva nel 1424 venti città, « acquistate, » per servirmi delle parole di Pietro Verri, « con le nozze della infelice Duchessa , e colla fede e col valore del Conte Francesco. » Venne il Carmagnola creato dal Duca conte di Castelnovo: sposò Antonietta Visconti parente di esso, non si sa in qual grado; e si fabbricò in Milano il palazzo chiamato ancora del Broletto.

L'alta fama dell' esimio condottiero, l'entusiasmo de'soldati per lui, il suo carattere fermo e altiero, la grandezza forse de suoi servizi, gli alienarono l'animo del Duca. I nemici del Conte, tra i quali il Bigli, storico contemporaneo, cita Zanino Riccio e Oldrado Lampugnano, fomentarono i sospetti e l'avversione del loro signore. Il Conte fu spedito governatore a Genova, e levato così dalla direzione delle milizie. Aveva conservato il comando di trecento cavalli; il Duca gli chiese per lettere che lo rinun-ziasse. Il Carmagnola rispose pregandolo che non volesse spogliar dell'armi un uomo nutrito tra l'armi: e ben s'accorse, dice il Bigli 2, che questo era un consiglio de'suoi nemici, i quali confidavano di poter tutto esare, quando le avessere ridetto a condizione privata. Non ottenendo risposta nè alle lagnanze, nè alla domanda espressa d'esser licenziato dal servizio, il Conte si risolvette di recarsi in persona a parlare col principe. Questo dimorava in Abbiategrasso. Quando il Carmagnola si presento per entrare nel castello, si sentì con sorpresa dire che aspettasse. Fattosi annunziare al Duca, ebbe in risposta che era impedito, e che parlasse con Riccio. Insistette, dicendo d'aver poche cose e da comunicarsi al Duca stesso; e gli fu replicata la prima risposta. Allora rivolto a Filippo che lo guardava da una balestriera, gli rimproverò la sua ingratitudine e la sua perfidia, e giurò che presto si farebbe desiderare da chi non voleva allora ascoltarlo: diede volta al cavallo, e partì coi pochi compagni che aveva condotti con sè, inseguito invano da Oldrado, il quale, al dir del Bigli, credette meglio di non arrivarlo.

Andò il Carmagnola in Piemonte, dove abboccatosi con Amedeo duca di Savoia, suo natural principe, fece di tutto per inimi-carlo a Filippo: poi attraversando la Savoia, la Svizzera e il Tirolo, si portò a Treviso: Filippo confisco i beni assai ragguardevoli che il Carmagnola aveva nel Milanese 3.

. . . . . .

<sup>1</sup> Filippo la fece decapitare come rea d'adulterio con Michele Orombelli 11 più degli storici la credono innocente. 2 Hist. lib. 4; Rer. Ital. Script. T. XIX, col. 72, 3 Tutto questo racconto è cavato dal Bigli.

Giunto il Carmagnola a Venezia il giorno 23 di febbraio del 1425, vi fu accolto con distinzione, gli fu dato alloggio dal pubblico nel Patriarcato, e concessa licenza di portar armi a lui e al suo seguito. Due giorni dopo fu preso a servizio della repub-

blica con 300 lance .

I Fiorentini, impegnati allora in una guerra infelice contro il Duca Filippo, chiedevano l'alleanza dei Veneziani: il Duca in-stava presso di essi perche volessero rimanere in pace con lui. In questo frattempo un Giovanni Liprando, fuoruscito milanese. pattul col Duca di ammazzare il Carmagnola, purche gli fosse concesso di ritornare a casa. La trama fu sventata, e levo ai Veneziani ogni dubbio che il Conte fosse mai più per riconciliarsi col suo antico principe. Il Bigli attribuisce in gran parte a questa scoperta la risoluzione dei Veneziani per la guerra. Il doge propose in senato che si consultasse il Carmagnola: questo consigliò la guerra: il doge opinò pure caldamente per essa: e fu risoluta. La lega coi Fiorentini e con altri Stati d'Italia fu proclamata in Venezia il giorno 27 gennaio del 1426. Il giorno 11 del mese seguente il Carmagnola fu creato capitano generale delle genti di terra della repubblica: e il 15 gli fu dato dal Doge il bastone e lo stendardo di capitano, all'altare di San Marco. Trascorrerò più rapidamente che mi sara possibile sugli avveni-

menti di questa guerra, la quale fu interrotta da due paci, fermandomi solo sui fatti che hanno somministrato materiali alla tragedia.

« Ridussesi la guerra in Lombardia, dove fu governata dal Carmagnola virtuosamente, ed in pochi mesi tolse molte terre al Duca insieme con la città di Brescia; la quale espugnazione in quelli tempi, e secondo quelle guerre, fu tenuta mirabile 2. » Papa Martino V s'intromise; e sul finire dello stesso anno fu conclusa la pace, nella quale Filippo cedette ai Veneziani Brescia col suo territorio.

Nella seconda guerra (1427) il Carmagnola mise per la prima volta in uso un suo ritrovato di fortificare il campo con un doppio recinto di carri, sopra ognuno de'quali stavano tre balestrieri. Dopo molti piccoli fatti, e dopo la presa d'alcune terre, s'accampò softo il castello di Maclodio, ch'era difeso da una guarnigione duchesca.

Comandavano nel campo del Duca quattro insigni condottieri, Angelo della Pergola, Guido Torello, Francesco Sforza e Ni-colo Piccinino 3. Essendo nata discordia tra di loro, il giovine Filippo vi mando con pieni poteri Carlo Malatesti pesarese, di nobilissima famiglia; ma, dice il Bigli, alla nobiltà mancava l'ingegno. Questo storico osserva che il supremo comando dato al Malatesti non bastò a levar di mezzo la rivalità dei condottieri; mentre nel campo veneto a nessuno repugnava d'ubbidire al Car-

<sup>1</sup> Sanuto, Vite dei duchi di Venezia; Rer. Ital. XXII, 978. 2 Machiavelli, Hist. Fior. Lib 4. 8 Per servire alla dignità del verso, il nome di quest'ultimo personaggio nella tragedia venne cambiato con quello di Fortebraccio. La storia stessa ha suggerito questo cambiamento; giacche il Piccinino era nipote di Braccio Fortebracci e dopo la morte dello zio fu capo de' soldati della fazione Braccesca.

magnola, benchè avesse sotto di sè condotticri celebri, e principi come Giovanfrancesco Gonzaga, signore di Manteva, Antonio Manfredi, di Faenza, e Giovanni Varano, di Camerino.

Il Carmagnola seppe conoscere il carattere del generale nemico. e cavarne profitto. Attaccò Maclodio, in vicinanza del quale era il campo duchesco. I due eserciti si trovarono divisi da un ter-reno paludoso, in mezzo al quale passava una strada elevata a guisa d'argine e tra le paludi s'alzavano qua e là delle macchie poste su un terreno più sodo: il Conte mise in queste degli agguati, e si diede a provocare il nemico. Nel campo duchesco i pareri erano vari: i racconti storici lo sono poco meno. Ma l'opinione che pare più comune, è che il Pergola e il Torello, sospettando d'agguati, opinassero di non dar battaglia: che lo Sforza e il Piccinino la volessero a ogni costo. Carlo fu del parere degli ultimi; la diede e fu pienamente sconfitto. Appena il suo esercito ebbe affrontato il nemico, fu assalito a destra e a sinistra dall'imboscate, e gli furono fatti, secondo alcuni, cinque secondo altri, otto mila prigionieri. Il comandanto fu preso anche lui; gli altri quattro, chi i una maniera, chi nell'altra, si sottrassero.

Un figlio del Pergola si trovò tra i prigionieri.

La notte dopo la battaglia, i soldati vittoriosi lasciarono in liberta quasi tutti i prigionieri. I commissari veneti, che seguivano l'esercito, ne fecero delle lagnanze col Conte; il quale domando a qualcheduno de'suoi, cosa fosse avvenuto de'prigionieri; ed essendogli risposto che tutti erano stati messi in libertà, meno un quattrocento, ordinò che anche questi fossoro rilasciati, secondo l'uso 1.

Uno storico che non solo scriveva in que'tempi, ma aveva militato in quelle guerre, Andrea Redusio, è il solo, per quanto io sappia, che abbia indicata la vera ragione di quest'uso militare d'allora. Egli l'attribuisce al timore che i soldati avevano di veder presto finite le guerre, e di sentirsi gridare dai popoli: alla zappa i soldati?.

I Signori veneti furono punti e insospettiti dal procedere del Conte: ma senza giusta ragione. Infatti prendendo al soldo un condottiero, dovevano aspettarsi che farebbe la guerra secondo le leggi della guerra comunemente seguite; e non potevano senza indiscrezione pretendere che prendesse il rischioso impegno d'opporsi a un'usanza così utile è cara ai soldati, esponendosi a venire in odio a tutta la milizia, e a privarsi d'ogni appoggio. Avevano bensì ragione di pretender da lui la fedeltà e lo zelo, ma non una devozione illimitata: quosta s'accorda solamente a una causa che si abbraccia per entusiasmo o per dovere. Non trovo però che, dopo le prime osservazioni de'commissari, la Signoria abbia fatte col Carmagnola altre lagnanze su questo fatto: non si parla anzi che d'onori e di ricompense.

<sup>1</sup> Istos quoque jubeo solita lege dimitti. Bigli, lih. 6. 2 Ad ligonem stipendiarii. Chron. Tarv.; Rer. Ital. XIX, 864.

Nell'aprile del 1428 fu conclusa tra i Veneziani e il Duca

un'altra di quelle solite paci.

La guerra risorta nel 1431, non ebbe per il Conte così prosperi cominciamenti come le due passate. Il castellano che comandava in Soncino per il Duca, si finse disposto a cedere per tradimento quel castello al Carmagnola. Questo ci andò con una parte dell'esercito, e cadde in un agguato, dove lascio pririonieri, secondo il Bigli, secento cavalli e molti fanti, salvan-

losi lui a stento.

Pochi giorni dopo, Nicola Trevisani, capitano dell'armata veneta sul Po, venne alle prese coi galeoni del Duca. Il Piccinino o lo Sforza, facendo le viste di voler attaccare il Carmagnola, lo rattennero dal venire in aiuto all'armata veneta, e intanto imbarcarono gran parte delle loro genti di terra sulle navi del Duca. Quando il Carmagnola s'avvide dell'inganno, e corse per sostenere i suoi, la battaglia era vicino all'altra riva. L'armata veneta fu sconfitta, e il capitano di essa fuggi in una barchetta.

Gli storici veneti accusano qui il Carmagnola d'aver patteg-giato col nemico, che non avrebbe soccorse le navi. Gli storici che non hanno preso il tristo assunto di giustificare i suoi uccisori, non gli danno altra taccia che d'essersi lasciato ingannare da uno stratagemma. Par certo che la condotta del Trevisani fosse imprudente da principio, e irresoluta nella battaglia 1. Fu bandito, e gli furono confiscati i beni; « e al capitano generale (Carmagnola), per imputazione di non aver dato favore all'armata, con lettere del Senato fu scritta una lieve riprensione 2. >

Il giorno 18 d'ottobre, il Carmagnola diede ordine al Cavalcabò, uno de'suoi condottieri, di sorprendere Cremona. Questo riuscì ad occuparne una parte; ma essendosi i cittadini levati a stormo, dovette abbandonare l'impresa, e ritornare al campo.

Il Carmagnola non credette a proposito d'andar col grosso dell'esercito a sostenere quest'impresa; e mi par cosa strana che ciò gli sia stato imputato a tradimento dalla Signoria. La resistenza, probabilmente inaspettata, del popolo spiega benissimo perchè il generale non si sia ostinato a combattere una città che sperava d'occupare tranquillamente per sorpresa: il tradimento non ispiega nulla; giacche non si sa vedere perche il Carmagnola avrebbe ordinata la spedizione, il cattivo esito della quale non fu d'alcun rantaggio per il nemico.

Ma la Signoria, risoluta, secondo l'espressione del Navagero, di liberarsi del Carmagnela, cercò in qual maniera potesse averlo nelle mani disarmato; e non ne trovò una più pronta ne più

<sup>1</sup> Ai 13 di luglio, essendo stato proclamato Nicolò Trevisano, che fu ca-1 At 13 at 11910, essento stato procumato Nicolo Trevisano, che fu capitano nel Po, ed essendosi egli assentato, gli Avvogadori di Comune andarono al consiglio de Pregadi, e messero di procedere contro di lui, per essere stato rotto in Po da galeoni del Duca di Milano at 21 di giugno passato in vitupero del Dominio, e per non aver fatto il suo dovere, immo vilsisime essersi portato; immo perchè andò pregando gli altri che fuggissero via, Sanuto; Rer. Ital. XXII, 1017.

2 Navagero. Stor, Ven.; Rer. Ital. XXIII, 1096.

sicura che d'invitarlo a Venezia col pretesto di consultarlo sulla pace. Ci andò senza sospetto, e in tutto il viaggio furono fatti onori straordinari a lui, e al Gonzaga che l'accompagnava. Tutti gli storici, anche veneziani, sono d'accordo in questo; pare anzi che raccontino con un sentimento di compiacenza questo procedere, come un bel tratto di ciò che altre volte si chiamava prudenza e virtù politica. Arrivato a Venezia « gli furono mandati incontro otto gentiluomini, avanti ch'egli smontasse a casa sua, che l'accompagnarono a San Marco l. » Entrato che fu nel palazzo ducale, si rimandarono le sue genti, dicendo loro che il Conte si fermerebbe a lungo col doge. Fu arrestato nel palazzo, e condotto in prigione. Fu esaminato da una Giunta, alla quale il Navagero dà nome di Collegio secreto; e condannato a morto, fu, il giorno 5 di maggio del 1432, condotto con le sbarre alla bocca tra le due colonne della Piazzetta, e decapitato. La moglie e una figlia del Conte (o due figlie, secondo alcuni) si trovavano allora in Venezia.

Nulla d'autentico si ha sull'innocenza o sulla reità di questo grand'uomo. Era da aspettarsi che gli storici veneziani, che volevano scrivere e viver tranquilli, l'avrebbero trovato colpevole. Essi esprimono quest'opinione come una cosa di fatto, e con quella negligenza che è naturale a chi parla in favore della forza. Senza perdersi in congetture, asseriscono che il Carmagnola fu convinto coi tormenti, coi testimoni e con le sue proprie lettere. Di questi tre mezzi di prova il solo che si sappia di certo essere stato adoprato è l'infamissimo primo quello che non prova nulla

stato adoprato è l'infamissimo primo, quello che non prova nulla. Ma oltre la mancanza assoluta di testimonianze dirette, storiche, che confermino la reità del Carmagnola, molte rifléssioni la fanno parere improbabile. Ne i Veneziani hanno rivelato mai quali fossero le condizioni del tradimento pattuito; nè da altra parte s'è saputo mai nulla d'un tale trattato. Quest'accusa è isolata nella storia, e non si appoggia a nulla, se non a qualche svantaggio di guerra, il quale anche si spiega senza ricorrere a questa supposizione: e sarebbe una legge stravagante non meno che atroce quella che volesse imputato a perfidia del generale ogni evento infelice. Si badi inoltre all'essere il Conte andato a Venezia senza esitazione, senza riguardi e senza precauzioni: si badi all'aver sempre la Signoria fatto un mistero di questo fatto, malgrado la taccia d'ingratitudine e d'ingiustizia che gli si dava in Italia; si badi alla crudele precauzione di mandare il Conte al supplizio con le sbarre alla bocca, precauzione tanto più da notarsi, in quanto s'adoprava con uno che non era veneziano, e non poteva aver partigiani nel popolo; si badi final-mente al carattore noto del Carmagnola e del Duca di Milano, e si vedra che l'uno e l'altro ripugnano alla supposizione d'un trattato di questa sorte tra di loro. Una riconciliazione segreta con un uomo che gli era stato orribilmente ingrato, e che aveva tentato di farlo ammazzare; un patto di far la guerra da stracco,

<sup>1</sup> Sanuto: Rer. It. XXII, 1028.

anzi di lasciarsi battere, non s'accordano con l'animo impetuoso, attivo, avido di gloria del Carmagnola. Il Duca non era perdonatore; e il Carmagnola che lo conosceva meglio d'ogni altro, non avrebbe mai potuto credere a una riconciliazione stabile e sicura con lui. Il disegno di ritornare con Filippo offeso non poteva mai venire in mente a quell'uomo che aveva esperimentate le retribuzioni di Filippo beneficato.

Ho cercato se negli storici contemporanei si trovasse qualche traccia d'un'opinione pubblica, diversa da quella che la Signoria veneta ha voluto far prevalere; ed ecco ciò che n'ho po-

tuto raccogliere.

Un cronista di Bologna, dopo aver raccontata la fine del Carmagnola, soggiunge: « Dissesi che questo hanno fatto perchè egli non faceva lealmente per loro la guerra contro il Duca di Milano, come egli doveva, e che s'intendeva col Duca. Altri dicono che come vedevano tutto lo Stato loro posto nelle mani del Conte, capitano d'un tanto esercito, parendo loro di stare a gran pericolo, e non sapendo con qual miglior modo potessero deporlo, han trovato cagione di tradimento contra di lui. Iddio voglia che abbiano fatto saviamente; perchè par pure, che per questo la Signoria abbia molto diminuita la sua possanza, ed esaltata quella del Duca di Milano!. »

E il Poggio: « Certuni dicono che non abbia meritata la morte con delitto di sorte veruna; ma che ne fosse cagione la sua superbia, insultante verso i cittadini veneti, e odiosa a tutti 2.»

Il Corio poi scrittore non contemporaneo, ma di poco posteriore, dice così: « Gli tolsero il valsente di più di trecento migliaia di ducati, i quali furono piuttosto cagione della sua morte che altro. »

Senza dar molto peso a quest'ultima congettura, mi pare che le prime due, cioè il timore e le vendette private dell'amor proprio, bastino, per que'tempi, a dare di questo avvenimento una spiegazione probabile, e certo più probabile d'un tradimento contrario all'indole e all'interesse dell'uomo a cui fu imputato.

Tra quegli storici moderni, che non adottando ciecamente le tradizioni antiche, le hanno esaminate con un libero giudizio, uno solo, ch'io sappia, si mostro persuaso affatto che il Carmagnola sia stato colpito da una giusta sentenza. Questo è il Conte Verri; ma basta leggere il passo della sua Storia, che si riferisce a questo avvenimento, per essere subito convinti che la sua opinione è venuta dal non aver lui voluto informarsi esattamente dei fatti sui quali andava stabilita. Ecco le sue parole: O foss'egli allontanato, per una ripugnanza dell'animo, dal portare così la distruzione ad un Principe, dal quale aveva un tempo ottenuto gli onori, e sotto del qualo aveva acquistata la celebrità; ovvero foss'egli ancora nella fiducia, che umiliato il Duca venisse a fargli proposizioni di acc mo lamento, e gli sacrificasse i meschini nemici, che avevano ardato di nuocergli, cioè i vilis-

<sup>1</sup> Cronica di Bologna; Rer. It. XVIII, 645. 2 Poggfi, Hist. lib. VI.

simi cortigiani suoi; o qualunque ne fosse il motivo, il Conte Francesco Carmagnola, malgrado il dissenso dei Procuratori veneti, e malgrado la decisa loro opposizione, volle rimandare disarmati bensi, ma liberi al Duca tutti i generali ed i soldati numerosissimi, che aveva fatti prigionieri nella vittoria del giorno 11 di ottobre 1427..... Il seguito delle sue imprese fece sempre più palese il suo animo; poichè trascurò tutte le occasioni, e lentamente progredendo lasciò sempre tempo ai ducali di sostenersi. In somma, giunse a tale evidenza la cattiva fede del Conte Francesco Carmagnola, che venne, dopo formale processo, decapitato in Venezia..... come reo di alto tradimento.» Fa stupore il vedere addotto in prova della reità d'un uomo un giudizio secreto di que'tempi, da uno storico che ne ha tanto conosciuta l'iniquità, e che tanto si studia di farla conoscere a'suoi lettori. In quanto al fatto de' prigionieri, ognuno vede gli errori della relazione che ho trascritta. Il Conte di Carmagnola non rimando liberi tutti i soldati, ma quattrocento soli; non rimandò i generali, perchè di questi non fu preso che il Malatesti, e fu ritenuto; non è esatto il dire che i soldati fos-sero rimandati al Duca; furono semplicemente messi in libertà. Non vedo poi perchè si entri in congetture per ispiegare la condotta del Carmagnola in questa occasione, quando la storia ne dà per motivo un'usanza comune.

La sorte del Carmagonla fece un gran rumore in tutta l'Italia; e pare che in particolare i Piemontesi la sentissero più acerbamente, e ne serbassero memoria, come lo indica il seguente

aneddotó raccontato dal Denina.

Il primo sospetto che i Veneziani ebbero del segreto della lega di Cambrai venne dalle relazioni d'un loro agente in Milano, il quale era venuto a sapere « che un Carlo Giuffredo Piemontese che si trovava fra i Segretari di Stato del Governo di Milano ai servigi del Re Luigi, andava fra i suoi famigliari dicendo essere venuto il tempo in cui sarebbesi abbondantemente vendicata la morte del Conte Francesco Carmagnola suo compatriotto 1.»

Non ho citato questo tratto per applaudire a un sentimento di vendetta, e di patriottismo municipale, ma come un indizio del caso che si faceva di questo gran capitano in quella nobile e bellicosa parte d'Italia, che lo considerava più specialmente

come suo.

A quegli avvenimenti che si sono scelti per farne il materiale della presente Tragedia, s'è conservato il loro ordine cronologico, e le loro circostanze essenziali, se se ne eccettui l'aver supposto accaduto in Venezia l'attentato contra la vita del Carmagnola, quando invece accadde in Treviso.

مون مراجع الراجع

<sup>1</sup> Rivoluzioni d'Italia, lib. XX, cap. 1.

# IL CONTE DI CARMAGNOLA

TRAGEDIA.

# PERSONAGGI STORICI.

IL CONTE DI CARMAGNOLA. ANTONIETTA VISCONTI, sua moglie. UNA LORO FIGLIA, a cui nella tragedia si è attribuite il nome di MATILDE. FRANCESCO FOSCARI, Doge di Venezia. GIOVANNI FRANCESCO GONZAGA. PAOLO FRANCESCO ORSINI. NICOLO' DA TOLENTINO, CARLO MALATESTI, ANGELO DELLA PERGOLA. GUIDO TORELLO. NICOLO' PICCININO, a cui nella tragedia si è attribuito il cognome di FORTEBRACCIO. FRANCESCO SFORZA. PERGOLA figlio.

Condottieri al soldo dei Veneziani.

Condottieri al soldo del Duca di Milano.

# PERSONAGGI IDEALI.

MARCO, Senatore veneziano. MARINO, uno de' Capi del Consiglio dei Dieci. PRIMO COMMISSARIO veneto nel campo. SECONDO COMMISSARIO. UN SOLDATO del Conte. UN SOLDATO prigioniero.

SENATORI, CONDOTTIERI, SOLDATI, PRIGIONIERI, GUARDIE.

. . . . 2m The state of th and the second of the second o

# ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA.

Sala del Senato, in Venezia.

IL DOGE e SENATORI seduti.

IL DOGE.

E giunto il fin de'lunghi dubbi, è giunto, Nobiluomini, il di che statuito Fu a risolver da voi. Su questa lega, A cui Firenze con sì caldi preghi Incontro il Duca di Milan c'invita, Oggi il partito si porrà. Ma pria, Se alcuno è qui cui non sia noto ancora Che vile opra di tenebre e di sangue Sugli occhi nostri fu tentata, in questa Stessa Venezia, inviolato asilo Di giustizia e di pace, odami: al nostro Deliberar rileva assai che alcuno Qui non l'ignori. Un fuoruscito al Conte Di Carmagnola insidio la vita; Fallito è il colpo, e l'assassino è in ceppi. Mandato egli era; e quei che a ciò mandollo Ei l'ha nomato, ed è... quel Duca istesso Di cui qui abbiam gli ambasciatori ancora A chieder pace, a cui più nulla preme Che la nostra amista. Tale arra intanto Ei ci dà della sua. Taccio la vile Perfidia della trama, e l'onta aperta Che in un nostro soldato a noi vien fatta. Due sole cose avverto: egli odia dunque Veracemente il Conte: ella è fra loro Chiusa ogni via di pace; il sangue ha stretto Tra lor d'eterna inimicizia un patto. L'odia... e lo teme: ei sa che il può dal trono Quella mano sbalzar che in trono il pose; E disperando che più a lungo in questa Inonorata, improvvida, tradita Pace restar noi consentiamo, ei sente Che sia per noi quest'uom: questo tra i primi Guerrier d'Italia il primo, e, ciò che meno

# IL CONTE DI CARMAGNOLA

Forse non è, delle sue forze istrutto Come dell'arti sue; questo che il lato Saprà tosto trovargli ove più certa. E più mortal sia la ferita. Ei volle Spezzar quest'arme in nostra mano; e noi Adoperiamla, e tosto. Onde possiamo Un più fedle e saggio avviso in questo, Che dal Conte aspettarci? Io l'invitai; Piacevi udirlo?

(Segni di adesione.)
S' introduca il Conte.

# SCENA II.

## Il CONTE e DETTI.

#### IL DOGE.

Conte di Carmagnola, oggi la prima Occasion s'affaccia in che di voi Si valga la Repubblica, e vi mostri In che conto vi tiene: in grave affare Grave consiglio ci abbisogna. Intanto Tutto per bocca mia questo Senato Si rallegra con voi da si nefando Periglio uscito; e protestiam che a noi Fatta è l'offesa, e che sul vostro capo Or più che mai fia steso il nostro scudo, Scudo di vigilanza e di vendetta.

#### IL CONTE.

Serenissimo Doge, ancor null'altro
Io per questa ospital terra, che ardisco
Nomar mia patria, potei far che voti.
Oh! mi sia dato alfin questa mia vita,
Pur or sottratta al macchinar de' vili,
Questa che nulla or fa che giorno a giorno
Aggiungere in silenzio, e che guardarsi
Tristamente, tirarla in luce ancora,
E spenderla per voi, ma di tal modo,
Che dir si possa un dì, che in loco indegno
Vostr'alta cortesia posta non era.

#### IL DOGE.

Certo gran cose, ove il bisogno il chieda, Ci promettiam da voi. Per or ci giovi Soltanto il vostro senno. In suo soccerso Contro il Visconte l'armi nostre implora Già da lungo Firenze. Il vostro avviso Nella bilancia che teniam librata Non farà piccol peso.

IL CONTE.

E senno e braccio
E quanto io sono è cosa vostra; e certo
Se mai fu caso in cui sperar m' attenti
Che a voi pur giovi un mio consiglio, è questo.
E lo darò: ma pria mi sia concesso
Di me parlarvi in breve, e un core aprirvi,
Un cor che agogna sol d'esser ben noto.

1L DOGE.

Dite; a questa adunanza indifferente Cosa che a cor vi stia giunger non puote.

IL CONTE.

Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all' uom che mio signor fu un tempo. S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo, e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che presi in cor non sento, Perch'egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui cui la fortuna Così distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell'onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar, forza è pur dirlo, il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che de' grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea, E profondere a quel che l'ha compita Premi e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio che bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e, arditamente il dico, Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudizio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno

De' benefizi che tra nci son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin che fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi balzò dal grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avevan siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa -Stava in periglio: a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete de vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora El mi tese un agguato. Ora a costui Piu nulla 10 deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

#### IL DOGE.

Questo Senato: già tra il Duca e voi Ha giudicato irrevocabilmente Italia tutta. Egli la vostra fede Ha liberata, a voi l'ha resa intatta, Qual gliela deste il primo giorno. È nostra Or questa fede; e noi saprem tenerne Ben altro conto. Or d'essa un primo pegno Il vostro schietto consigliar ci sia.

#### IL CONTE.

Lieto son io che un tal consiglio io possa Darvi senza esitanza. Io tengo al tutto Necessaria la guerra, e della guerra, Se oltre il presente è mai concesso all'uomo Cosa certa veder, certo l'evento; Tanto più, quanto fian gl'indugi meno. A che partito è il Duca? A mezzo è vinta Da lui Firenze; ma ferito e stanco Il vincitor; voti gli erari; oppressi Dal terror, dai tributi i cittadini Pregan dal ciel su l'armi loro istesse Le sconfitte e le fughe. Io li conosco, E conoscer li deggio: a molti in mente Dura il pensier del glorioso, antico Viver civile; e subito uno sguardo Rivolgon di desio là dove appena

-- 0' --

D'un qualunque avvenir si mostri un raggio, Frementi del presente e vergognosi. Ei conosce il periglio; indi l'udite Mansueto parlarvi; indi vi chiede Tempo soltanto da sbranar la preda Che già tiensi tra l'ugne, e divorarla. Fingiam che glielo diate: ecco mutata La faccia delle cose; egli soggioga Senza dubbio Firenze; ecco satolle Le costui schiere col tesor de' vinti, E più folte e anelanti a nove imprese. Qual prence allor dell'alleanza sua Far rifiuto oseria? Beato il primo Ch'ei chiamerebbe amico! Egli sicuro Consulterebbe e come e quando a voi Mover la guerra, a voi rimasti soli. L'ira, che addoppia l'ardimento al prode Che si sente percosso, ei non la trova Che ne' prosperi casi: impaziente D'ogni dimora ove il guadagno è certo, Ma ne'perigli irresoluto: a' suoi Soldati ascoso, del pugnar non vuole Fuor che le prede. Ei nella rocca intanto. O nelle ville rintanato attende A novellar di cacce e di banchetti. A interrogar tremando un indovino. Ora è il tempo di vincerlo: cogliete Questo momento: ardir prudenza or fia.

IL DOGE.

Conte, su questo fedel vostro avviso Tosto il Senato prendera partito; Ma il segua, o no. v'è grato; e vede in esso, Non men che il senno, il vostro amor per noi.

# SCENA III.

#### Il DOGE e SENATORI.

IL DOGE.

Dissimil certo da si nobil voto Nessun s'aspetta il mio. Quando il consiglio Più generoso è il più sicuro, in forse Chi potria rimaner? Porgiam la mano Al fratello che implora: un sacro nodo Stringe i liberi Stati: hanno comuni Tra lor rischi e speranze; e treman tutti Dai fondamenti al rovinar d'un solo. Provocator dei deboli, nemico D'ognun che schiavo non gli sia, la pace Con tanta istanza a che ci chiede il Duca? Perchè il momento della guerra ei vuole Sceglierlo, ei solo; e non è questo il suo. Il nostro egli è, se non ci falla il senno, Nè l'animo. Ei ci vuole ad uno ad uno; Andiamgli incontro uniti. Ah! saria questa La prima volta che il Leon giacesse Al suon delle lusinghe addormentato. No; fia tentato invan. Pongo il partito Che si stringa la lega, e che la guerra Tosto al Duca s'intimi, e delle nostre Genti da terra abbia il comando il Conte.

#### MARINO.

Contro sì giusta e necessaria guerra Io non sorgo a parlar: questo sol chiedo Che il buon successo ad accertar si pensi. La metà dell'impresa è nella scelta Del capitano. Io so che vanta il Conte Molti amici tra noi; ma d'una cosa Mi rendo certo, che nessun di questi L'ama più della patria; e per me, quando Di lei si tratti, ogni rispetto è nulla. Io dico, e duolmi che di fronte io deggia. Serenissimo Doge, oppormi a voi. Non è il duce costui quale il richiede La gravità, l'onor di questo Stato. Non cercherò perchè lasciasse il Duca. Ei fu l'offeso: e sia pur ver: l'offesa È tal che accordo non può darsi; e questo Consento: io giuro nelle sue parole. Ma queste sue parole importa assai Considerarle, perchè tutto in esse Ei s'è dipinto; e governar sì ombroso, Sì delicato e violento orgoglio, O Senatori, non mi par che sia Minor pensiero della guerra istessa. Finor fu nostra cura il mantenerci La riverenza dei soggetti; or altro Studio far si dovria, come costui Riverir degnamente. E quando egli abbia La man nell'elsa della nostra spada. Potrem noi dir d'aver creato un servo? Devrà por cura di piacergli ognuno Di noi? Se nasce un disparer, fia degno Che nell'arti di guerra il voler nostro A quel d'un tanto condottier prevalga?

S'egli erra, e nostra è dell'error la pena, Chè invincibil nol credo, io vi domando Se fia concesso il farne lagno; e dove Si riscotan per questo onte e dispregi, Che far? soffrirgli? Non v'aggrada, io stimo, Questo partito; risentirci? e dargli Occasion che, in mezzo all'opra, e nelle Più difficili strette ei ci abbandoni Sdegnato, e al primo altro signor che il voglia, Forse al nemico, offra il suo braccio, e sveli Quanto di noi pur sa, magnificando La nostra sconoscenza, e i suoi gran merti?

#### IL DOGE.

Il Conte un prence abbandond; ma quale? Un che da lui tenea lo Stato, e a cui Quindi ei minor non potea mai stimarsi; Un da pochi aggirato, e questi vili; Timido e stolto, che non seppe almeno Il buon consiglio tor della paura, Nasconderla nel core, e starsi all'erta; Ma che il colpo accennò pria di scagliarlo: Tale è il signor che inimicossi il Conte. Ma, lode al ciel, nulla in Venezia io vedo Che gli somigli. Se destrier, correndo, Scosse una volta un furibondo, e stolto Fuor dell'arcione, e lo gettò nel fango; Non fia per questo che salirlo ancora Un cauto e franco cavalier non voglia.

#### MARINO.

Poiché sì certo è di quest'uomo il Doge, Più non m'oppongo; e questo a lui sol chiedo: Vuolsi egli far mallevador del Conte?

#### IL DOGE.

A si preciso interrogar, preciso
Risponderò: mallevador pel Conte,
Nè per altr'uom che sia, certo io non entro:
Dell'opre mie, de' miei consigli il sono:
Quando sien fidi ei basta. Ho io proposto
Che guardia al Conte non si faccia, e a lui
Si dia l'arbitrio dello Stato in mano?
Ei diritto anderà; tale io diviso.
Ma s'ei si volge al rio sentier, ci manca
Occhio che tosto ce ne faccia accorti,
E braccio che invisibile il raggiunga?

#### MARCO.

Perchè i principi di si bella impresa Contristar con sospetti? E far disegni

Di terrori e di pene, ove null'altro Che lodi e grazie può aver luogo? Io taccio Che all'util suo sola una via gli è schiusa; Lo star con noi. Ma deggio dir qual cosa Dee sovra ogni altra far per lui fidanza? La gloria ond'egli è già coperto, e quella A cui pur anco aspira; il generoso, Il fiero animo suo. Che un giorno ei voglia Dall'altezza calar de'suoi pensieri, E riporsi tra i vili, esser non puote. Or, se prudenza il vuol, vegli pur l'occhio; Ma dorma il cor nella fiducia; e poi Che in così giusta e grave causa, un tanto Dono ci manda Iddio; con quella fronte, E con quel cor che si riceve un dono, Sia da noi ricevuto.

#### MOLTI SENATORI.

Ai voti, ai voti!

#### IL DOGE.

Si raccolgano i voti; e ognun rammenti Quanto rilevi che di qui non esca Motto di tal deliberar, nè cenno Che presumer lo faccia. In questo Stato Pochi il segreto hanno tradito, e nullo Fu tra quei pochi che impunito andasse.

# SCENA IV.

#### Casa del Conte.

#### IL CONTE.

Profugo, o condottiero. O come il vecchio Guerrier nell'ozio i giorni trar, vivendo Della gloria passata, in atto sempre Di render grazie e di pregar, protetto Dal braccio altrui, che un di potria stancarsi E abbandonarmi; o ritornar sul campo, Sentir la vita, salutar di nuovo La mia fortuna. delle trombe al suono Destarmi, comandar: questo è il momento Che ne decide. Eh! se Venezia in pace Riman, degg'io chiuso e celato ancora In questo asilo rimaner, siccome L'omicida nel tempio? E chi d'un regno Fece il destin, non potrà farsi il suo? Non troverò fra tanti prenci, in questa

Divisa Italia, un sol che la corona, Onde il vil capo di Filippo splende, Ardisca invidiar? che si ricordi Ch'io l'acquistai, che dalle man di dieci Tiranni io la strappai, ch'io la riposi Su quella fronte, ed or null'altro agogno Che ritorla all'ingrato, e farne un dono A chi saprà del braccio mio valersi?

# SCENA V.

## MARCO e il CONTE.

IL CONTE.

J dolce amico; ebben qual nova arrechi?

La guerra è risoluta, e tu sei duce. IL CONTE.

Marco, ad impresa io non m'accinsi mai Con maggior cor che a questa: una gran fede Poneste in me: ne sarò degno, il giuro. Il giorno è questo che del viver mio Ferma il destin: poi che quest'alma terra M'ha nel suo glorioso antico grembo Accolto, e dato di suo figlio il nome, Esserlo io vo' per sempre; e questo brando Io consacro per sempre alla difesa E alla grandezza sua.

MARCO.

Dolce disegno!

Non soffra il ciel che la fortuna il rompa....

O tum edesmo.

IL CONTF.

MARCO.

Al par di tutti
I generosi, che giovando altrui
Nocquer sempre a sè sfessi, e superate
Tutte le vie delle più dure imprese,
Caddero a un passo poi, che facilmente
L'ultimo de'mortali avria varcate.
Credi ad un uom che t'ama; i più de'nostri
Ti sono amici; ma non tutti il sono.
Di più non dico, nè mi lice; e forse
Troppo già dissi. Ma la mia parola

Nel fido orecchio dell'amico stia, Come nel tempio del mio cuor, rinchiusa.

IL CONTE.

Forse io l'ignoro? E forse ad uno ad uno Non so quai siano i miei nemici?

MARCO.

Chi te gli ha fatti? In pria l'esser tu tanto Maggior di loro, indi lo sprezzo aperto Che tu ne festi in ogni incontro. Alcuno Non ti nocque finor; ma chi non puote Nocer col tempo? Tu non pensi ad essi, Se non allor che in tuo cammin li trovi; Ma pensan essi a te, più che non credi. Spregia il grande, ed oblia; ma il vil si gode Nell'odio. Or tu non irritarlo: cerca Di spegnerlo; tu il puoi forse. Consiglio Di vili arti ch'io stesso a sdegno avrei, Io non ti do, nè tal da me l'aspetti. Ma tra la noncuranza e la servile Cautela avvi una via; v' ha una prudenza Anche pei cor più nobili e più schivi; V'ha un'arte d'acquistar l'alme volgari, Senza discender fino ad esse: e questa Nel senno tuo, quando tu vuoi, la trovi.

IL CONTE.

Troppo è il tuo dir verace: il tuo consiglio Le mille volte a me medesmo io il diedi; E sempre all'uopo ei mi fuggi di mente; E sempre appresi a danno mio che dove Semina l'ira, il pentimento miete. Dura scola ed inutile! Alfin stanco Di far leggi a me stesso, e trasgredirle, Tra me fermai che, s'egli è mio destino Ch'io sia sempre in tai nodi avviluppato, Che mestier faccia a distrigarli appunto Quella virtù che più mi manca, s'ella E pur virtù; se è mio destin che un gior s Io sia colto in tai nodi, e vi perisca, Meglio è senza riguardi andargli incontro. Io ne appello a te stesso: i buoni mai Non fur senza nemici, e tu ne hai dunque. E giurerei che un sol non è tra loro Cui tu degni, non dico accarezzarlo, Ma non dargli a veder che lo dispregi. Rispondi.

> MARCO. È ver: se v'ha mortal di cui

La sorte invidii, è sol colui che nacque In luoghi e in tempi ov' uom potesse aperto Mostrar l'animo in fronte, e a quelle prove Solo trovarsi ove più forza è d'uopo Che accorgimento : quindi ove convenga Simular, non ti faccia meraviglia Che poco esperto io sia. Pensa per altro Quanto più m'è concesso impunemente Fallire in ciò che a te; che poche vie Al pugnal d'un nemico offre il mio petto; Che me contra i privati odi assecura La pubblica ragion: ch'io vesto il saio Stesso di quei che han la mia sorte in mano. Ma tu stranier, tu condottiero al soldo Di togati signor, tu cui lo Stato Dà tante spade per salvarlo, e niuna Per salvar te .... fa che gli amici tuoi Odan sol le tue lodi; e non dar loro La trista cura di scolparti. Pensa Che telici non son, se tu nol sei. Che dirò più? Vuoi che una corda io tocchi. Che ancor più addentro nel tuo cor risoni? Pensa alla moglie tua, pensa alla figlia A cui tu se' sola speranza: il cielo Die loro un'alma per sentir la gioia, Un'alma che sospira i di sereni, Ma che nulla può far per conquistarli. Tu il puoi per esse; e lo vorrai. Non dire Che il tuo destin ti porta; allor che il forte Ha detto: io voglio, ei sente esser più assai Signor di sè che non pensava in prima.

#### IL CONTE.

Tu hai ragione. Il ciel si prende al certo Qualche cura di me, poichè m'ha dato Un tale amico. Ascolta; il buon successo Potrà, spero, placar chi mi disama; Tutto in letizia finirà. Tu intanto, Se cosa odi di me che ti dispiaccia, L'indole mia ne incolpa, un improvviso Impeto primo, ma non mai l'oblio Di tuo parole.

#### MARCO.

Or la mia gioia è intera. Va, vinci, e torna. Oh come atteso e caro Verrà quel messo che la gloria tua Con la salute della patria annunzi!

FINE DELL'ATTO PRIMO.

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA.

# Parte del campo ducale con tende.

## MALATESTI e PERGOLA.

#### PERGOLA.

Sì, condottier; come ordinaste, in pronto Son le mie bande. A voi commise il Duca L'arbitrio della guerra: io v ho ubbidito, Ma con dolor; ve ne scongiuro ancora, Non diam battaglia.

#### MALATESTI.

Anzian d'armi e di fama,
O Pergola, qui siete; io sento il peso
Del vostro voto; ma cangiar non posso
Il mio. Voi lo vedete; il Carmagnola
Ci provoca ogni dì: quasi ad insulto
Sugli occhi nostri alfin Maclodio ha stretto;
E due partiti ci rimangon soli;
O lui cacciarne, o abbandonar la terra,
Che saria danno e scorno.

#### PERGOLA.

A pochi è dato,
A pochi egregi il dubitar di novo
Quando han già detto: ell'è così. S'io parlo
È che tale vi tengo. Italia forse
Mai da'barbari in poi non vide a fronte
Due sì possenti eserciti; ma il nostro
L'ultimo sforzo è di Filippo. In ogni
Fatto di guerra entra fortuna, e sempre
Vnol la sua parte: chi nol sa? Ma quando
No va il tutto, o Signore, allor non vuolsi
Dargliene più ch'ella non chiede; e questo
Esercito con cui tutto possiamo
Salvar, ma che perduto in una volta
Mai più rifar non si potria, non dessi
Come un dado gittarlo ad occhi chiusi,
Avventurarlo in un sì piccol campo,
E in un campo mal hoto, e quel che è peggio
Noto al nemico. Ei qui ci trasse: un torto

1. 1

Argin divide le due schiere: a destra E a sinistra paludi, in esse sparsi I suoi drappelli: e noi fuori de'nostri Alloggiamenti non teniamo un palmo Pur di terren. Credete ad un che l'arti Conosce di costui, che ha combattuto Al fianco suo: qui c'è un'insidia. Forse La miglior via di guerreggiar quest'uomo Saria tenerlo a bada, aspectar tempo, Tanto che alcun dei duci ai quali è sopra Prendesse a noia il suo superbo impero: E il fascio ch'egli or nella mano ha stretto Si rallentasse alfin. Pur, se a giornata Venir si deve, non è questo il loco: Usciam di qui, scegliamo un campo noi, Tiriam quivi il nemico: ivi in un giorno, Senza svantaggio almanco, si decida. MALATESTI.

Due grandi schiere a fronte stanno; e grande Fia la battaglia: d'una tale appunto Abbisogna Filippo. A questi estremi A poco a poco ei venne, e coi consigli Che or proponete: a trarnelo, fia d'uopo Appigliarci agli opposti. Il rischio vero Sta nell'indugio; e nel mutare il campo Rovina certa. Chi sapria dir quanto Di numero e di cor scemato ei fia, Pria che si ponga altrove? Ora egli è quale Bramar lo puote un capitan; con esso Tutto lice tentar.

# SCENA II.

SFORZA, FORTEBRACCIO e DETTL

#### MALATESTI.

Ditelo, o Sforza, E Fortebraccio; voi giungete in tempo; Ditelo voi, come trovaste il campo? Che possiamo sperarne?

## SFORZA.

Quando gli ordini udir, quando lor parve Che una battaglia si prepari, io vidi Un feroce tripudio: alla chiamata Esultando venieno, e col sorriso Si fean cenno a vicenda. E quando io corsi Entro le file, ad ogni schiera un grido S'alzava; ognuno in me fissando il guardo Parea dicesse: o condottier, v'intendo.

#### FORTEBRACCIO.

E tai son tutti: allor ch'io venni a'miei. Tutti mi furo intorno. Un mi dicea: Quando udremo le trombe? Altri: noi siamo Stanchi d'esser beffati; e tutti ad una La battaglia chiedean, come già certi Dell'ottenerla, e dubbi sol del quando. Ebben, compagni, io rispondea, se il segno Presto s'udra, mi date voi parola Di vincere con me? Gli elini levati Sull'aste, un grido universal d'assenso Fu la risposta. ond' io gioisco ancora. E a tai soldati ci venia proposto D'intimar la ritratta? e che alle mani. Che già posate sulle spade aspettano L'ordin di sguainarle e di ferire, Si comandasse di levar le tende? Chi fronte avria di presentarsi ad essi Con tal ordine ormai?

#### PERGOLA.

Dal parlar vostro Un nuovo modo di milizia imparo; Che i soldati comandino, e che i duci Ubbidiscano.

#### FORTEBRACCIO.

O Pergola, i soldati A cui capo son io, fur da quel Braccio Disciplinati, che per tutto ancora Con maraviglia e con terror si noma; E non son usi a sostener gli scherni Dell'inimico.

#### PERGOLA.

Ed io conduco genti
Da me, qual ch'io mi sia, disciplinate;
E sono avvezze ad aspettar la voce
Del condottiero, ed a fidarsi in lui.

MALATESTI.

Dimentichiamo or noi che numerati Sono i momenti, e non ne resta alcuno Per le gare private?

# SCENA III.

# TORELLO e DETTI.

SFORZA.

Ebben, Torello, Siete mutato di parer? Vedeste L'animo ardente de' soldati?

TORELLO.

Il vidi: Udii le grida del furor, le grida Della fiducia e del coraggio; e il viso Rivolsi altrove, onde nessun dei prodi Vi leggesse il pensier che mal mio grado Vi si pingeva: era il pensier che false Son quelle gioie e brevi; era il pensiero Del valor che si perde. Io cavalcai Lungo tutta la fronte: io tesi il guardo Quanto lunge potoi; rividi quelle Macchie che sorgon qua e la dal suolo Uliginoso che la via fiancheggia: Là son gli agguati, il giurerei. Rividi Quel doppio cinto di muniti carri, Onde assiepato è del nemico il campo. Se l'urto primo ei sostener non puote, Ha una ritratta ove sfuggirlo e uscirne Preparato al secondo. Un novo è questo Trovato di costui, per torre ai suoi Il pensier primo che s'affaccia ai vinti, Il pensier della fuga. Ad atterrarlo Due colpi è d'uopo: ei con un sol ne atterra. Perchè, non giova chiuder gli occhi al vero, Non son più quelle guerre, in cui pe'figli E per le donne e per la patria terra E per le leggi che la fan sì cara, Combatteva il soldato; in cui pensava Il capitano a statuirgli un posto, Egli a morirvi. A mercenarie genti Noi comandiamo, in cui più di leggieri Trovi il furor che la costanza: e'correne Volonterosi alla vittoria incontro; Ma s'ella tarda, se son posti a lungo Tra la fuga e la morte, ah! dubbia è troppo La scelta di costoro. E questo evento Più che tutt'altro antiveder ci è forza. Vil tempo in cui tanto al comando cresce

## IL CONTE DI CARMAGNOLA

Difficoltà, quanto la gloria scema! Io lo ripeto, non è questo un campo Di battaglia per noi.

MAJ ATESTL

Dunque?

TORELLO.

Si muti.
Non siam pari al nemico; andiamo in luogo
Dove lo siam.

MALATESTI.

Così Maclodio a lui Lascerem quasi in dono? I valorosi Che vi son chiusi, non potran tenersi Più che due giorni.

TORELLO.

Il so; ma non si tratta Nè d'un presidio qui, nè d'una terra; Trattasi dello Stato.

SFORZA.

E di che mai
Se non di terre si compon lo Stato?
E quelle che indugiando ad una ad una
Gia lasciammo sfuggir, quante son elle?
Casal, Bina, Quinzano e . . . . se vi piace
Noveratele voi, che in tal pensiero
Troppo caldo io mi sento. Il nobil manto
Che a noi fidato ha il Duca, a brano a brano
Soffriam così che in nostra man si scemi,
E che a lui messo omai da noi non giunga
Che una ritratta non gli annunzi. Intanto
Superbisce il nemico, e ai nostri indugi
Sfacciato insulta.

TORELLO.

E questo è segno, o Sforza, Ch'ei brama una battaglia.

SFORZA.

Oh, che puot'egli Bramar di più, che innanzi a sè cacciarne Con la spada nel fodero?

PERGOLA.

Che puote
Bramar di più? Dirovvel io: che noi
Tutto arrischiam l'esercito in un campo
Ov'egli ha preso egni vantaggio. Or questo
Poniamo in salvo; che le terre è lieve
Riprender con gli eserciti.

## ATTO SECONDO.

#### FORTEBRACCIO.

Con quali?

Non, per mia fè, con quelli a cui s'insegna
A diloggiar quando il nemico appare,
A non mirarlo in faccia, a lasciar soli
Nelle angoscie i compagni; ma con genti
Quali or le abbiam d'ira e di scorno accese,
Impazienti di pugnar; con queste
Si riparan le perdite, e si vince.
Che dobbiamo aspettar? Brandi arrotati,
Perchè lasciarli irrugginir?

SFORZA.

Torello,
Voi temete d'agguati? Anch'io dirovvi:
Non son più quelle guerre, in cui minuti
Drappelletti movean, con l'occhio teso
Ogni macchia guatando, ogni rivolta.
Un'oste intera sopra un'oste intera
Oggi rovescerassi: un tanto stuolo
Si vince sì, ma non s'accerchia: ei spazza.
Innanzi a sè gl'intoppi, e fin ch'è unito,
Dovunque sia, sul suo terreno è sempre.

FORTEBRACCIO.

(a PERGOLA e TORELLO.)

Siete convinti?

TORELLO.

Sofferite....

#### MALATESTI.

Io il sono. Omai vano è più dir. Certo io mi tengo Che tutti andrete in operar d'accordo Più che non foste in divisar disgiunti. Poi che un partito e l'altro ha il suo periglio. Scegliamo almen quel che più gloria ha seco. Noi darem la battaglia: alla frontiera Io mi pongo co'miei; Sforza vien dietro E chiude la vanguardia; il mezzo tenga Della battaglia Fortebraccio: e il nostro Uffizio sia con impeto serrarci Addosso al campo del nemico, aprirlo. E spingerci a Macledio. Voi, Torello, E voi. Pergola, a cui sì dubbia sembra Questa giornata, io pongo in vostra mano L'assicurarla: voi. discosti alquanto. Il retroguardo avrete. O la fortuna, Pur come suol, seconda i valorosi, E rompiamo il nemico; e voi piombate

## IL CONTE DI CARMAGNOLA

Sopra i dispersi. Ma s'ei dura incontro L'impeto nostro, e ci vedete entrati D'onde uscir soli non possiam; venite A noi, reggete i periglianti amici; Chè, per cosa che avvenga, io vi prometto, Retrocedere a voi non ci vedrete.

FORTEBRACCIO.

Non ci vedrete, no.

SFORZA.

Siatene certi.

FORTEBRACCIO.

Sia lode al ciel, combatteremo alfine: Mai non accadde a capitan, ch'io sappia, Per fare il suo mestier contender tanto.

#### PERGOLA.

O Carmagnola, tu pensasti che oggi Il giovanil corruccio alla prudenza Prevarrebbe dei vecchi; e ti apponesti.

FORTEBRACCIO.

Sì, la prudenza è la virtù dei vecchi: Ella cresce con gli anni, e tanto cresce Che alfin diventa.....

PERGOLA.

Ebben, dite.

FORTEBRACCIO.

Paura:

Poi che volete ad ogni modo udirlo.

MALATESTI.

Fortebraccio!

PERGOLA.

L'hai detto. Ad un soldato Che già più volte avea pugnato e vinto Prima che tu vedessi una bandiera, Oggi tu il primo hai detto...

MALATESTI.

Da quel lato, Presso Maclodio è posto il Carmagnola. Quegli fra noi che avere oggi pensasse Altro nemico che costui, sarebbe Un traditor: pensatamente il dico.

PERGOLA.

Ritratto il voto che dapprima io diedi; E il do per la battaglia: ella fia quale Predissi allor; ma non importa. Allora

## ATTO SECONDO.

Potea schifarsi: or la domando io primo: Io son per la battaglia.

MALATESTI. .

Accetto il voto Ma non l'augurio: lo distorni il cielo Sul capo del nemico.

PERGOLA.

O Fortebraccio,

Tu m' hai offeso.

MALATESTI.

Or via . . . .

FORTEBRACCIO.

Se così credi,

Sia pur così: perchè a te spiaccia, o a quale Altro pur sia, non crederai ch'io voglia Una parola ritirar che uscita Dalle labbra mi sia.

MALATESTI.

(In atto di partire.)

Chi resta fido

A Filippo, mi segua.

PERGOLA.

Io vi prometto
Che oggi darem battaglia, e che di noi
Non mancheravvi alcuno. O Fortebraccio;
Non giunger onta ad onta; io ti ripeto,
Tu m'hai offeso. Ascolta, io t'offro il modo
Che tu mi renda l'onor mio, serbando
Intatto il tuo.

FORTEBRACCIO.

Che vuoi?

PERGOLA.

Ovunque tu combatta, a tutti è noto Che tu volesti la battaglia, ed io, Io devo ad ogni modo essere in luogo Che l'amico e il nemico aperto veda Ch'io non ho... tu m'intendi.

FORTEBRACCIO.

Prendi quel posto; poi che il brami, è il tuo. O forte, or m'odi: ora m'è dolce il dirti Ch'io non t'offesi, no: per la fortuna Del signer nostro tu soverchio temi:

## IL CONTE DI CARMAGNOLA

Questo dir volli. Ma il timor che nasce In cor di quel che ama la vita, e l'ama Più dell'onor, ma che nel cor del prode Muore al primo periglio ch'egli affronta, E mai più non risorge, o valoroso, Pensaví tu?....

PERGOLA.

Nulla pensai: tu parli

Da generoso qual tu sei. (A MALATESTI.)

272

Signore.

Voi consentite al cambio?

MALATESTI.

Io ci consento: E son ben lieto di veder tant'ira Tutta cader sovra il nemico.

TORELLO.

(Allo SFORZA.)

Io stava

Col Pergola da prima; ingiusto, io spero, Non vi parrà....

SFORZA.

V'intendo; e con lui state Alla vanguardia: ultimi e primi, tutti Combatterem; poco m'importa il dove.

MALATESTI.

Non più ritardi. Iddio sarà coi prodi. (Partono.)

# SCENA IV.

# Campo veneziano. Tenda del Conte.

Il CONTE, un SOLDATO.

SOLDATO.

Signor, l'oste nemica è in movimento: La vanguardia è sull'argine, e s'avanza.

IL CONTE.

I conduttieri dove son?

SOLDATO.

Qui tutti Fuor della tenda i principali; e stanno Gli ordin vostri aspettando.

IL CONTE.

Entrino tosto.

(Parte il SOLDATO.)

# SCENA V.

## Il CONTE.

Eccolo il di ch'io bramai tanto. — Il giorno Ch'ei non mi volle udir, che invan pregai, Che ogni adito era chiuso, e che deriso, Solo, io partiva, e non sapea per dove, Oggi con gioia io lo rammento alfine. Ti pentirai. dicea, mi rivedrai, Ma condottier de'tuoi nemici, ingrato! Io lo dicea; ma allor pareva un sogno, Un sogno della rabbia; ed ora è vero. Gli sono a fronte: ecco mi balza il core: lo sento il di della battaglia... E s'io... No: la vittoria è mia.

# SCENA VI.

Il CONTE, GONZAGA, ORSINI, TOLENTINO, altri CONDOTTIERI.

IL CONTE.

Compagni, udiste
La lieta nova: l'inimico ha fatto
Ciò ch'io volea: così voi pur farete.
E il sol che sorge, a ognun di noi, lo giuro,
Il più bel di di nostra vita apporta.
Non è tra voi chi una battaglia aspetti
Per farsi un nome, il so; ma questa sera
L'avrem più glorioso, e la parola
Che al nostro orecchio sonera più grata,
Omai fia quella di Maclodio. Orsini,
Son pronti i tuoi?

ORSINI.

Sì.

IL CONTE.

Corri all'imboscate Sulla destra dell'argine; raggiungi Quei che vi stanno, e prendine il comando. E tu a sinistra, o Tolentine. E quindi Non vi movete, che non sia lo scontro Incominciato; quando ei fia, correte Alle spalle al nemico. Udite entrambi. Se dell'insidie egli s'avvede, e tenta Ritrarsi, appena avrà voltato il dorso, Siategli addosso uniti: io son con voi. Provochi, o fugga, oggi dev'esser vinto.

ORSINI.

E lo sarà.

(Parte.)

TOLENTINO.

T'ubbidirem, vedrai.

(Parte.)

IL CONTE.

(Agli altri.)

Tu, Gonzaga, al mio fianco. I posti a voi Assegnerò sul campo. Andiam, compagni; Si resista al prim'urto: il resto è certo.

# CORO.

S'ode a destra uno squillo di tromba; A sinistra risponde uno squillo. D'ambo i lati calpesto rimbomba Da cavalli e da fanti il terren. Quinci spunta per l'aria un vessillo; Quindi un altro s'avanza spiegato: Ecco appare un drappello schierato; Ecco un altro che incontro gli vien.

Già di mezzo sparito è il terreno; Già le spade respingon le spade; L'un dell'altro le immerge nel seno; Gronda il sangue: raddoppia il ferir. — Chi son essi? Alle belle contrade Qual ne venne straniero a far guerra? Qual è quei che ha giurato la terra Dove nacque far salva, o morir?

— D'una terra son tutti: un linguaggio Parlan tutti: fratelli li dice Lo straniero: il comune lignaggio A ognun d'essi dal volto traspar. Questa terra fu a tutti nudrice, Questa terra di sangue ora intrisa, Che natura dall'altre ha divisa, E ricinta con l'alpe e col mar.

?....

- Ahi! Qual d'essi il sacrilego brando
  Trasse il primo il fratello a ferire?
  Oh terror! Del conflitto esecrando
  La cagione esecranda qual è?
  Non la sanno: a dar morte, a morire
  Qui senz'ira ognun d'essi è venuto;
  E venduto ad un duce venduto,
  Con lui pugna, e non chiede il perchè.
- Ahi sventura! Ma spose non hanuo, Non han madri gli stolti guerrieri? Perchè tutti i lor cari non vanno Dall'ignobile campo a strappar? E i vegliardi che ai casti pensieri Della tomba già schiudon la mente, Chè non tentan la turba furente Con prudenti parole placar?
- Come assiso talvolta il villano Sulla porta del cheto abituro, Segna il nembo che scende lontano Sopra i campi che arati ci non ha; Così udresti ciascun che sicuro Vede lungi le armate coorti, Raccontar le migliaia de' morti, E la pieta dell'arse città.

Là pendenti dal labbro materno Vedi i figli che imparano intenti A distinguer con nomi di scherno Quei che andranno ad uccidere un di: Qui le donne alle veglie lucenti De' monili far pompa e de' cinti, Che alle donne disorte de' vinti Il marito o l'amante rapì.

— Ahi sventura! sventura! sventura! Già la terra è coperta d'uccisi; Tutta è sangue la vasta pianura; Cresce il grido, raddoppia il furor. Ma negli ordini manchi e divisi Mal si regge; già cede una schiera; Già nel volgo che vincer dispera, Della vita rinasce l'amor.

Come il grano lanciato dal pieno Ventilabro nell'aria si spande; Tale intorno per l'ampio torreno Si sparpagliano i vinti guerrier. Ma improvvise terribili bando Ai fuggenti s'affaccian sul calle; Ma si senton più presso alle spalle Anelare il temuto destrier.

Cadon trepidi a piè de' nemici, Gettan l'arme, si danno prigioni: Il clamor delle turbe vittrici Copre i lai del tapino che mor. Un corriero è salito in arcioni; Prende un foglio, il ripone, s' avvia, Sferza, sprona, divora la via; Ogni villa si desta al rumor.

Perchè tutti sul pesto cammino Dalle case, dai campi accorrete? Ognun chiede con ansia al vicino, Che gioconda novella reco? Donde ei venga, infelici, il sapete, E sperate che gioia favelli? I fratelli hanno ucciso i fratelli; Questa orrenda novella vi do.

Odo intorno festevoli gridi; S'orna il tempio, e risona del canto; Già s'innalzan dai cori omicidi Grazie ed inni che abbomina il ciol. Giù dal cerchio dell'Alpi frattanto Lo straniero gli sguardi rivolve; Vede i forti che mordon la polve, Il conta con gioia crudel.

Affrettatevi, empite le schiere,
Sospendete i trionfi ed i giochi,
Ritornate alle vostre bandiere:
Lo straniero discende; egli è qui.
Vincitor! siete deboli e pochi?
Ma per questo a sfidarvi ei discende;
E voglioso a quei campi v'attende
Dove il vostro fratello perì.

Tu che angusta a' tuoi figli parevi, Tu che in pace nutrirli non sai, Fatal terra, gli estrani ricevi: Tal giudizio comincia per te. Un nemico che offeso non hai, A tue mense insultando s'asside; Degli stolti le spoglie divide; Toglie il brando di mano a' tuoi re. Stolto anch'esso! Beata fu mai Gente alcuna per sangue ed oltraggio? Solo al vinto non toccano i guai; Torna in pianto dell'empio il gioir. Ben talor nel superbo viaggio Non l'abbatte l'eterna vendetta; Ma lo segna; ma veglia ed aspetta; Ma lo coglie all'estremo sospir.

Tutti fatti a sembianza d'un Solo, Figli tutti d'un solo riscatto, In qual ora, in qual parte del suolo, Trascorriamo quest'aura vital, Siam fratelli; siam stretti ad un patto, Maledetto colui che l'infrange, Che s'innalza sul fiacco che piange, Che contrista uno spirto immortal!

FINE DELL'ATTO SECONDO

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA.

Tenda del Conte.

Il CONTE e il PRIMO COMMISSARIO.

IL CONTE.

Siete contenti?

PRIMO COMMISSARIO.

Udir l'alto trionfo
Della patria; vederlo; essere i primi
A salutarla vincitrice; a lei
Darne l'annunzio; assistere alla fuga
De' suoi nemici; e mentre al nostro orecchio
Rimbomba il suon della minaccia ancora,
Veder la gloria sua fuor del periglio
Uscir raggiante e più che mai serena,
Come un sol dalle nubi; è gioia questa
Forse, o signor, cui la parola arrivi?
Voi la vedete: essa vi sia misura
Della riconoscenza; e ben ci tarda
Di rendervi tai grazie in altro nome
Che non è il nostro, e del Senato a voi
Riferir la letizia e il guiderdone.
Ei sarà pari al merto.

IL CONTE.

Venezia è salva; ho liberata in parte Una grande promessa; ho fatto alfine Risovvenír di me tal che m'avea Dimenticato; ho vinto.

PRIMO COMMISSARIO.

Assicurar della vittoria il frutte

IL CONTE.

.... Questa è mia cura.

PRIMO COMMISSARIO.

Or che dal vostro brando Sgombra è la via, noi ci aspettiamche tutta Voi la farete, nè starem fin tanto Che non si giunga del nemico al trono.

IL CONTE.

Quando fia tempo.

PRIMO COMMISSARIO.

E che? Voi non volete

Inseguire i fuggenti?

IL CONTE.

Ora non voglio.

PRIMO COMMISSARIO.

Ma il Senato lo crede... E noi ben certi Che pari all'alta occasion, che pari Alla vittoria il vostro ardor saria Nel proseguirla, abbiamo a lui....

IL CONTE.

Vi siete

Troppo affrettati.

PRIMO COMMISSARIO.

E che dirà mai quando

Udrà che ancor siam qui?

IL CONTE.

Dirà, che il meglio
È di fidarsi a chi per lui già vinse.

PRIMO COMMISSARIO.

Ma .... che pensate far?

IL CONTE.

Ve l'avrei detto Più volentier pochi momenti or sono; Pur convien ch' io vel dica. Io non mi voglio Allontanar di qui pria ch' espugnate Non sian le rocche che ci stan d'intorno. Voglio un solo nemico, e quello iu faccia.

PRIMO COMMISSARIO.

Or dunque i nostri voti....

IL CONTE.

I vostri voti Più arditi son del brando mio, più rapidi De' miei cavalli;...ed io....la prima volta È che mi sento dir pur ch' io m'affretti.

PRIMO COMMISSARIO.

Ma pensaste abbastanza?

IL CONTE.

É che! Sì nova

Mi giunge una vittoria? E vi par egli

#### 1L CONTE DI CARMAGNOLA

Che questa gioia mi confonda il core Tanto che il mio primo pensier non sia Per ciò che resta a far?

# SCENA II.

# I SECONDO COMMISSARIO, e DETTI.

## SECONDO COMMISSARIO.

(Al CONTE.)

Signor, se toste Non correte al riparo, una sfacciata Perfidia s'affatica a render vana Sì gran vittoria; e già l'ha fatto in parte.

IL CONTE.

Come ?

SECONDO COMMISSARIO

I prigioni escon del campo a torme; I condottieri ed i soldati a gara Li mandan sciolti, nè tener li puote Fuor che un vostro comando.

IL CONTE.

Un mio comando?

SECONDO COMMISSARIO.

Esitereste a darlo?

IL CONTE.

È questo un uso
Della guerra, il sapete. È così dolce
Il perdonar quando si vince! e l'ira
Presto si cambia in amistà ne'cori
Che batton sotto il ferro. Ah! non vogliate
Invidiar si nobil premio a quelli
Che hanno per voi posto la vita, ed oggi
Son generosi, perchè ier fur prodi.

SECONDO COMMISSARIO.

Sia generoso chi per sè combatte, Signor; ma questi, e ad onor l'hanno, io credo, Al nostro soldo han combattuto; e nostri Sono i prigioni.

1L CONTE.

E voi potete adunque Creder così: quei che gli han visti a fronte, Che assaggiaro i lor colpi, e che a fatica Su lor le mani insanguinate han poste, Nol crederan sì di leggieri.

## PRIMO COMMISSARIO.

E questa Dunque una giostra di piacer? Non vince Per conservar Venezia? E vana al tutte Fia la vittoria?

IL CONTE.

Io già l'udii, di novo La devo udir questa parola: amara, Importuna mi vien come l'insetto Che, scacciato una volta, anco a ronzarmi Torna sul volto .... La vittoria è vana? Il suol d'estinti ricoperto, sparso E scoraggiato il resto .... il più fiorente Esercito! col qual, se unito ancora E mio foss'egli, e mio davver, torrei A correr tutta Italia; ogni disegno Dell'inimico al vento; anche il pensiero Dell'offesa a lui tolto; a stento usciti Dalle mie mani, e di fuggir contenti Quattro tai duci, contro a' quai pur ieri Era vanto il resistere ; svanito Mezzo il terror di que gran nomi; ai nostri Raddoppiato l'ardir che agli altri è scemo; Tutta la scelta della guerra in noi; Nostre le terre ch'egli han sgombre.... è nulla? Pensate voi che torneranno al Duca Que' prigioni? che l'amino? che a loro Caglia di lui più che di voi? ch'egli abbiane Combattuto per esso? Han combattuto Perchè all'uomo che segue una bandiera Grida una voce imperiosa in core: Combatti, e vinci. E'son perdenti; e'sono Tornati in libertà; si venderanno.... Oh! tale ora è il soldato... a chi primiero Li comprerà . . . Comprateli, e son vostri.

PRIMO COMMISSARIO.

Quando assoldammo chi dovea con essi Pugnar, comprarli noi credemmo allora.

SECONDO COMMISSARIO.

Signor, Venezia in voi si fida; in voi Vede essa un figlio; e quanto all'util suo, Alla sua gloria può condur, s'aspetta Che si faccia da voi.

IL CONTE.

Tutto ch'io posso.

SECONDO COMMISSARIO.

Ebben che non potete in questo campo?

IL CONTE.

Quel che chiedete: un uso antico, un uso Caro ai soldati violar non posso.

SECONDO COMMISSARIO.

Voi cui nulla resiste, a cui sì pronto Tien dietro ogni voler, sì ch'uom non vede Se per amore o per timor si pieglii, Voi non potreste in questo campo, voi Fare una legge, e mantenerla?

IL CONTE.

Io dissi
Ch'io non potea: meglio or dirò: nol voglio.
Non più parole; con gli amici è questo
Il mio costume antico, ai giusti preghi
Soddisfar tosto e lietamente, e gli altri
Apertamente riflutar. Soldati!

SECONDO COMMISSARIO.

Ma.... che disegno è il vostro?

Or lo vedrete.

(a un SOLDATO che entra)

Quanti prigion restano ancora?

IL SOLDATO.

Io credo

Quattrocento, signor.

IL CONTE.

Chiamali... chiama I più distinti... quei che incontri i primi: Vengan qui tosto.

(Parte il SOLDATO.)

Io'l potrei certo.... Ov' io
Dessi un tal cenno, non s'udria nel campo
Una repulsa; ma i miei figli, i miei
Compagni del periglio e della gioia,
Quei che fidano in me, che un capitano
Credon seguir sempre a difender pronto
L'onor della milizia ed il vantaggio,
Io tradirli così! Farla più serva,
Più vil, più trista che non è!... Signori,
Fidente io son, come i soldati il sono;
Ma se cosa or da me chiedete a forza,
Che mi tolga l'amor de'miei compagni,
Se mi volete separar da quelli,

## ATTO TERZO.

E a tal ridurmi ch'io non abbia appoggio Altro che il vostro, mio malgrado il dico, M'astringerete a dubitar....

SECONDO COMMISSAR!O.

Che dite:

# SCENA III.

I PRIGIONIERI, tra i quali PERGOLA figlio,
e detti.

IL CONTE.
(Ai PRIGIONIERI.)

O prodi indarno, o sventurati!... A voi Dunque fortuna è più crudel? voi soli Siete alla trista prigionia serbati?

UN PRIGIONIERE.

Tale, eccelso signor, non era il nostro Presentimento: allor che a voi dinanzi Fummo chiamati, udir ci parve il messo Di nostra libertà. Già tutti l'hanno Ricovrata color che agli altri duci, Minor di voi, caddero in mano: e noi...

IL CONTE.

Voi di chi siete prigionier?

IL PRIGIONIERE.

Noi fummo
Gii ultimi a render l'armi. In fuga o preso
Già tutto il resto, ancor per pochi istanti
Fu sospesa per noi l'empia fortuna
Della giornata; alfin voi feste il cenno
D'accerchiarci, o signor: soli non vinti,
Ma reliquie de' vinti, al drappel vostro...

IL CONTE.

Voi siete quelli? Io son contento, amici, Di rivedervi; e posso ben far fede Che pugnaste da prodi: e se tradito Tanto valor non era, e pari a voi Sortito aveste un condottier, non era Piacevol tresca esservi a fronte.

IL PRIGIONIERE.

Ci fia sventura il non aver ceduto Che a voi, signore? E quelli a cui toccato Men glorioso è il vincitor, l'avrauno

ť

Trovato più cortese? Indarno ai vostri La liberta chiedemmo; alcun non osa Dispor di noi senza l'assenso vostro; Ma cel promiser tutti. Oh! se potete Mostrarvi al Conte, ci dicean; non egli Certo dei vinti aggravera la sorte; Non fia certo per lui tolta un'antica Cortesia della guerra... ei che sapria Esser piuttosto ad inventarla il primo.

IL CONTE.

(ai COMMISSARI)

Voi gli udite, o signori.... Ebben, che dite?... Voi, che fareste?....

(ai PRIGIONIERI)

Tolga il ciel che alcuno Più altamente di me pensi ch'io stesso. Voi siete sciolti, amici. Addio: seguite La vostra sorte, e s'ella ancor vi porta Sotto una insegna che mi sia nemica... Ebben, ci rivedremo.

(Segni di giola tra i PRIGIONIERI, cho partono; il CONTE osserva ii PERGOLA figlio, e lo ferma)

O giovinetto, Tu del volgo non sei; l'abito e il volto Ancor più chiaro il dice; e ti confondi Con gli altri, e taci?

PERGOLA FIGLIO.

O capitano, i vinti

Non han nulla da dir.

IL CONTE.

La tua fortuna Porti così, che ben ti mostri degno D'una miglior. Quale è il tuo nome?

PERGOLA FIGLIO.

Un nome

Cui crescer pregio assai difficil fia, Che un grande obbligo impone a chi lo porta: Pergola è il nome mio.

IL CONTE.

Che? Tu sei figlio

Di quel valente?

PERGOLA FIGLIO.

Il son.

IL CONTE.

Vieni ed abbraccia L'antico amico di tuo padre. Io era Quale or tu sei, quando il conobbi in prima. Tu mi rammenti i lieti giorni, i giorni Delle speranze. E tu fa cor: fortuna. Più giocondi principi a me concesse; Ma le promesse sue sono pei prodi; E o presto o tardi essa le adempie. Il padre Per me saluta, o giovinetto, e digli Ch'io non tel chiesi, ma che certo io sono Ch'ei non volea questa battaglia.

PERGOLA FIGLIO.

Ah! certo,

Non la volea; ma fur parole al vento.

IL CONTE.

Non ti doler: del capitano è l'onta Della sconfitta; e sempre ben comincia Chi da forte combatte ove fu posto. Vien meco;

(lo prende per mano)

ai duci io vo'mostrarti, io voglio Renderti la tua spada.

(Ai COMMISSARI)

Addio, signori; Giammai pietoso coi nemici vostri Io non saro, che dopo averli vinti. (Partono il CONTE e PERGOLA figlio.)

# SCENA IV.

## I due COMMISSARI.

#### SECONDO COMMISSARIO.

(dopo qualche silenzio)

Direte ancor che a presagir perigli Troppo facil son io? che le parole De'suoi contrari, il mio sospetto antico, L'odio forse, chi sa? mi fanno ingiusto Contro costui? ch'egli è sdegnoso, ardente. Ma leal? che da lui cercar non dessi Ossequi, ma servigi, e quando in grave Caso il nostro volere a lui s'intimi, Il dubitar ch'egli resista è un sogno? Vi basta questo?

PRIMO COMMISSARIO.

C'è di più. Gli dissi Che a noi premea che s'inseguisse il vinto. Ei ricusò. SECONDO COMMISSARIO.

Ma che rispose?

PRIMO COMMISSARIO.

Ei vuole

Assicurarsi delle rocche.... ei teme....
SECONDO COMMISSARIO.

Cauto ad un tratto è divenuto... e dope Una vittoria.

PRIMO COMMISSARIO.

La parola a stento Gli uscia di bocca: ella parea risposta All'indiscreto che t'assedia, e vuole Il tuo segreto che per nulla il tocca.

SECONDO COMMISSARIO.

Ma l'ha poi detto il suo segreto? E questo Motivo ond'egli accontentar vi volle, Vi parve il solo suo motivo, il vero?

PRIMO COMMISSARIO.

Nol so, non ci badai, tempo non ebbi Che di pensar ch'io mi trovava innanzi Un temerario, e ch'io sentia parole Inusitate ai pari nostri.

SECONDO COMMISSARIO.

E s'egli Al suo signore antico, al primo ond'ebbe Onor supremi, all'alta creatura Della sua spada, più terror che danno Volesse far? fargli pensar soltanto Quel ch'egli era per lui, quel che gli è contro » Tal nemico mostrarglisi, ch'ei brami D'averlo amico ancor? S'ei non potesse Tutto staccare il suo pensier da un trono Ch'egli alzò dalla polve; ov'ebbe il primo Grado dopo colui che v'è seduto? Se un duca ardente di conquiste, e inetto A sopportar d'una corazza il peso, Che d'una mano ha d'uopo e d'un consiglio, E al condottier lo chiede, e gli comanda Ciò ch'ei medesmo gl'inspirò, più grato Signor, più dolce al condottier paresse, Che molti, e vigilanti, e più bramosi Di conservar che d'acquistar, cui preme Sovr'ogni cosa il comandar davvero?

PRIMO COMMISSARIO.

Tutto io m'aspetto da costui.

#### SECONDO COMMISSARIO.

Questo sospetto: il suo contegno, i nostri Accorgimenti il faran chiaro in breve, O ad altro almen ci guideranno. Ei trama Certo. Colui che trama e del successo Si pasce già, come se il tenga, ardito Parla ancor che nol voglia; e quei che sprezza In faccia il suo signor, già in cor ne ha scelto Un altro, o pensa a diventarlo ei stesso. No: da Filippo ei non è sciolto in tutto. A quella stirpe onde la sposa egli ebbe Non è stranier: troppo gli è caro il nodo Che ad essa un dì lo strinse. In quella figlia, Che ha tanta parte in suo pensier, non scorre Col suo confuso de Visconti il sangue?

#### PRIMO COMMISSARIO.

Come parlo! Come passo dall'ira
Al non curar! Con che superba pace
Disubbid! ? Siam noi nel nostro campo ?
Di Venezia i mandati? Eran costoro
Vinti e prigioni? E più sicuro il guardo
Portavano di noi! Noi testimoni
Del suo poter, del conto in cui ci tiene,
De'nostri acquisti così sparsi al vento,
Di tal giola, di tai grazie, di tali
Abbracciamenti! Oh! ciò durar non puote.
Che avviso è il vostro?

### SECONDO COMMISSARIO.

Haccene due? Soffrire, Dissimular: fargli querela ancora D'un'offesa che mai creder non puote Dimenticata, e insiem la strada aprirgli Di ripararla a modo suo; gradire Che ch' ei ne faccia; chiedergli soltanto Ciò che siam certi d'ottenerne; opporci Sol quanto basti a far che vera appaia Condiscendenza il resto; a dichiararsi Non astringerlo mai; vegliare intanto; Scriverne ai Dicci, ed aspettar comandi.

PRIMO COMMISSARIO.
Viver così! Che si dirà di noi?
Dell'alto uffizio che ci fu commesso,
A cui venimmo invidiati, e or tale
Diviene?

SECONDO COMMISSARIO.

È sempre glorioso il posto Dove si serve la sua natri e dove

## IL CONTE DI CARMAGNOLA

Si giunge ai fini suoi. Soldati e duci Tutti sono per lui, l'ammiran tutti, Nessun l'invidia; a sommo onor si tiene Bene ubbidirlo; e in questo sol c'è gara Che ad essergli secondo ognuno aspira. Voce sì cara e riverita in prima, Che forza avrebbe in lor poscia che udita L'hanno in un tanto dí, che forza avrebbe Se proferisse mai quella parola, Che in core han tutti, la rivolta? Guai! Che più? gli udimmo pur; come de'suoi, È nel pensiero de'nemici in cima.

PRIMO COMMISSARIO.

Ma siamo a tempo? Ei già sospetta. SECONDO COMMISSARIO.

Essi armati, e sol essi; avvezzi tutti
A prodigar la vita, a non temere
Il periglio, ad amarlo, e delle imprese
A non guardar che la speranza, alfine
Più ch'uomini nel campo: ah! se fanciulli
Non fosser poi nel resto, ed i sospetti
Facili a palesar come a deporli;
Se una parola di lusinga, un atto
Di sommessa amistà non li volgesse
A talento di quel che l'usa a tempo;
A che saremmo? ubbidiria la spada?
Saremmo ancora i signor noi?

PRIMO COMMISSARIO.

Riesca, o no, questo partito è il solo.

FINE DELL'ATTO TERZO

# ATTO QUARTO

## SCENA PRIMA.

Sala del Capi del Consiglio del Dieci, in Venezia.

MARCO Senatore, e MARINO uno dei Capi.

MARCO.

Eccomi al cenno degli eccelsi Capi Del Consiglio de' Dieci

MARINO.

Io parlo in nome Di tutti lor. Vi si dostina un grave Incarco, fuor di qui: se un argomento Di confidenza questo sia.... la vostra Coscienza il diravvi.

MARCO.

Essa mi dice Che scarsa al merto ed all'ingegno mio Dee la patria concederla, ma intera Alla fede ed al cor.

MARINO.

La patria! È un nome Dolce a chi l'ama oltre ogni cosa, e sente Di vivere per lei; ma proferirlo Senza tremar non dee chi resta amico De' suoi nemici.

MARCO.

Ed io ....

MARINO.

Per chi parlaste Oggi in Senato? Per la patria? I vostri Sdegni, i vostri terrori eran per lei? Chi vi rendea sì caldo? il suo periglio, O il periglio di chi? Chi difendeste.... Voi solo?

MARCO.

Io so davanti a chi mi trovo. Sta la mia vita in vostra man, ma il mio Voto non già: giudice ei non conosco Tragedie e Poesie. Fuor che il mio cor; nè d'altro esser può rec Che d'avergli mentito. A darne conto Pur disposto son io.

MARINO.

Tutto che puote
Por la patria in periglio, essere inciampo
All'alte mire sue, dargli sospetto,
È in nostra man. Perchè ci siate or voi,
Se nol sapete, se mostrar vi giova
Di non saperlo, uditelo. Per ora
D'oggi si parli; non vogliam di tutta
La vostra vita interrogar che un giorno.

MARCO.

E che? fors' altro mi si appon? Di nulla Temer poss' io; la mia condotta....

MARINO.

È nota

Più a noi che a voi. Dalla memoria vostra Forse assai cose ha cancellato il tempo: Il nostro libro non obblia.

MARCO.

Di tutto

Ragion dard.

MARINO.

Voi la darete quando Vi fia chiesta. Non più: quando il Senate Diede il comando al Carmagnola, a molti Era sospetta la sua fede; ad altri Certa parea: potea parerlo allora. Ei discioglie i prigioni, insulta i nostri Mandati, i nostri pari; ha vinto, e perde In perfid' ozio la vittoria. Il velo Cade dal ciglio ai più. Nel suo soccorso Troppo fidando, il Trevisan s'innoltra Nel Po, le navi del nemico affronta: Sopraffatto dal numero, richiede Al Capitan rinforzo, e non l'ottiene. Freme il Senato; poche voci appena S'alzano ancor per lui. Cremona è presa, Basta sol ch' ei v'accorra; ei non v'accorre. Giunge l'annunzio eggi al Senato: alfine Più non gli resta difensor che un solo: Solo, ma caldo difensor. Per lui Innocente è costui, degno di lode Più che di scusa; e se ci fu sventura, Colpa è soltanto del destino... e nostra. Non è giustizia che il persegue: è solo Odio privato, è invidia, è basso orgoglio

Che non perdona al sommo, a chi tacendo Grida co'fatti : io son maggior di voi. Certo inaudito è un tal linguaggio: i Padri Nel lor Senato oggi l'udiro; e muti Si volsero a guardar donde tal voce Venla, se uno straniero oggi, un nemico Premere un seggio nel Senato ardia. Chiarito è il Conte un traditor; si vuole Torgli ogni via di nocere. Ma l'arte Tanta e l'audacia è di costui, che reso Ei s'è tremendo a' suoi signori; è forte Di quella forza che gli abbiam fidata; Egli ha il cor de' soldati; e l'armi nostre, Quando voglia, son sue; contro di noi Volger le puote, e il vuol. Certo è follia Aspettar che lo tenti; ognun risolve Ch<sup>r</sup>ei si prevenga, e tosto. A forza aperta E impresa piena di perigli. E noi Starem per questo? È il suo maggior delitto Sarà cagion perchè impunito ei vada? Sola una strada alla giustizia è schiusa, L'arte con cui l'ingannator s'inganna. Ei ci astrinse a tenerla; ebben, si tenga: Questo è il voto comun. Che fece allora L'amico di costui? ve ne rammenta? Io vel dirò; chè men tranquillo al certo Era in quel punto il vostro cor, dell'occhio Che imperturbato vi seguia. Perdeste Ogni ritegno, oltrepassaste il largo Confin che un resto di prudenza avea Prescritto al vostro ardor, dimenticaste Ciò che promesso v'eravate, intero Ai men veggenti vi svelaste, a quelli Cui parea novo ciò che a noi non l'era. Ognuno allor pensò che oggi in Senato C'era un uom di soverchio, e che bisogne Porre il segreto dello Stato in salvo.

#### MARCO.

Signor, tutto a voi lice: innanzi a voi Quel che ora io sia, non so; però non posso Dimenticarmi che patrizio io sono, Nè a voi tacer che un dubbio tal m' offendo. Sono un di voi: la causa dello Stato È la mia causa; e il suo segreto importa A me non men che altrui.

#### MARINO.

Volete alfine Saper chi siete qui? Voi siete un uomo Di cui si teme, un che lo Stato guarda Come un inciampo alla sua via. Mostrate Che nol sarete; il darvene agio ancora È gran clemenza.

MARCO.

Io sono amico al Conte: Questa è l'accusa mia ; nol nego, io il sono E il ciel ringrazio che vigor mi ha dato Di confessario qui. Ma se nemico È della patria? Mi si provi, è il mio. Che gli si appone? I prigionier disciolti? Non li disciolse il vincitor soldato? Ma invan pregato il condottier non volle Frenar questa licenza. Il potea forse? Ma l'imitò. Non ve lo astrinse un uso, Qual ch' ei sia, della guerra? ed al Senato Vera non parve questa scusa? e largo D'ogni onor poscia non gli fu? L'aiuto Al Trevisan negato? Era più grave Periglio il darlo; era l'impresa ordita Ignaro il Conte ; ei non fu chiesto a tempo. E la sentenza che a sì turpe esiglio Il Trevisan dannò, tutta la colpa Non rovesciò sovra di lui? Cremona? Chi di Cremona meditò l'acquisto? Chi l'ordin diè che si tentasse? Il Conte. Del popol tutto che a rumor si leva Non può scarso drappel l'inaspettato Impeto sostener; ritorna al campo, Non scemo pur d'un combattente. Al Duce Buon consiglio non parve incontro un novo Impensato nemico avventurarsi; E abbandonò l'impresa. Ella è, fra tante Sì ben compiute, una fallita impresa; Ma il tradimento ov' è? Fiero, oltraggioso Da gran tempo, voi dite, è il suo linguaggio: Un troppo lungo tollerar macchiato Ha l'onor nostro. Ed un'insidia, il lava? E poi che un nodo un dì sì caro, ormai Non può tener Venezia e il Carmagnola, Chi ci vieta disciorlo? Un' amistade Sì nobilmente stretta, or non potria Nobilmente finir? Come! Anche in questo Un periglio si scorge! Il genio ardito Del condottier, la fama sua si teme, Dei soldati l'amor! Se render piena Testimonianza al ver, colpa si stima ; Se a tal trista temenza oppor non lice La lealtà del Conte; il senso almeno

Del nostro onor la scacci. Abbiam di noi Un più degno concetto; e non si creda Che a tal Venezia giunta sia, che possa Porla in periglio un uom. Lasciam codeste Cure ai tiranni: ivi il valor si tema Ove lo scettro è in una mano, e basta A strapparlo un guerrier che dica: io sono Più degno di tenerlo; e a' suoi compagni Il persuada. Ei che tentar potria? Al Duca ritornar, dicesi, e seco Le schiere trar nel tradimento. Al Duca? All'uom che un'onta non perdona mai, Nè un gran servigio, ritornar colui Che gli compose e che gli scosse il trono? Chi non potè restargli amico in tempo Che pugnava per lui, ridivenirlo Dopo averlo sconfitto! Avvicinarsi A quella man che in questo asilo istesso Comprò un pugnal per trapassargli il petto! L'odio solo, o signor, creder lo puote. Ah! qual sia la cagion che innanzi a questo Temuto seggio fa trovarmi, un' alta Grazia mi fia, se fare intender posso Anco una volta il ver: qualche lusinga Io nutro ancor che non fia forse invano. Sì, l'odio cieco, l'odio sol potea Far che fosse in Senato un tal sospetto Proposto, inteso, tollerato. Ha molti Fra noi nemici il Conte: or non ricerco Perchè lo siano: il son. Quando nascoste All'ombra della pubblica vendetta, Le nimistà private io disvelai; Quando chiedea che a provvedor s'avesse L'util soltanto dello Stato, e il giusto; Allor ufizio io non facea d'amico. Ma di fedel patrizio. Io già non scuso Il mio parlar: quando proporre intesi Che sotto il vel di consultarlo ei sia Richiamato a Venezia, e gli si faccia Onor più dell'usato, é tutto questo Per tirarlo nel laccio... allor, nol nego...

MARINO.

Più non pensaste che all'amico.

MARCO.

Allora,

Dissimular nol vo', tutte sentii Le potenze dell'alma sollevarsi Contro un consiglio... ah fu seguito!... Un solo Pensier non fu; fu della patria mia L'onor ch'io vedo vilipeso, il grido De'nemici e de'posteri; fu il primo Senso d'orror che un tradimento inspira All'uom che dee stornarlo, o starne a parte. E se pietà d'un prode a tanti affetti Pur si mischiò, dovea, poteva io forse Farla tacer? Son reo d'aver creduto Che util puote a Venezia esser soltanto Ciò che l'onora, e che si può salvarla Senza farsi...

#### MARINO.

Non più : se tanto udii Fu perchè ai Capi del Consiglio importa Di conoscervi appien. Piacque aspettarvi Ai secondi pensier; veder si volle Se un più maturo ponderar v'avea Tratto a più saggio e più civil consiglio. Or poiché indarno si sperò, credete Voi che un decreto del Senato io voglia Difender ora innanzi a voi? Si tratta La vostra causa qui. Pensate a voi, Non alla patria; ad altre, e forti, e pure Mani è commessa la sua sorte; e nulla A cor le sta che il suo voler vi piaccia, Ma che s'adempia, e che non sia sofferto Pure il pensier di porvi impedimento. A questo vegliam noi. Quindi 10 non voglio Altro da voi che una risposta. Espresso Sovra quest' uomo è dei Senato il voto; Compir si dee; voi, che farete intanto?

MARCU.

Quale inchiesta, signor!

MARINO.

Voi siete a parte D'un gran disegno; e in vostro cor bramate Che a vôto ei vada: non è ver?

MARCO.

Che importa Liò ch'io brami, allo Stato? A prova orma Sa che dell'opre mie non è misura Il desiderio, ma il dover.

## MARINO.

Qual pegno Abbiam da voi che lo farete? In nome Del Tribunale un ve ne chiedo: e queste, Se lo negate, un traditor vi tiene. Quel che si serba ai traditor, v'è note. MARCO.

Io . . . . Che si vuol da me?

MARINO.

Riconoscete Che patria è questa a cui bastovvi il core Di preferire uno stranier. Sui figli A stento e tardi essa la mano aggrava: E a perderne soltanto ella consente Que' che salvar non puote. Ogni error vostro E pronta ad obbliar; v'apre ella stessa La strada al pentimento.

MARCO.

Al pentimento!

Ebben, che strada?

MARINO.

Il Mussulman disegna D'assalir Tessalonica: voi siete Colà mandato. A qual ufizio, quivi Noto vi fia: pronta è la nave; ed oggi Voi partirete.

MARCO.

Ubbidiro.

MARINO.

Ma un'arra Si vuol di vostra fè: giurar dovete Per quanto è sacro, che in parole o in cenni Nulla per voi traspirerà di quanto Oggi s' è fisso. Il giuramento è questo: (gli presenta un foglio)

Sottoscrivete.

MARCO.

(legge)

E che, signor? Non basta? MARINO.

E per ultimo, udite. Il messo è in via Che porta al Conte il suo richiamo. Ov'egli Pronto ubbisca, ed in Venezia arrivi, Giustizia troverà . . . forse clemenza. Ma se ricusa, se sta in forse, e segno Da di sospetto; un gran segreto udite, E tenetelo in voi; l'ordine è dato Che dalle nostre man vivo ei nen esca. Il traditor che dargli un cenno ardisce, Quei l'uccide, e si perde. Io più non odo Nulla da voi : scrivete ; ovvero . . .

(Gli porge il foglio.)

MARCO.

Io scrive:

(Prende il foglio e lo sottoscrive.)

#### MARINO.

Tutto è posto in obblio. La vostra fede Ha fatto il più; vinto ha il dover: l'impresa Compirsi or dee dalla prudenza; e questa Non può mancarvi, sol che in mente abbiate Che ormai due vite in vostra man son poste.

## SCENA II.

#### MARCO.

Dunque è deciso!... un vil son io!... fui posto-Al cimento; e che feci?... Io prima d'oggi Non conoscea me stesso!... Oh che segreto Oggi ho scoperto! Abbandonar nel laccio Un amico io potea! Vedergli al tergo L'assassino venir, veder lo stile Che su lui scende, e non gridar: ti guarda! Io lo potea; l'ho fatto... io più nol devo Salvar; chiamato ho in testimonio il cielo D' un' infame viltà... la sua sentenza Ho sottoscritta... ho la mia parte anch' io Nel suo sangue! Oh che feci!... io mi lasciai Dunque atterrir?... La vita?... Ebben, talvolta Senza delitto non si può serbarla: Nol sapeva io? Perche promisi adunque! Per chi tremai? per me? per me? per questo Disonorato capo?... o per l'amico? La mia ripulsa accelerave il colpo, Non lo stornava. O Dio, che tutto scerni, Rivelami il mio cor; ch' io veda almeno In quale abisso son caduto, s'io Fui più stolto, o codardo, o sventurato. O Carmagnola, tu verrai!... sì certo Egli verrà... se anche di queste volpi Stesse in sospetto, ei penserà che Marco E senator, che anch' io l' invito; e lunge Ogni dubbiezza scaccerà; rimorso Avrà d'averla accolta... Io son che il perdo! Ma di clemenza non parlò quel vile? Sì, la clemenza che il potente accorda All' uom che ha tratto nell'agguato, a quello Ch' egli medesmo accusa, e che gli preme Di trovar roo. Clemenza all' innocente!

Oh! il vil son io che gli credetti, o volli Credergli; ei la nomò perchè comprese Che bastante a corrompermi non era Il rio timor che a goccia a goccia ei fea Scender sull' alma mia: vide che d'nopo M' era un nobil pretesto; e me lo diede. Gli astuti! i traditor! Come le parti Distribuite hanno tra lor costoro? Uno il sorriso, uno il pugnal, quest'altro Le minacce... e la mia?... voller che fosse Debolezza ed inganno... ed io l'ho presa! Io li spregiava ; e son da men di loro! Ei non gli sono amici!... Io non doveva Essergli amico: io lo cercai; fui preso Dall'alta indole sua, dal suo gran nome. Perchè dapprima non pensai che incarco È l'amistà d'un uom che agli altri è sopra? Perchè allor correr solo io nol lasciai La sua splendida via, s'io non potea Seguire i passi suoi? La man gli stesi Il cortese la strinse; ed or ch'ei dorme. E il nemico gli è sopra, io la ritiro: Ei si desta, e mi cerca; io son fuggito! Ei mi dispregia, e more! Io non sostengo Questo pensier... Che feci !... Ebben, che feci ? Nulla finora: ho sottoscritto un foglio. E nulla più. Se fu delitto il giuro. Non fia virtù l'infrangerlo? Non sono Che all' orlo ancor del precipizio, il vedo, E ritrarmi poss' io... Non posso un mezzo Trovar?... Ma s'io l'uccido? Oh! forse il disse Per atterrirmi ... E se davvero il disse? Oh empi, in quale abbominevol rete Stretto m'avete! Un nobile consiglio Per me non c'è; qualunque io scelga, è colpa. Oh dubbio atroce .... Io li ringrazio; ei m'hanno Statuito un destino; ei m'hanno spinto Per una via; vi corro: almen mi giova Ch' io non la scelsi: io nulla scelgo; e tutto Ch' io faccio è forza e volontà d'altrui. Terra ov'io nacqui, addio per sempre: io sperc Che ti morrò lontano, e pria che nulla Sappia di te: lo spero: in fra i perigli Certo per sua pietade il ciel m'invia. Ma non morrò per te. Che tu sii grande E gloriosa, che m'importa? Anch'io Due gran tesori avea, la mia virtude, Ed un amico; e tu m' hai tolto entrambi.

## SCENA III.

#### Tenda del Conte.

## Il CONTE e GONZAGA

IL CONTE.

Bbben che raccogliesti?

GONZAGA.

Come imponesti, ai Commissari; e chiaro Mostrai che tutta delle vinte navi Riman la colpa e la vergogna a lui Che non le seppe comandar; che infausta La giornata gli fu perche la imprese Senza di te; che tu da lui chiamato Tardi in soccorso, romper non dovevi I tuoi disegni per servir gli altrui; Che l'armi lor, tanto in tua man felici, Sempre il sarian, se questa guerra fosse Commessa al senno ed al voler d'un solo.

IL CONTE.

Che dicon essi?

GONZAGA.

Si mostrar convinti
Ai detti miei: disser in pria, che nulla
Dissimular volcan; che amaro al certo
De' perduti navigli era il pensiero,
E di Cremona la fallita impresa;
Ma che son lieti di saper che il fallo
Di te non fu, che di chiunque ei sia,
Da te l'ammenda aspettano.

IL CONTE.

Tu il vedi,

O mio Gonzaga; se dai fede al volgo, Sommo riguardo, arte profonda è d'uopo Con questi uomini di Stato. Io fui con essi Quel ch'esser soglio; rigottai l'ingiuste Pretese lor, scender li feci alquanto Dall'alto seggio ove si pon chi avvezzo Non è a vedersi altri che schiavi intorno; Io mostrai lor fino a che segno io voglio Che altri signor mi sia: d'allora in poi Mai non l'hanno passato; io li provai Saggi sempre e cortesi.

GONZAGA.

E non pertanto Dar consiglio ad alcuno io non vorrei Di tener questa via. Te da gran tempo La gloria segue e la fortuna; ad essi Util tu sei, tu necessario e caro. Terribil forse: e tu la prova hai vinta; Se pur può dirsi che sia vinta ancora.

IL CONTE.

Che dubbi hai tu?

GONZAGA.

Tu che certezza? io vedo Dolci sembianti, e dolci detti ascolto: Segni d'amor; ma pur l'odio che teme, Altri ne ha forse?

H CONTE.

Ne: di questo io nulla Sono in pensier. Troppo a regnar son usi; E san che all'uom da cui s'ottiene il molto Chieder non dessi improntamente il meno, E poi mi credi, io li guardai dappresso: Questa cupa arte lor, questi intrigati Avvolgimenti di menzogna. questo Finger, tacere, antiveder, di cui Tanto li loda e li condanna il mondo, È meno assai di quel che al mondo appare.

GONZAGA.

Se pur non era di lor arte il colmo Il parer tali a te.

IL CONTE.

No: tu li vedi
Con l'occhio altrui: quando col tuo li veda,
Tu cangerai pensiero. Havvene assai
Di schietti e buoni; havvene tal che un'alta
Anima chiude, a cui pensier non osa
Avvicinarsi che gentil non sia:
Anima dolce e disdegnosa, in cui
Legger non puoi, che tu non sia compreso
D'amor, di riverenza, e di desio
Di somigliarle. Non temer; non sono
Di me scontenti; e quando il fosser mai,
Io lo saprei ben tosto.

GONZAGA.

Il ciel non voglia

Che tu t'inganni.

IL CONTE.

Altro mi duol: son stance
Di questa guerra che condur non posso
A modo mio. Quand' io non era ancora
Più che un soldato di ventura, ascoso
E perduto tra i mille, ed io sentia
Che al loco mio non m'avea posto il cielo,
E dell'oscurità l'aria affannosa
Respirava fremendo, ed il comando
Sì bello mi parea... chi m'avria detto
Che l'otterrei, che a gloriosi duci,
E a tanti e così prodi e così fidi
Soldati io sarei capo; e che felice
Io non sarei perciò!...

(entra un SOLDATO)

Che rechi?

SOLDATO.

Un foglio

Di Venezia.

(Gli porge il foglio, e parte)

IL CONTE.

Vediam.

(Legge.)

Non tel diss' io?
Mai non gli ebbi più amici: a loro il Duca
Chiede la pace, e conferir con meco
Braman di ciò. Vuoi tu seguirmi?

GONZAGA.

Io vengo

IL CONTE.

Che dì tu di tal pace?

GONZAGA.

Ad un soldato

Tu lo domandi?

IL CONTE.

È ver; ma questa è guerra? O mia consorte, o figlia mia, tra poco 1º rivedrovvi, abbraccerò gli amici: Questo è contento al certo. Eppur del tutto Esser lieto non so: chi potria dirmi Se un sì bel campo io rivedrò più mai?

FINE DELL'ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA.

Notte. Sala del Consiglio dei Dieci illuminata.

Il DOGE, i DIECI e il CONTE seduti,

IL DOGE.

A questi patti offre la pace il Duca; Su ciò chiede il Consiglio il parer vostro.

IL CONTE.

Signori, un altro io ve ne diedi; e molto Promisi allor: vi piacque. Io attenni in parte Quel che promesso avea: ma lunge ancora Dalle parole è il fatto; ed or non voglio Farle obbliar però: sul labbro mio Imprevidente militar baldanza Non le mettea. Di novo avviso or chiesto, Altro non posso che ridirvi il primo. Se intera e calda e risoluta guerra Far disponete, ah! siete a tempo: è questa La miglior scelta ancora. Ei vi abbandona Bergamo e Brescia; e non son vostre? L'armi Le han fatte vostre: ei non può tanto offrirvi Quanto sperar di torgli v'è concesso. Ma da un guerrier che vi giurò sua fede Voi non volete altro che il ver: se il modo Mutar di questa guerra a voi non piace, Accettate gli accordi.

IL DOGE.

Il parlar vostro Accenna assai, ma poco spiega: un chiaro Parer vi si domanda.

IL CONTE.

Uditel dunque.

Scegliete un duce, e confidate in lui:
Tutto ei possa tentar; nulla si tenti
Senza di lui; largo poter gli date;
Stretto conto ei ne renda. Io non vi chiedo
Ch' io sia l'eletto: dico sol che molto
Sperar non lice da chi tal non sia,

#### IL CONTE DI CARMAGNOLA

MARINO.

Non l'eravate voi quando i prigioni Sciolti voleste, e il furo? Eppur la guerra Più risoluta non si fea per questo, Ne certa più. Duce e signor nel campo, For e concesso non l'avreste.

IL CONTE.

Fatto di più: sotto alle mie bandiere Venian quei prodi; e di Filippo il soglio Voto or sarebbe, o sederiavi un altro.

IL DOGE.

Vasti disegni avete.

IL CONTE.

E l'adempirli Sta in voi: se ancor nol son, n'è cagion sola Che la man che il dovea sejolta non era.

MARINO.

A noi si disse altra cagion: che il Duca Vi commosse a pietà, che l'odio atroce Che già portaste al signor vostro antico, Sovra i presenti il rovesciaste intero.

IL CONTE.

Questo vi fu riferto? Ella è sventura Di chi regge gli Stati udir con pace L'impudente menzogna, i turpi sogni D'un vil di cui non degneria privato Le parole ascoltar.

MARINO.

Sventura è vostra Che a tal riferto il vostro oprar s'accordi, Che il rio linguaggio lo confermi e il vinca.

IL CONTE.

Il vostro grado io riverisco in voi, E questi generosi in mezzo a cui V'ha posto il caso: e mi conforta almeno Che il non mertato onor di che lor piacque Cinger il loro capitan, lo stesso Udirvi io qui. mostra ch'essi han di lui Altro pensiero.

IL DOGE.

Uno è il pensier di tutti.

E qual?

IL DOGE.

L adiste.

IL CONTE.

È del Consiglio il voto

Quello che udii?

IL DOGE

Si, il crederete al Doge.

IL CONTE.

Questo dubbio di me?

IL DOGE.

Già da gran tempo

Non è più dubbio.

IL CONTE.

E m' invitaste a questo?

E taceste finor?

IL DOGE.

Si, per punirvi Del tradimento, e non vi dar pretesti Per consumarlo.

IL CONTE.

Io traditor! Comincio A comprencervi alfin: pur troppo altrui Creder non volli. Io traditor! Ma questo Titolo infame infino a me non giunge: Ei non è mio; chi l'ha mertato il tenga. Ditemi stolto: il soffrirò, che il merto: Tale è il mio posto qui; ma con null'altro Lo cambierei: ch' egli è il più degno ancora. Io guardo, io torno col pensier sul tempo Che fui vostro soldato: ella è una via Sparsa di fior. Segnate il giorno in cui Vi parvi un traditor! Ditemi un giorno. Che di grazie e di lodi e di promesse Colmo non sia! Che più? Qui siedo: e quando lo venni a questo che alto onor parea, Quando più forte nel mio cor parlava Fiducia, amor, riconoscenza, e zelo..... Fiducia no; pensa fidarsi forse Quei che invitato tra gli amici arriva? Lo veniva all' inganno! Ebben, ci caddi; Ella è così. Ma via; poichè gettato È il finto volto del sorriso ormai, Sia lode al ciel; siamo in campo almeno Che anch' io conosco. A voi parlare or tocca; E difendermi a me ; dite, quai sono I tradimenti mici?

IL DOGE.

Gli udrete or ora

Dal Collegio segreto.

IL CONTE.

Io lo ricuso.
Ciò che feci per voi, tutto lo feci
Alla luce del sol; renderne conto
Tra insidiose tenebre non voglio.
Giudice del guerrier, solo, è il guerriero.
Voglio scolparmi a chi m' intenda; voglio
Che il mondo ascolti le difese, e veda....

IL DOGE.

Passato è il tempo di voler.

IL CONTE.

Mi si fa forza? Le mie guardie!

(alzando la voce, si move per uscire.)

Sono

Lunge di qui. Soldati!

(Entrano genti armate)

IL DOGE.

Eccovi ormai

Le vostre guardie.

IL CONTE.

Io son tradito!

IL DOGE.

Un saggio Pensier fu dunque il rimandarle: a torto Non si pensò che, in suo tramar sorpreso.

IL CONTE.

Anche un ribelle, sì: come v'aggrada Ormai potete favellar.

Farsi ribelle un traditor potria.

IL DOGE.

Sia tratto

Al Collegio segreto.

IL CONTE.

Un breve istante
Udite in pria. Voi risolveste, il vedo,
La morte mia; ma risolveste insieme
La vostra infamia eterna. Oltre l'antico
Confin l'insegna del Leon si spiega
Su quelle torri, ove all'Europa è noto
Ch'io la piantai. Qui tacerassi, è vero;

Ma intorno a voi, dove non glunge il muto Terror del vostro impero, ivi librato, Ivi in note indelebili fia scritto Il benefizio e la mercè. Pensate Ai vostrí annali, all'avvenir. Tra poco Il di verrà che d'un guerriero ancora Uopo vi sia: chi vorrà farsi il vostro? Voi provocate la milizia. Or sono In vostra forza, è ver ; ma vi sovvenga Ch' io non ci nacqui, che tra gente io nacqui Belligera, concorde: usa gran tempo A guardar come sua questa qualunque Gloria d'un suo concittadin, non fia Che straniera all'oltraggio ella si tenga. Qui c'è un inganno: a ciò vi trasse un qualche Vostro nemico e mio; voi non credete Ch' io vi tradissi. È tempo ancora.

IL DOGE.

È tardi.

Quando il delitto meditaste e baldo Affrontavate chi dovea punirlo, Tempo era allor d'antiveggenza.

IL CONTE.

Indegno!

Tu mi rendi a me stesso. Tu credesti Ch' io chiedessi pietà, ch' io ti pregassi : Tu forse osasti di pensar che un prode Pe'giorni suoi tremava. Ah! tu vedrai Come si mor. Va; quando l'ultim'ora Ti coglierà sul vil tuo letto, incontro Non le starai con quella fronte al certo. Che a questa infame, a cui mi traggi, io reco.

(Parte il CONTE tra i soldati.)

# SCENA II.

## Casa del Conte.

## ANTONIETTA e MATILDE.

MATILDE.

Ecco l'aurora; e il padre ancor non giunge. ANTONIETTA.

Ah! tu nol sai per prova: i lieti eventi Tardi, aspettati giungono, e non sempre. Presta soltanto è la sventura, o figlia: Intraveduta appena, ella c'è sopra.

Tragedie e Poesie.

Ma la notte passò: l'ore penose
Del desio più non son: tra pochi istanti
Quella del gaudio sonera. Non puote
Ei più tardar; da questo indugio io prendo
Un fausto augurio: il consultar sì a lungo
Tratto non han che per fermar la pace.
Ei sara nostro, e per gran tempo.

MATILDE.

O madre Anch' io lo spero. Assai di notti in pianto, E di giorni in sospetto abbiam passati, E tempo ormai che, ad ogni istante, ad ogni Novella, ad ogni susurrar del volgo Più non si tremi, e all'alma combattuta Quell' orrendo pensier più non ritorni: Forse colui che sospirate, or more.

#### ANTONIETTA.

Oh rio pensier! ma almen per ora è lunge. Figlia, ogni gioia col dolor si compra, Non ti sovvien quel di che il tuo gran padr Tratto in trionfo, tra i più grandi accolto, Portò l'insegne de'nemici al tempio?

MATILDE.

Oh giorno!

#### ANTONIETTA.

Ognun parea minor di lui; L'aria sonava del suo nome; e noi Scevre dal volgo, in alto loco intanto Contemplavam quell' uno in cui rivolti Eran tutti gli sguardi: inebbriato Il cor tremava, e ripetea: siam sue.

MATILDE.

Felici istanti!

#### ANTONIETTA.

Che avevam noi fatto
Per meritarli? A questa gioia il cielo
Ci trascelse tra mille. Il ciel ti scelse,
Il ciel ti scrisse un sì gran nome in fronte;
Tal don ti fece, che a chiunque il rechi,
N'andrà superbo. A quanta invidia è segno
La nostra sorte! E noi dobbiam scontarla
Con queste angosce.

### MATILDE.

Ah son finite... ascolta:
Odo un batter di remi... ei cresce... ei cessa....
Si spalancan le porte... ah! certo ei giunge:
O madre, io vedo un'armatura; è lui.

## ATTO QUINTO.

ANTONIETTA.

Chi mai saria s'egli non fosse?... O sposo...

## SCENA III.

## GONZAGA e DETTO.

ANTONIETTA.

Gonzaga!... ov' è il mio sposo? ov' è?... Ma voi Non rispondete? Oh cielo! il vostro aspetto Annunzia una sventura.

GONZAGA.

Ah che pur troppo

Annunzia il vero!

MATILDE.

A chi sventura?

GONZAGA.

O donne!

Perchè un incarco sì crudel m'è imposto?

ANTONIETTA.

Ah! voi volete esser pietoso, e siete Crudel: tremar più non ci fate. In nome Di Dio, parlate; ov'è il mio sposo?

GONZAGA.

Il cielo

Vi dia la forza d'ascoltarmi. Il Conte...

MATILDE.

Forse è tornato al campo?

GONZAGA.

Ah! più non torna.. Egli è in disgrazia de Signori... è preso.

ANTONIETTA.

Egli è preso! perchè?

GONZAGA.

Gli danno accusa

Di tradimento.

ANTONIETTA.

Ei traditore?

MATILDE.

Oh padre!

ANTONIETTA.

Or via, seguite: preparate al tutto Siam noi: che gli faran?

GONZAGA.

Dal labbro mio

Voi non l'udrete.

ANTONIETTA.
Ahi l'hanno ucciso!

GONZAGA.

Ei vive;

Ma la sentenza è proferita.

ANTONIETTA.

Ei vive; Non pianger, figlia, or che d'oprare è il tempo. Gonzaga, per pietà, non vi stancate Della nostra sventura; il ciel v'affida Due derelitte: ei v'era amico; andiamo, Siateci scorta ai giudici. Vien meco, Poverella innocente: oh! vieni: in terra C'è ancor pietà: son sposi e padri anch'essi. Mentre scrivean l'empia sentenza, in mente Non venne lor ch'egli era sposo e padre. Quando vedran di che dolor cagione È una parola di lor bocca uscita, Ne fremeranno anch' essi: ah! non potranno Non rivocarla: del dolor l'aspetto È terribile all' uom. Forse scusarsi Quel prode non degnò, rammentar loro Quanto per essi oprò; noi rammentarlo Sapremo. Ah! certo ei non pregò; ma noi Noi pregheremo.

(In atto di partire.)
GONZAGA.

Oh ciel, perchè non posso
Lasciarvi almen questa speranza! A preghi
Loco non c'è: qui i giudici son sordi,
Implacabili, ignoti; il fulmin piomba,
La man che il vibra è nelle nubi ascosa.
Solo un conforto v'è concesso, il tristo
Conforto di vederlo, ed io vel reco.
Ma il tempo incalza. Fate cor; tremenda
E la prova; ma il Dio degl'infelici
Sarà con voi.

MATILDE.

Non c'è speranza?

# ATTO QUINTO.

ANTONIETTA.

O figlia

(Partono.)

## SCENA IV.

## Prigione.

IL CONTE.

A quest' ora il sapranno. O perchè almeno Lunge da lor non moio 1 Orrendo, è vero. Lor giungeria l'annunzio; ma varcata L'ora solenne del dolor saria; E adesso innanzi ella ci sta: bisogna Gustarla a sorsi, e insieme. O campi aperti! O sol diffuso! o strepito dell' armi! O gioia de' perigli! o trombe! o grida De combattenti o mio destrier tra voi Era bello il morir. Ma... ripugnante Vo dunque incontro al mio destin, forzato, Siccome un reo, spargendo in sulla via Voti impotenti e misere querele? E Marco, anch' ei m' avria tradito! O vile Sospetto! oh dubbio! oh potess' io deporlo Pria di morir! Ma no: che val di novo Affacciarsi alla vita, e indietro ancora Volgere il guardo ove non lice il passo? E tu, Filippo, ne godrai! Che importa? Io le provai quest'empie gioie anch'io: Quel che vagliano or so. Ma rivederle! Ma i lor gemiti udir! l'ultimo addio Da quelle voci udir! tra quelle braccia Ritrovarmi... e staccarmene per sempre! Eccole! O Dio, manda dal ciel sovr'esse Un guardo di pietà.

# SCENA V.

ANTONIETTA, MATILDE, GONZAGA e il CONTE.

ANTONIETTA.
Mio sposo!...

MATILDE.

Oh padre!

ANTONIETTA.

Così ritorni a noi? Questo è il momento Bramato tanto?... IL CONTE.

O misere, sa il cielo
Che per voi sole ei m'è tremendo. Avvezzo
Io son da lungo a contemplar la morte,
E ad aspettarla. Ah! sol per voi bisogno
Ho di coraggio; e voi, voi non vorrete
Tormelo, è vero? Allor che Dio sui boni
Fa cader la sventura, ei dona ancora
Il cor di sostenerla. Ah pari il vostro
Alla sventura or sia. Godiam di questo
Abbracciamento; è un don del cielo anch'esso.
Figlia tu piangi! e tu consorte!... Ah! quando
Ti feci mia, sereni i giorni tuoi
Scorreano in pace; io ti chiamai compagna
Del mio tristo destin: questo pensiero
M'avvelena il morir. Deh ch'io non veda
Quanto per me sei sventurata!

### ANTONIETTA.

O sposo De'miei bei di, tu che li festi; il core Vedimi: io moio di dolor; ma pure Bramar non posso di non esser tua.

IL CONTE.

Sposa, il sapea quel che in te perdo; ed ora Non far che troppo il senta.

MATILDE.

Oh gli omicidi!

#### IL CONTE.

No mia dolce Matilde; il tristo grido Della vendetta e del rancor non sorga Dall' innocente animo tuo, non turbi Quest' istanti : son sacri. Il torto è grande : Ma perdona, e vedrai che in mezzo ai mali Un'alta gioia anco riman. La morte! Il più crudel nemico altro non puote Che accelerarla. Oh! gli uomini non hanno Inventata la morte; ella saria Rabbiosa, insopportabile; dal cielo Essa ci viene; e l'accompagna il cielo Con tal conforto, che nè dar nè torre Gli uomini ponno. O sposa, o figlia, udite Le mie parole estreme : amare, il vedo, Vi piombano sul cor; ma un giorno avrete Qualche dolcezza a rammentarle insieme. Tu, sposa, vivi; il dolor vinci, e vivi; Questa infelice orba non sia del tutto. Fuggi da questa terra, e tosto ai tuoi

La riconduci : ella è lor sangue ; ad essi Fosti sì cara un dì! Consorte poi Del lor nemico, il fosti men; le crude Ire di Stato avversi fean gran tempo De' Carmagnola e de' Visconti il nome. Ma tu riedi infelice; il tristo oggetto Dell'odio è tolto : è un gran pacier la morte, E tu, tenero fior, tu che tra l'armi A rallegrare il mio pensier venivi, Tu chini il capo: Oh! la tempesta rugge Sopra di te! tu tremi, ed al singulto Più non regge il tuo sen; sento sul petto Le tue infocate lagrime cadermi: E tergerle non posso: a me tu sembri Chieder pietà, Matilde: ah! nulla il padre Può far per te; ma pei diserti in cielo C'è un Padre, il sai. Confida in esso, e vivi A di tranquilli se non lieti: ei certo Te li prepara. Ah! perchè mai versato Tutto il torrente dell'angoscia avria Sul tuo mattin, se non serbasse al resto Tutta la sua pietà? Vivi, e consola Questa dolente madre. Oh ch'ella un giorno A un degno sposo ti conduca in braccio! Gonzaga, io t'offro questa man che spesso Stringesti il di della battaglia, e quando Dubbi eravam di rivederci a sera. Vuoi tu stringerla ancora, e la tua fede Darmi che scorta e difensor sarai Di queste donne, fin che sian rendute Ai lor congiunti?

GONZAGA.

Io tel prometto.

IL CONTE.

Contento. E quindi, se tu riedi al campo,
Saluta i miei fratelli, e di lor ch' io
Moio innocente; testimon tu fosti
Dell' opre mie, de' miei pensieri, e il sai.
Di lor che il brando io non macchiai con l'onta
D' un tradimento: io nol macchiai: son io
Tradito. E quando squilleran le trombe,
Quando l' insegne agiteransi al vento,
Dona un pensiero al tuo compagno antico.
E il di che segue la battaglia, quando
Sul campo della strage il sacerdote,
Tra il suon lugubre, alzi le palme, offrendo
Il sacrifizio per gli estinti al cielo,

Ricordivi di me, che anch' io credea Morir sul campo.

ANTONIETTA.

Oh Dio, pietà di noi!

IL CONTE.

Sposa, Matilde, orami vicina è l'ora; Convien lasciarci... addio.

MATILDE.

No, padre...

IL CONTE.

Ancora

ź

Una vo...a venite a questo seno; E per pietà partite.

ANTONIETTA.

Ah no! dovranno

Staccarci a forza.

(Si sente uno strepido d'armati.)

MATILDE.

Oh qual fragor!

Gran Dio !

(S' apre la porta di mezzo, e s' affacciano genti armate; il capo di esse s' avanza verso il CONTE: le due donne cadono svenute.)

IL CONTE.

O Dio pietoso, tu le involi a questo Crudel momento; io ti ringrazio. Amico, Tu le soccorri, a questo infausto loco Le togli; e quando rivedran la luce Di lor... che nulla da temer più resta.

FINE DELLA TRAGEDIA.

# LETTRE A M. C\*\*\*

SUR

L'UNITÉ DE TEMPS ET DE LIEU DANS LA TRAGÉDIE, ETC.

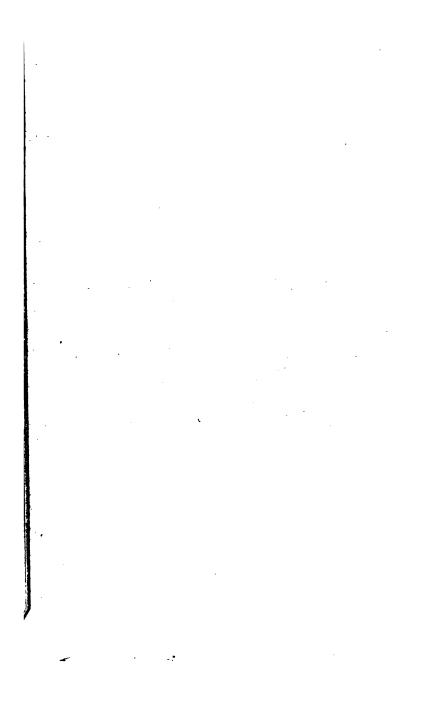

# LETTRE A M. C\*\*\*

SUR

# L'UNITE DE TEMPS ET DE LIEU

DANS LA TRAGÉDIE.

## MONSIEUR,

C'est une tentation à laquelle il est difficile de résister, que celle d'expliquer son opinion à un homme qui soutient l'opinion contraire avec beaucoup d'esprit et de politesse, avec une grande connaissance de la matière et une ferme conviction. Cette tentation, vous me l'avez donnée, Monsieur, en exposant les raisons qui vous portent à condamner le système dramatique que j'ai suivi dans la tragédie intitulée Il Conte di Carmagnola, dont vous m'avez fait l'honneur de rendre compte dans le Lycée français. Veuillez donc bien subir les conséquences de cette faveur, en

lisant les observations que vous m'avez suggérées.

Je me garderai bien de prendre la défense de ma tragédie contre vos bienveillantes censures, mêlées d'ailleurs d'encouragemens qui font plus, pour moi, qué les compenser. Vouloir prouver que l'on a fait une tragédie bonne de tout point est une thèse toujours insoutenable, et qui serait ridicule ici, à propos d'une tragédie écrite en italien, par un homme dont elle est le coup d'essai, et qui ne peut, par conséquent, exciter en France aucune attention. Je me tiendrai donc dans la question générale des deux unités; et lorsqu'il me faudra des exemples, je les chercherai dans d'autres ouvrages dont le mérite est constaté par le jugement des siècles et des nations. Que s'il m'arrive parfois d'être obligé de parler de Carmagnola, pour raisonner sur l'application que vous faites de vos principes à ce sujet particulier de tragédie, je tâcherai de le considérer comme un sujet encore à traiter.

Dans une question aussi rebattue que celle des deux unités, il est bien difficile de rien dire d'important qui n'ait été dit: vous avez cependant envisagé la question sous un aspect en partie nouveau; et je la prends volontiers telle que vous l'avez posée:

c'est, je crois, un moyen de la rendre moins ennuyeuse et moins

superflue.

J'avais dit que le seul fondement sur lequel on a pendant longtemps établi la règle des deux unités est l'impossibilité de sauver autrement la loi essentielle de la vraisemblance; car, selon les partisans les plus accrédités de la règle, toute illusion est détruite dès que l'on s'avise de transporter d'un lieu dans un autre, et de prolonger au-delà d'un jour, une action représentée devant des spectateurs qui n'y assistent que pendant deux ou trois heures, et sans changer de place. Vous paraissez donner peu d'importance à ce raisonnement. « C'est moins encore, » dites-vous, « sous le rapport de la vraisemblance qu'il faut « considérer l'unité de jour et de lieu que sous celui de l'u-« nité d'action et de la fixité des caractères. » J'admettrai donc ces deux conditions comme essentielles à la nature même du drame, et j'essaierai de voir s'il est possible d'en déduire la nécessité de la règle.

J'aurais toutefois, je l'avoue, désiré que vous vous fussiez énoncé d'une manière plus explicite sur la question spéciale de la vraisemblance. Comme c'est le grand argument que l'on a opposé jusqu'ici à tous ceux qui ont volu s'affranchir de la règle, il aurait été important pour moi de savoir si vous le tenez aujourd'hui pour aussi solide qu'il l'a toujours paru, ou si vous avez consenti à l'abandonner. Il arrive quelquefois que des principes soutenus longtemps par des raisonnemens faux se démontrent ensuite par d'autres raisonnemens. Mais, comme le cas est rare, et comme la variation dans les preuves d'un système est toujours une forte présomption contre la vérité de son principe, j'aurais aimé à savoir si c'est pour avoir trouvé insuffisantes ou fausses les anciennes raisons alléguées en faveur du système établi, que vous en avez cherché de nouvelles.

Avant d'examiner la règle de l'unité de temps et de lieu dans ses rapports avec l'unité d'action, il serait bon de s'entendre sur la signification de ce dernier terme. Par l'unité d'action, on ne veut sûrement pas dire la représentation d'un fait simple et isolé, mais bien la représentation d'une suite d'événemens liés entre eux <sup>1</sup>. Or cette liaison entre plusieurs événemens, qui les fait considérer comme une action unique, est-elle arbitraire? Non, certes; autrement l'art n'aurait plus de fondement dans la nature et dans la vérité. Il existe donc, ce lien; et il est dans la nature même de notre intelligence. C'est, en effet, une des plus importantes facultés de l'esprit humain, que celle de saisir, entre

<sup>1</sup> On ne peut croire que Boileau ait prétendu s'exprimer rigoureusement quand il a dit:

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.

S'il n'avait voulu qu'un fait dans chaque tragedie, sa théorie, absolument juapplicable, serait en contradiction avec la pratique de tous les théatres.

les événemens, les rapports de cause et d'effet, d'antériorité et de conséquence, qui les lient; de ramener à un point de vue unique, et comme par une seule intuition, plusieurs faits séparés par les conditions du temps et de l'espace, en écartant les autres faits qui n'y tiennent que par des coïncidences accidentelles. C'est là le travail de l'historien. Il fait pour ainsi dire, dans les événemens, le triage nécessaire pour arriver à cette unité de vue; il laisse de côté tout ce qui n'a aucun rapport avec les faits les plus importans; et, se prévalant ainsi de la rapidité de la pensée, il rapproche le plus possible ces derniers entre eux, pour les présenter dans cet ordre que l'esprit aime à y trouver, et

dont il porte le type en lui-même.

Mais il y a, entre le but du poëte et celui de l'historien, une différence qui s'étend nécessairement au choix de leurs moyens respectifs. Et pour ne parler de cette différence qu'en ce qui regarde proprement l'unité d'action, l'historien se propose de faire connaître une suite indéfinie d'événemens: le poëte dramatique veut bien aussi représenter des événemens, mais avec un degré de développement exclusivement propre à son art: il cherche à mettre en scène une partie détachée de l'histoire, un groupe d'événemens dont l'accomplissement puisse avoir lieu dans un temps à peu près déterminé. Or, pour séparer ainsi quelques faits particuliers de la chaîne générale de l'histoire, et les offrir isoles, il faut qu'il soit décidé, dirigé par une raison; il faut que cette raison soit dans les faits eux-mêmes, et que l'esprit du spectateur puisse sans effort, et même avec plaisir, s'arrêter sur cette partie détachée de l'histoire qu'on lui met sous les yeux. Il faut enfin que l'action soit une; mais cette unité existe-t-elle réellement dans la nature des faits historiques? Elle n'y est pas d'une manière absolue, parce que dans le monde moral, comme dans le monde physique, toute existence touche à d'autres, se complique avec d'autres existences; mais elle y est d'une manière approximative, qui suffit à l'intention du poëte, et lui sort de point de direction dans son travail. Que fait donc, le poëte? Il choisit, dans l'histoire, des événemens intéressans et dramatiques, qui soient liés si fortement l'un à l'autre, et si faiblement avec ce qui les a précédés et suivis, que l'esprit, vivement frappé du rapport qu'ils ont entre eux, se complaise à s'en former un spec-tacle unique, et s'applique avidement à saisir toute l'étendue, toute la profondeur de ce rapport qui les unit, a démêler aussi nettement que possible ces lois de cause et d'effet qui les gouvernent. Cette unité est encore plus marquée et plus facile à saisir, lorsqu'entre plusieurs faits liés entre eux il se trouve un événement principal, autour duquel tous les autres viennent se grouper, comme moyens ou comme obstacles; un événement qui se présente quelquefois comme l'accomplissement des desseins des hommes, quelquefois, au contraire, comme un coup de la Providence qui les anéantit; comme un terme signalé ou entrevu de loin, que l'on voulait éviter, et vers lequel on se précipite

par le chemin même où l'on s'était jeté pour courir au but opposé. C'est cet événement principal que l'on appelle catastrophe, et que l'on a trop souvent confondu avec l'action, qui est proprement l'ensemble et la progression de tous les faits représentés.

Ces idées sur l'unité d'action me paraissent si indépendantes de tout système particulier, si conformes à la nature de l'art dramatique, à ses principes universellement reconnus, si analogues au principes même énoncés par vous, que j'ose présumer que vous nelse rejetterez pas. En ce cas, voyez, Monsieur, s'il est possible d'en rien conclure en faveur de la règle qui restreint l'action dramatique à la durée d'un jour et à un lieu invariablement fixé. Que l'on dise que plus une action prend d'espace et de durée, et plus elle risque de perdre ce caractère d'unité si délicat et si important sous le rapport de l'art, et l'on aura raison; mais, de ce qu'il faut à l'action des bornes de temps et de lieu, conclure que l'ont peut établir d'avance ces bornes, d'une manière uniforme et précise. pour toutes les actions possibles, aller même jusqu'à les fixer, le compas et la montre à la main, voilà ce qui ne pourra jamais avoir lieu qu'en vertu d'une convention purement arbitraire. Pour tirer la règle des deux unités de l'unité d'action, il faudrait démontrer que les événemens qui arrivent dans un espace plus étendu que la scène, ou, si vous voulez, dans un espace trop vaste pour que l'œil puisse l'embrasser tout entier, et qui durent au-delà de vingt-quatre heures, ne peuvent avoir ce lien commun. cette indépendance du reste des événemens collatéranx et contemporains, qui en constituent l'unité réelle; et cela ne serait pas aisé. Aussi ceux qui ont fait la règle n'ont-ils songé à rien de tel : c'est pour l'illusion, pour la vraisemblance, qu'ils l'ont imaginée; et il y avait déjà longtemps qu'elle était établie sur cette base quand Voltaire a cherché à lui donner un nouvel appui: car c'est lui qui a voulu, le premier, déduire l'unité de temps et de lieu de l'unité d'action, et cela par un raisonnement dont M. Guillaume Schlegel a fait voir la faiblesse et même la bizarrerie, dans son excellent cours de littérature dramatique.

J'avoue, du reste, que cette manière de considérer l'unité d'action comme existante dans chaque sujet de tragédie, semble ajouter à l'art de grandes difficultés. Il est, certes, plus commode d'imposer et d'adopter des limites arbitraires. Tout le monde y trouve son compte: c'est pour les critiques une occasion d'exercer de l'autorité; your les poètes, un moyen sûr d'être en règle, en même temps qu'une source d'excuses; et enfin pour le spectateur un moyen de juger, qui, sans exiger un grand effort d'esprit, favorise cependant la douce conviction que l'on a jugé en connaissance de cause, et selon les principes de l'art. Mais l'art même, qu'y gagne-t-il sous le rapport de l'unité d'action? Comment lui sera-t-il plus facile de l'atteindre, en adoptant des mesures déterminées de lieu et de temps, qui ne sont données en

aucune manière par l'idée que l'esprit se forme de cette unité? Voilà, Monsieur, les raisons qui me font croire, en thèse générale, que l'unité d'action est tout-à-fait indépendante des deux autres. Je vais à présent vous soumettre quelques réflexions sur les raisonnemens par lesquels vous avez voulu les y associer: je prendrai la liberté de transcrire vos paroles, pour éviter le risque de dénaturer vos idées.

« Pour que cette unité (d'action) existe dans le drame, il faut, » dites-vous, « que, dès le premier acte, la position et les desseins « de chaque personnage soient déterminés. » Quand môme on admettrait cette nécessité, il ne s'ensuivrait pas, à mon avis, que la règle des deux unités dût être adoptée. On peut fort bien annoncer tout cela dans l'exposition de la pièce, y mettre tous les germes du développement de l'action, et donner cependant à l'action une durée fictive très-considérable, de trois mois par exemple. Ainsi, je ne conteste ici cette nouvelle règle que parce qu'elle me semble arbitraire. Car où est la raison de sa nécessité? Certes, il faut que, pour s'intéresser à l'action, le spectateur connaisse la position de ceux qui y prennent part; mais pourquoi absolument des le premier acte? Que l'action, en se déroulant, fasse connaître les personnages à mesure qu'ils s'y rallient naturellement, il y aura intérêt, continuité, progression, et pourquoi pas unité? Aussi cette nécessité de les annoncer tous des le premier acte n'a-t-elle pas été reconnue ni même soupconnée par plusieurs posées dramatiques, qui cependant n'au-raient jamais conçu la tragédie sans l'unité d'action. Je ne vous en citerai qu'un exemple, et ce n'est pas dans un théâtre ro-mantique que j'irai le chercher: c'est Sophocle qui me le fournit. Hémon est un personnage très-intéressé dans l'action de l'Antigone; il l'est même par une circonstance rare sur le théatre grec; c'est le héros amoureux de la pièce: et cependant, non seulement il n'est pas annonce des le premier acte, si acte il y a, mais c'est après deux chœurs, c'est vers la moitié de la pièce, qu'on trouve la première indication de ce personnage. Sophocle pouvait néanmoins le faire connaître des l'exposition; il le pouvait d'une manière très-naturelle, et dans une occasion qu'un poëte moderne n'aurait sûrement pas négligée. La tragédie s'ouvre par l'invitation qu'Antigone fait à sa sœur Ismène d'aller, avec elle, ensevelir Polynice leur frère, malgré la défense de Créon. Ismène objecte les diflicultés insurmontables de l'entreprise, leur commune faiblesse, la force prête à soutenir la loi injuste, et la peine qui en suivra l'infraction. Quelle heureuse occasion Sophocle n'avait-il pas là de mettre dans la bouche d'Antigone les plus beaux discours au sujet d'Hémon, son amant, son futur époux, le fils du tyran! de jeter en avant l'idée du secours que les deux sœurs auraient pu attendre de lui! Le poëte ne trouvait pas seulement, dans ce parti, un moyen commode et simple d'annoncer un personnage, mais bien d'autres avantages plus précieux encore dans un certain système de tragédie. Il nouait fortement, par là, l'intrigue des la première scène; en signalant des obstacles il faisait entrevoir des ressources, et tempérait, par quelques espérances, le sentiment du péril des personnages vertueux; il annonçait une lutte inevitable entre le tyran jaloux de son pouvoir et le fils chéri de ce tyran; en un met, il avictait vivement la curiosité. Eh bien! tous ces avantages, Sophocle les a négligés; ou, pour mieux dire, il n'y avait, dans tout cela, rien, non, rien que Sophocle ent regardé comme avantageux,

comme digne d'entrer dans son plan.

Vous vous souvenez, Monsieur, de la réponse qu'il fait faire par Antigone à Ismène? «Je n'invoque plus votre secours, » dit-elle; « et si vous me l'offriez maintenant, je ne l'agréerais pas. Soyez « ce qu'il vous plaît d'être: moi, j'ensevelirai Polynice, et il me « sera beau de mourir pour l'avoir enseveli. Punie d'une action « sainte, je reposerai avec ce frère chéri, chérie par lui; car « nous avons plus longtemps à plaire aux morts qu'aux habi- « tans de la terre. » Voyez, Monsieur, comme tout souvenir d'Hémon aurait été déplacé dans une telle situation; comment, à côté d'un tel sentiment, il l'aurait dénaturé, affaibli, profané! C'est un devoir religieux qu'Antigone va remplir: une loi supérieure lui dit de braver la loi imposée par le caprice et par la force. Ismène seule, à ses yeux, a le droit de partagér son péril, parce qu'elle est sous le même devoir. Qu'est-ce qu'un amant serait venu faire dans tout cela? et comment les chances d'un secours humain pouvaient-elles entrer dans les motifs d'une telle entreprise?

Ainsi donc, comme toute cette partie de l'action marche naturellement, sans l'intervention d'Hémon, comme sa présence et son souvenir même y seraient inutiles et d'un effet vulgaire, le poëte s'est bien gardé d'y avoir recours. Mais, lorsqu'Hémon commence à être intéressé à l'action, Sophocle le fait annoncer et paraître un moment après. Antigone est condamnée, l'épouse d'Hémon va périr; celui-ci est appelé par l'action même, et il se montre. Sa situation est comprise et sentie aussitôt qu'énoncée, parce qu'elle est on ne peut plus simple. Hémon vient devant son père défendre la vierge qu'il aime, et qu'un mourir pour avoir fait une action commandée par la religion et par la nature; c'est alors et alors seulement qu'il doit être question de lui.

Faudra-t-il dire, après cela, que l'Antigone de Sophocle manque d'unité d'action, par la raison que la position et les desseins de tous les personnages ne sont pas établis des le premier acte? Dans un certain système de tragédie, qui est, à mes yeux, plutôt l'ouvrage successif et laborieux des critiques, que le résultat de la pratique des grands poëtes, on attache une très grande importance à toutes ces préparations de personnages et d'événemens. Mais cette importance même me paraît indiquer le faible du système; elle dérive d'une attention excessive et presque exclusive à la forme, je dirais presque aux dehors du drame. Il semblerait que le plus grand charme d'une tragédie vienne de la connaissance des moyens dont le poète s'est servi pour la con-

duire à bout; qu'on est là pour admirer la finesse de son jeuet son adresse à se tirer des piéges qu'un art hostile a dressés sur son chemin. On le laisse faire ses conditions dans l'exposition; mais on est, pendant tout le reste de la pièce, aux aguets pour voir s'il les tient. Qu'une situation non préparée trouve place, qu'un personnage non annoncé arrive dans le courant de la tragédie, le spectateur, façonné par les critiques, se révoltera contre le poëte; il lui dira: Je vous comprends fort bien: cette situation n'est nullement embrouillée, nullement obscure pour moi; mais je ne veux pas m'y intéresser, parce que j'avais le droit d'y être disposé d'une autre manière. De là encore cette admiration si petite, je dirais presque cette admiration injurieuse pour ce qu'il y a de moins important dans les ouvrages des grands poëtes. Il est pénible de voir les critiques rechercher avec un souci minutieux quelques vers jetés au commencement d'une tragédie, pour faire connaître d'avance un personnage qui jouera un grand rôle, pour annoncer un incident qui amènera la catastrophe; il est triste de les entendre s'émerveiller sur ces petits apprêts et vous commander, dans leur froide extase, d'admirer l'art, le grand art de Racine. Ah! le grand art de Racine ne tient pas à si peu de chose; et ce n'est pas par ces graves écoliers que sont dignement attestées les beautés supérieures de la poësie: c'est bien plutôt par les hommes qu'elles transportent hors d'eux-mêmes, qu'elles jettent dans un état de charme et d'illusion où ils oublient et la critique et la poésie ellemême, pleinement, uniquement dominés par la puissance de ses effets.

Les autres conditions que vous exigez dans une tragédie, pour que l'unité d'action s'y trouve, sont « quo les desseins des per« sonnages se renferment toujours dans le plan que l'auteur s'est « tracé, qu'il soit rendu compte au spectateur de tous les résul« tats qu'ils amènent, non seulement dans le cours de chaque « acte, mais encore pendant chaque entr'acte, l'action devant tou- gours marcher, même hors de ses yeux; enfin que cette action « soit rapide, dégagée d'accessoires suporflus, et conduite à un « dénouement analogue à l'attente excitée par l'exposition.»

vous prétendez encore, Monsieur, que, pour obtenir ces effets, les deux unités sont nécessaires. « Si maintenant, » ajoutez-vous, « de longs intervalles de temps et de lieux séparent vos actes, « et quelquefois même vos scènes, les événemens intermédiaires « relâcheront tous les ressorts de l'action; plus ces événemens « seront nombreux et importans, plus il sera difficile de les rat« tacher à ce qui précède et à ce qui suit; et les parties du drame, « ainsi disloquées, présenteront, au lieu d'un seul fait, les lambers de le vie précède de les rat-

Certes, il n'y a, dans ces conditions, rien que de juste. Mais

« beaux de la vie entière du héros. »

Veuillez avant tout observer, Monsieur, que, dans le système

qui rejette les deux unités, et que, pour abréger, j'appellerai dorénavant le système historique, dans ce système, dis-je, le poëte Tragedie e Poesie. ne s'impose nullement l'obligation de créer à plaisir de longs intervalles de temps et de lieux: il les prend dans l'action même, tels qu'ils lui sont donnés par la réalité. Que si une action historique est partout si entrecoupée, si morcelée qu'elle n'admette pas l'unité dramatique, que si les faits sont épars à de trop grandes distances, et trop faiblement lies entre eux, le poëte en conclut que cette action n'est pas propre à devenir un sujet de tragédie, et l'abandonne.

Permettez-moi de vous dire ensuite qu'il est bien de l'essence du système historique de supposer entre les actes des intervalles de temps plus ou moins longs, mais non des intervalles remplis d'événemens nombreux et importans relativement à l'action. C'est au contraire la portion de temps et d'espace que l'on peut franchir, éliminer ou réduire, comme indifférente à l'action, et sans

blesser la vérité dramatique.

On peut aussi, on doit même assez souvent rejeter dans les entr'actes quelques faits relatifs à l'action, et en donner connaissance au spectateur par les récits des personnages; mais cela n'est nullement particulier au système de tragédie que je nomme historique: c'est une condition générale du poeme dra-matique, également adoptée par le système des deux unités. Dans l'un comme dans l'autre, on présente à la vue un certain nombre d'événemens, on en indique quelques autres, et l'on fait abstraction de tout ce qui, étant étranger à l'action, ne s'y trouve mêlé que par les circonstances fortuites de la contemporanéité. A cet égard, la différence entre les deux systèmes n'est que du plus au moins. Dans celui que je nomme historique, le poëte se fie pleinement à l'aptitude, à la tendance qu'a naturellement notre esprit à rapprocher des faits épars dans l'espace, des qu'il peut apercevoir entre eux une raison qui les lie, et à traverser rapidement des temps et des lieux en quelque sorte vides pour lui, pour arriver des causes aux effets. Dans le système des deux uni-tés, le poëte demande de même des concessions à l'imagination du spectateur, puisqu'il veut qu'elle donne à trois heures le cours fictif de vingt-quatre. Seulement il suppose qu'elle ne peut se prêter à rien de plus, et que, quelque rapport qu'il y ait entre deux faits, il lui en coûte un effort désagréable et pénible pour les concevoir à la suite l'un de l'autre, s'il y a de l'un à l'autre un intervalle de deux ou trois jours, et de plus d'une centaine de pas.

Cela posé, quel est maintenant celui des deux systèmes qui donne au poëte le plus de facilités pour démèler, dans un sujet dramatique, les élémens de l'action, pour les disposer à la place qui leur appartient, et les développer dans les proportions qui leur conviennent? C'est assurément celui qui, ne l'astreignant à aucune condition arbitraire et prise en dehors de ce sujet même, laisse à son génie le choix raisonné de toutes les données, de tous les moyens qu'il renferme. Que si, malgré ces avantages, le poëte ne sait point discerner les points saillans de son action.

Ż.

ni les mettre en évidence; s'il se borne à indiquer des événemens qui auraient besoin d'être développés; si ces événemens relégués dans les entr'actes, au lieu de former des anneaux quentrent dans la chaîne de l'action, ne tendent, au contraire, qu'é isoler ceux qui sont mis sous les yeux du spectateur; si, paleur importance ou par leur multiplicité, ils n'aboutissent qu'è produire une distraction importune de ce qui se passe sur le scène; si, en un mot, l'action est disloquée, la faute en est toute au poête. Quelque graves qu'ils soient, de tels inconvéniens ne peuvent donc jamais être une raison d'adopter la règle en discussion, puisque l'on peut éviter ces inconvéniens sans se soumettre à cette règle: car je me borne, pour le moment, à prouver qu'elle est inutile.

Vous avez trouvé, Monsieur, dans la tragédie de Carmagnola la preuve de ces mauvais effets, que vous avez attribués au système qui exclut les deux unités; et je n'en parle ici que pour rendre justice à votre critique, et pour ne pas laisser tomber sur ce pauvre système le fardeau des erreurs personnelles de ses partisans « On voit, » dites-vous, « qu'il existe entre le troisième et le quatrième acte l'intervalle d'une campagne tout entière: com « ment suivre à de telles distances la marche et les progrès de « l'action? » J'accorde volontiers que c'est un véritable défaut:

seulement faut-il voir à qui l'on doit l'imputer. C'est un peu au sujet, beaucoup à l'auteur; mais nullement au système.

Je passe à l'examen de la règle sous le rapport de la fixité des caractères, et je continue à citer: « Ajoutez à ces inconvé-« niens l'apparition et la disparition fréquentes, dans ce système, « de personnages avec lesquels le spectateur a à peine le temps

« de faire connaissance. »

Il est certes, dans tout sujet, un point au-delà duquel l'apparition et la disparition des personnages devient trop fréquente, et des lors viciouse, en ce qu'elle fatigue l'attention et la transporte brusquement d'un objet à un autre, sans lui donner le temps de se fixer sur aucun. Mais ce point peut-il être détermine d'avance, et par une formule également applicable à tous les sujets? Existe-t-il une limite précise au-delà de laquelle l'in-convénient commence? On peut d'abord affirmer que la règle des deux unités n'est pas cette limite; car il est impossible de prouver que ce n'est que dans une action bornée à un jour et à un petit espace que les personnages peuvent se montrer et se dessiner de manière à être compris par le spectateur et à l'intéresser. Où donc chercher cette limite absolue? il ne faut la chercher nulle part, car elle n'existe pas. C'est une singulière disposition que celle que nous avons à nous forger des règles abstraites applicables à tous les cas, pour nous dispenser de chercher dans chaque cas particulier sa raison propre, sa convenance particulière. Que le poëte choisisse toujours une action dans la-quelle il n'y ait qu'un nombre de personnages proportionné à l'attention qu'il est possible de leur donner, que ces personnages restent en présence du spectateur assez longtemps pour lui montrer la part qu'ils ont à l'action, et ce qu'il y a de dramatique dans leur caractère; voilà, je crois, tout ce qu'on peut lui prescrire sur ce point. Or, quel système, encore une fois, peut mieux se prêter à ce but que le système où l'action elle-même règle tout, où elle prend les personnages quand elle les trouve, pour ainsi dire, sur sa route, et les abandonne au moment où ils n'ont plus avec elle de relation intéressante? Et que l'on n'objecte pas que ce système, en admettant beaucoup d'événemens, exige naturellement l'intervention trop rapide de trop de personnages: on répondrait qu'il n'admet juste que les événemens dans lesquels le caractère des personnages peut se développer

d'une manière attachante.

Du reste, j'observerai et peut-être conviendrez-vous que l'habitude et l'esprit systématique peuvent facilement faire paraître vicieux ce qui ne l'est pas pour des hommes autrement disposés. Des spectateurs ou des lecteurs instruits, éclairés et se croyant impartiaux, peuvent trouver que les personnages d'une action tragique disparaissent trop vite et reviennent trop souvent, par la seule raison qu'ils sont accoutumés à voir, dans des tragédies qu'ils admirent avec justice, les mêmes personnages occuper la scène jusqu'à la fin. Ils regardent ce qui les choque comme un vice réel, comme une opposition aux lois naturelles de leur intelligence; et ce ne sera néanmoins que l'opposition à un type artificiel de tragédie qu'ils ont admis et auquel ils ramènent toute tragédie possible. Car recevoir l'impression pure et franche des ouvrages de l'art, se prêter à ce qu'ils peuvent offrir de vrai et de beau indépendamment de toute théorie, est un effort difficile et bien rare pour ceux qui en ont une fois adopté une.

Si, accortumés, comme ils le sont, à trouver dans la tragédie une action qui marche toujours sur les mêmes échasses, qui se replie, pour ainsi dire, à chaque instant, et toujours à peu près de la même manière sur elle-même, ils assistent par hasard, à une tragédie conçue dans un système tout différent, à une tragédie où l'action se déroulera d'une manière plus conforme à la réalité, il est fort à présumer qu'ils ne seront pas dans la disposition la plus favorable pour l'examiner impartialement, pour y voir ce qui y est et n'y voir que cela. Tout leur examen ne sera qu'une comparaison pénible entre la tragédie d'un nouveau genre qu'ils ont sous les yeux, et l'idée abstraite qu'ils se sont faite de la tragédie. Dites-leur que l'habitude a une grande part à leur jugement, ils se révolteront, parce qu'ils savent que l'habitude affaiblit la liberté, et que nous sommes portés à nier tout ce qui asservit notre esprit. Îls ne manqueront pas de déclarer que c'est pour obéir aux lois de l'éternelle raison, à l'inspiration de la nature, qu'ils jugent comme ils jugent, qu'ils sentent comme ils sentent. Mais quoi qu'ils disent, il n'en sera pas moins vrai que toute leur critique a été fondée sur un étroit empirisme, qu'elle a été toute déduite de faits spéciaux; et c'est probablement cela

de gras

meme qui la fait paraître à tant d'hommes une connaissance émi-

nemment philosophique.

Mais, pour revenir au point précis de la discussion, si un personnage se montre lorsqu'il est nécessaire; si, dans le temps long ou court qu'il passe sur la scène, il dit des choses qui caractérisent une époque, une classe d'hommes, une passion individuelle, et qui les caractérisent dans le rapport qu'elles ont avec l'action principale à laquelle elles se rattachent; si l'on voit comment ces choses influent sur la marche des événemens; si elles entrent, pour leur part, dans l'impression totale de l'ouvrage, ce personnage ne se sera-t-il pas fait assez connaître? Qu'il disparaisse ensuite, quand l'action ne le réclame plus, quel inconvénient y a-t-il?

Mais voici, selon vous, Monsieur, un effet bien plus grave de la transgression de la règle: en outrepassant ses limites, il serait impossible de combiner la vraisemblance et l'intérêt dans le caractère des principaux personnages, avec sa fixité. « Et quant à ceux (des personnages) sur lesquels vous fixez parti« culièrement l'attention du spectateur, si vous les montrez « toujours animés du même dessein, il en résultera langueur, froi-

deur, invraisemblance, souvent même inconvenance choquante.

« Comment, par exemple, offir, sans exciter le dégoût, un meur
« tre prémédité pendant plusieurs années et en plusieurs pays 
« différens? Si au contraire les desseins des personnages varient,

« l'unité d'action disparaît et l'intérêt s'affaiblit. »

Permettez-moi de remonter à un principe bien commun, mais toujours sûr dans l'application. La vraisemblance et l'intérêt dans les caractères dramatiques, comme dans toutes les parties de la poésie, dérivent de la vérité. Or, cette vérité est justement la base du système historique. Le poëte qui l'a adopté ne crée pas les distances pour le plaisir d'étendre son action; il les prend dans l'histoire même. Pour prouver que la persistance d'un personnage dans un même dessein sort de la vraisemblance forsqu'elle se prolonge au-delà des limites de la règle, il faudrait prouver qu'il n'arrive jamais aux hommes d'aspirer à un but cloigné de plus de vingt-quatre heures, dans le temps, et de plus de quelques centaines de pas, dans l'espace; et, pour avoir le droit de soutenir que le degré de persistance dont il s'agit pro-duit la langueur et la froideur, il faudrait avoir démontré que l'esprit humain est constitué de manière à se dégoûter et à se fatiguer d'être obligé de suivre les desseins d'un homme au-delà d'un seul jour et d'un seul lieu. Mais l'expérience atteste suffisamment le contraire; il n'y a pas une histoire, pas un conte peut-être qui n'excède de si étroites limites. Il y a plus; et l'on pourrait affirmer que plus la volonté de l'homme traverse, si l'on peut le dire, de durée et d'étendue, et plus elle excite en nous de curiosité et d'intérêt; que plus les événemens qui sont le produit de sa force se prolongent et se diversifient, pourvu toutefois qu'ils ne perdent pas l'unité, et qu'ils ne se compliquent pas jusqu'à fatiguer l'attention, et plus ils ont de prise sur l'imagination. Loin de se déplaire à voir beaucoup de résultats naître d'une seule résolution humaine, l'esprit ne trouve, dans cette vue, que de la satisfaction et du charme. La langueur et la froideur ne surviennent que dans le cas où cette résolution est mal motivée, ou n'a pas un objet important; ce qui est tout-à-fait indépen-

dant de la durée de ses suites.

Quant au changement de desseins dans les personnages, je ne vois pas comment son effet serait d'affaiblir l'intérêt. Il fournit au contraire un moyen de l'exciter, en donnant lieu de peindre les modifications de l'âme, et la puissance des choses extérieures sur la volonté. Il favorise le développement des caractères, sans obliger à les dénaturer, parce que les desseins ne sont pas le caractère même, mais plutôt des indices, des conséquences du caractère. Je ne vois pas davantage comment le changement dont il s'agit détruirait l'unité dramatique. Cette unité ne consiste pas dans la fixité des vues et des projets des personnages tragiques; elle est dans les idées du spectateur sur l'ensemble de l'action. En voici une preuve de fait, qui me paraît sans réplique: les desseins de personnages importans, souvent principaux, varient dans des tragédies auxquelles assurément vous ne refusérez pas l'unite d'action; et pour n'en chercher d'exemples que dans un seul auteur, Pyrrhus, Néron, Titus, Bajazet, Agamemnon, passent d'une résolution à la résolution opposée. Leur caractère n'en est pas, pour cela, moins constant: il y a plus; ces variations sont nécessaires pour le mettre pleinement à découvert. Celui de Néron, par exemple, se compose d'un certain goût pour la justice et pour la gloire, d'une pudeur qui est le fruit de l'éducation, de l'habitude de céder aux volontés des personnes à qui une haute réputation de vertu, ou une grande force d'âme, les droits de la nature, ou des services signalés, ont donné de l'ascendant : avec cela se combinent la haine de toute supériorité, un grand amour de l'indépendance, le goût de la domination, et la vanité même de paraître dominer. Une passion que Néron ne peut satisfaire sans commettre un crime vient mettre en collision ces élémens contraires, ces deux moitiés, pour ainsi dire, de son ame. Les mauvais penchans triomphent, le crime est résolu, il est commandé: l'admirable discours de Burrhus fait varier les projets de Néron; l'indigne Narcisse, précisément parce qu'il connaît le caractère de son maître, sait trouver, dans ses passions les plus vives et le plus basses, que Burrhus avait en quelque façon étouffées, les motifs d'une nouvelle variation, qui produit le dénouement de l'action. Il en est de même d'Agamemnon; si ses desseins étaient invariablement arrêtés, son caractère ne serait plus ce qu'il est, un mélange d'ambition et de sentimens na-

Que la représentation d'un meurtre prémédité pendant plusieurs années, et en plusieurs pays différens, ne soit propre qu'à exciter le dégoût, je suis fort disposé à le croire. Mais le dégoût dérive du sujet même, indépendamment du système suivant lequel on pourrait le traiter. Je crois, par exemple, que tout le monde à peu près s'accorde à trouver l'Atrée de Crébillon un personnage révoltant, et néanmoins le poëte ne fait pas parcourir à son action le temps réel qui s'est écoulé entre le tort et la vengeance; il ne représente que la dernière journée: mais qu'importe? le temps est énoncé dans la pièce, et il n'en faut pas davantage pour motiver le dégoût de l'auditoire. L'idée de tant d'années qui n'ont pas calmé la haine, qui n'ont pas affaibli le souvenir de l'injure, qui n'ont rien changé à des projets d'une atrocité ingénieuse et romanesque, n'en est pas moins présente à la pensée du spectateur, malgré l'abstraction que fait le poëte du temps écoulé; la préméditation du crime n'en est pas moins sentie.

La détermination arrêtée et constante de tuer son semblable suppose nécessairement l'état de l'âme le plus dépravé, j'ajouterais, et le plus dégradé, le moins poétique. Si une telle détermination est en harmonie avec le caractère du personnage; si c'est un intérêt privé, une passion égoïste qui la lui ont inspirée; s'il n'a pas eu de grandes repugnances à vaincre pour se résoudre à l'assassinat, c'est le caractère même qui est misérable, degoûtant et peut-être incapable de devenir un sujet d'imitation poetique. Si, au contraire, ce n'est pas seulement avec de profondes souffrances, mais par la séduction d'une grande pensée, d'un dessein extraordinaire, d'une illusion puissante, qu'un homme a pris cette horribile résolution; si le sentiment du devoir et la voix de l'innocence qui cherche à triompher y ont opposé des obstacles; si cet homme a combattu, pour ainsi dire, sur tous les degrés de l'abîme, c'étaient alors ces pensées, ces illusions, ces combats et la chute par laquelle ils ont fini, qu'il fallait représenter. C'est cela qui était profond, instructif et dramatique. Mais lorsque la lutte morale est terminée, lorsque la conscience est vaincue et que l'homme n'a plus à surmonter que des résistances hors de lui, il est peut-être impossible d'en faire un spectacle intéressant; et peut-être le meurtre prémédité estil un de ces sujets que le poëte tragique doit s'interdire.

Je dis peut-être, parce que toutes ces règles exclusives et absolues sont trop sujettes à être démenties par des expériences contraires et que l'on n'avait pu prévoir: on peut bien, sans péril, condamner a priori tout sujet qui n'aurait pas la vérité pour base: mais il me semble trop hardi de décider, pour tous les cas possibles, que tel ou tel genre de vérité est à jamais interdit à l'imitation poétique; car il y a dans la vérité un intérêt si puissant, qu'il peut nous attacher à la considérer malgré une douleur véritable, malgré une certaine horreur voisine du dégoût. Si donc le poëte réussit, à force d'intérêt, à faire supporter au spectateur ces sentimens pénibles, il faudra bien reconnaître qu'il a su mettre en œuvre les moyens de l'art les plus forts et les plus sûrs. Il ne restera plus qu'à juger les effots de cette puissance qu'il aura exercée sur les âmes. Or, si l'impression qu'il a produite est éminemment morale,

& Lorente

si le dégoût qu'il a excité est le dégoût du mal; si, en associa au crime des idées révoltantes, il l'a rendu plus odieux; s'il i réveillé dans les cœurs une aversion salutaire pour les passions qui entraînent à le commettre, pourra-t-on raisonnablement luir procher de n'avoir pas assez ménagé la délicatesse du spectateur. Je crois qu'on a imposé trop d'égards aux poëtes pour cette susceptibilité du public; qu'on leur a trop fait un devoir d'évite tout ce qui pouvait déplaire: il y a des douleurs qui perfectionnent l'âme; et c'est une des plus belles facultés de la poésie que celle d'arrêter, à l'aide d'un grand intérét, l'attention sur de phénomènes moraux que l'on ne peut observer sans répugnance.

Au reste, cela est indifférent à la question des deux unités; cu le système historique, se prêtant admirablement à la peinturegre duée des événemens et des passions qui peuvent porter au meurtre, donne les moyens d'écarter, dans tous les sujets où le meurtre est représenté, cette longue et dégoûtante préméditation. Je ne sais si le système des deux unités présente à cet égard les mêmes facilités, et s'il ne met pas le poëte dans l'alternative de supposer le meurtre prémédité, ou de l'amener d'une manière invraisemblable et forcée. On pourrait peut-être, pour la solution de co doute, tirer quelque lumière de l'examen comparatif de deux tragédies traitées dans deux systèmes différens, et dont le sujet est foncièrement à peu près le même : ce sont l'Othello de Shakespeare et la Zaire de Voltaire. Dans l'une et dans l'autre pièce, c'est un homme qui tue la femme qu'il aime, la croyant infidèle. Shakespeare a pris tout le temps dont il avait besoin; il l'a pris de l'histoire même qui lui a fourni son sujet. On voit, dans Othello. le soupçon conçu, combattu, chassé, revenant sur de nouveaux indices, excité et dirigé, chaque fois qu'il se manifeste, par l'art abominable d'un ami perfide; on voit ce soupçon arriver jusqu'a la certitude par des degrés aussi vraisemblables que terribles. La tache de Voltaire était bien plus difficile. Il fallait qu'Orosmane généreux et humain, fût assez difficile sur les preuves de son malheur pour n'être pas d'une crédulité presque comique; que. plein, le matin, de confiance et d'estime pour Zaïre, il fût poussé, le soir du même jour, à la poignarder, avec la conviction d'en être trahi. Il fallait des preuves assez fortes pour produire une telle conviction, pour changer l'amour en fureur, et porter la colère jusqu'au délire. Le poëte ne pouvent, dans un si court intervalle, rassembler les faux indices qui nourrissent lentement les soupçons de la jalousie, ne pouvant conduire par degrés l'ame d'Orosmane à ce point de passion où tout peut tenir lieu de preuve, a été obligé de faire naître l'erreur de son heros d'un fait dont l'interprétation fût suffisante pour produire la certitude de la trahison. Il a fallu, pour cela, r gler la marche fortuite des évenemens de manière que tout concourût à consommer l'illusion d'Orosmane, et mettre à l'écart tout ce qui aurait pu lui révéler la vérité. Il a fallu qu'on écrivit à Zaïre une lettre équivoque, que cette lettre tombat dans les mains d'Orosmane, et qu'il put y voir que Zatre lui préférait un autre amant. Ce moyen, qui n'est ni naturel, ni instructif, ni touchant, ni même sérieux, est cependant une invention très-ingénieuse, le système donné, parce qu'il est peut-être le seul qui pût motiver, dans Orosmane, l'horrible

résolution dont le poëte avait besoin.

La force croissante d'une passion jalouse dans un caractère violent, l'adresse malheureuse de cette passion à interpréter en sa faveur, si on peut le dire, les incidens les plus naturels. les actions les plus simples, les paroles les plus innocentes, l'habileté épouvantable d'un traître à faire naître et à nourrir le soupcon dans une âme offensée, la puissance infernale qu'un scélérat de sang-froid exerce ainsi sur un naturel ardent et généreux; voilà quelques-unes des terribles leçons qui naissent de la tragédie d'Othello: mais que nous apprend l'action de Zaïre? que les incidens de la vie peuvent se combiner parfois d'une manière si étrange, qu'une expression équivoque, insérée par hasard dans une lettre qui a manqué son adresse, vienne à occasionner les plus grands crimes et les derniers malheurs? A la bonne heure : ce sera là une leçon, si l'on veut; mais une leçon qui n'aura rien de bien impérieux, rien de bien grave. La prévoyance et la morale humaines ont trop à faire aux choses habituelles et réelles pour se mettre en grand souci d'accidens si fortuits, et, pour ainsi dire, si merveilleux. Ce qu'il y a, dans Zaïre, de vrai, de touchant, de poétique, est dû au beau talent de Voltaire; ce qu'l y a dans son plan de forcé et de factice me semble devoir être attribué, en grande partie, à la contrainte de la règle des deux unités.

L'intervention de Jago, que j'ai indiquée rapidement tout à l'heure, mérite une attention plus expresse: elle est en effet, dans la tragédie d'Othello, un grand moyen et peut-être un moyen indispensable pour produire la vraisemblance. Jago est le mauvais génie de la pièce; il arrange une partie des événemens, et les empoisonne tous; il écarte ou dénature toutes les réflexions qui pouvaient amener Othello à reconnaître l'innocence de Desdemona. Voltaire a été obligé de faire naître des accidens pour confirmer les soupçons auxquels tient la catastrophe de sa pièce: il fallait bien qu'Orosmane eût aussi un mauvais conseiller, pour l'égarer; et ce manyais conseiller, c'est le hasard : car, si l'on recherche la cause du meurtre auquel il se laisse emporter, elle est tout entière dans un jeu bizarre de circonstances que l'auteur n'a pas même eu la pensée de rattacher à l'idée de la fatalité, et qui n'ont point en effet le caractère au moyen duquel elles auraient été susceptibles d'y être ramenées. Dans Othello, le crime découle naturellement, et comme par son propre poids, de la source impure d'une volonté perverse; ce qui me paraît aussi poétique que moral. On voudrait exclure de la scène les scélérats subalternes, parce qu'en trouve que la bassesse dans le crime est dégoûtante : soit; mais ne faudrait-il pas en exclure aussi le crime même? Copendant, puisque le crime a une si grande part dans la tragédie, jo ne vois pas quel mal il y a à le réprésenter accompagné toujours de quelque chose de bas. Il n'arrive guère, heures sement, que les affaires où ne prennent part que de belles ame se terminent par un meurtre; et je crois que cette indication de l'expérience est bonne à consacrer dans les compositions pot-

tiques.

Voilà, Monsieur, les observations que j'avais à vous soumette sur les nouveaux fondemens que vous voudriez donner à la règle des deux unités. Je n'examinerai point ici les autres objections que l'on fait au système historique: il ne serait pas juste de vous ennuyer par la discussion formelle d'opinions qui ne sont peut-être pas les vôtres. Mais, puisque j'ai déjà perdu l'espoir de faire cette lettre courte, permettez-moi d'y joindre encore quelques réflexions sur la manière dont on pose et dont on traite généralement la question des unités dans le drame. Si ces réflexions étaient fondées, elles pourraient faciliter la solution de la question elle-même.

Plusieurs d'entre ceux qui soutiennent la nécessité de la règle emploient souvent, pour qualifier les deux opinions contraires. des mots qui expriment des idées on ne peut plus graves, mais qui, au fond, n'ajoutent rien à la force de leurs argumens. Ce sont, pour eux, d'un côté, la nature, la belle nature, le goût, le bon sens, la raison, la sagesse, et, peu s'en faut, la probité; de l'autre côté, ce sont l'extravagance, la barbarie. la monstruosité, la licence, et que sais-je encore? Certes, si, de tous ces grands mots, les premiers peuvent s'appliquer au système des deux unités, et les autres au système contraire, le procès est jugé. Il est hors de doute que la sagesse vaut mieux que l'extravagance, et même que celle-ci ne vant rien du tout; et quand Horace ne l'aurait pas formellement prescrit, tout le monde conviendrait de bonne grace qu'il ne faut pas loger les dauphins dans les bois. Mais lorsque les adversaires de la règle soutiennent que la tragédie, telle qu'ils la concoivent, n'est pas un bois, et qu'ils n'y transportent pas des dauphins; lorsqu'ils prétendent que c'est pour ne pas blesser la nature et la raison qu'ils récusent la règle; lorsqu'ils veulent prouver que c'est celle-ci qui est bizarre parce qu'elle est arbitraire; c'est là-dessus qu'il faut les attaquer, et les réfuter, si l'on peut. Au reste, on doit le savoir et en prendre son parti. ceux qui défendent des ópinions établies ont l'avantage de parler au nom du grand nombre; ils peuvent, sans témérité, employer le langage le plus affirmatif, le plus sentencieux, et c'est un avantage auquel il est rare que l'on veuille renoncer. Jugez, d'après cela, Monsieur, si je me félicite d'avoir trouvé l'occasion de justifier une opinion nouvelle devant un critique qui, au lieu de se prévaloir de la force que le consentement de la majorité et une espèce de prescription peuvent donner à la sienne, ne cherche, au contraire, qu'à l'appuyer sur le raisonnement!

Une autre méthode, à peu près aussi expéditive, aussi usitée et aussi concluante que la précédente, de prouver la nécessité de l'unité de temps et de lieu dans la tragédie. c'est de montrer que, sur certains théâtres où la règle n'est pas admise, on a donné sou-

Vent à l'action une étendue excessive; c'est de citer avec un mépris triomphant ces tragédies dans lesquelles un personnage,

« Enfant au premier acte, est barbon au dernier. »

Cela est absurde, sans doute: et ceux qui ne veulent pas de la règle font mieux que de reconnaître simplement cela pour absurde; ils en prouvent l'absurdité par des raisons tirées de leur système. Ce qu'îls contestent, c'est la règle:

Qu'en un lieu, qu'en un jour, etc.

On peut très-aisément éviter l'excès signalé dans les vers de Boileau, sans adopter la limite posée par lui. Se fonder sur cet excès pour établir cette limite, c'est faire comme celui qui, après avoir sans peine démontré que l'anarchie est une fort mauvaise chose, voudrait en conclure qu'il n'y a rien de mieux, en fait de

gouvernement, que le gouvernement de Constantinople.

Enfin, après avoir désapprouvé, à raison ou à tort, tel ou tel exemple donné par quelque poëte qui s'est affranchi de la règle, on s'en prend au système historique, sans examiner si ce qu'un poëte a fait, dans un cas donné, est ou n'est pas une conséquence de son système. Ainsi, par exemple, Shakespeare a souvent mêlé le comique aux événemens les plus sérieux. Un critique moderne, à qui l'on ne pourrait refuser sans injustice beaucoup de sagacité et de profondeur, a prétendu justifier cette pratique de Shakespeare, et en donner de bonnes raisons. Quoique puisées dans une philosophie plus élevée que ne l'est en général celle que l'en a appliquée jusqu'ici à l'art dramatique, ces raisons ne m'ont jamais persuadé; et je pense, comme un bon et loyal partisan du classique, que le mélange de deux effets contraires defruit l'unité d'impression nécessaire pour produire l'émotion et la sympathie; ou, pour parler plus raisonnablement, il me semble que ce mé-lange, tel qu'il a été employé par Shakespeare, a tout-à-fait cet inconvenient. Car, qu'il soit réellement et à jamais impossible de produire une impression harmonique et agréable par le rapprochement de ces deux moyens, c'est ce que je n'ai ni le courage d'affirmer, ni la docilité de répeter. Il n'y a qu'un genre dans lequel on puisse refuser d'avance tout espoir de succès durable, meme au génie, et ce genre c'est le faux mais interdire au génie d'employer des matériaux qui sont dans la nature, par la raison qu'il ne pourra pas en tirer un bon parti, c'est évidemment pousser la critique au-delà de son emploi et de ses forces. Que sait-on? Ne relit-on pas tous les jours des ouvrages dans le genre narratif, il est vrai, mais des ouvrages où ce mélange se retrouve bien souvent. et sans qu'il ait été besoin de le justifier, parce qu'il est tellement fondu dans la vérité entraînante de l'ensemble, que personne ne l'a remarqué pour en faire un sujet de censure? Et le genre dramatique lui-même n'a-t-il pas produit un ouvrage étonnant,

dans lequel on trouve des impressions bien autrement diversest nombreuses, des rapprochemens bien autrement imprévus que ceux qui tiennent à la simple combinaison du tragique et du plaisant? et cet ouvrage, n'a-t-on pas consenti à l'admirer, à la seule condition qu'on ne lui donnerait pas le nom de tragédie? condition du reste assez douce de la part des critiques, puisqu'elle n'axige que le sacrifice d'un mot, et accorde, sans s'en apercevoir, que l'auteur, en produisant un chef-d'euvre, a de plus inventé un genre. Mais, pour rester plus strictement dans la question, le mélange du plaisant et du sérieux pourra-t-il être transporté heureusement dans le genre dramatique d'une manière stable, et dans des ouvrages qui ne soient pas une exception? C'est, encore une fois, ce que je n'ose pas savoir. Quoi qu'il en soit, c'est un point particulier à discuter, si l'on croit avoir assez de données pour le faire; mais c'est bien certainement un point dont il n'y a pas de conséquences à tirer contre le système historique que Shakespeare a suivi : car ce n'est pas la violation de la règle qui l'a entraîné à ce mélange du grave et du burlesque, du touchant et du bas; c'est qu'il avait observé ce mélange dans la réalité, et qu'il voulait rendre la forte impression qu'il en avait reçue.

Jusqu'ici je me suis efforcé de prouver que le système historique non seulement n'est pas sujet aux inconvéniens que vous lui attribuez, en ce qui concerne l'unité d'action et la fixité des caractères; mais qu'il offre, sous ces rapports, les moyons les plus aisés et les plus sûrs d'approcher de la perfection de l'art. Du reste, quand je n'aurais pas réussi, quand il serait bien démontré que ces inconvéniens sont réels, la condamnation du système ne s'ensuivrait pas encore. Il faudrait auparavant les comparer à ceux qui naissent de l'observance de la règle et choisir le système qui en offre le moins; car on ne saurait penser que le système des deux unités soit sans inconvéniens, et qu'une règle, qui impose à l'art qui imite des conditions qui ne sont pas dans la nature que l'on veut imiter, aplanisse d'elle-même toutes les difficultés

de l'imitation.

Sans prétendre examiner à fond l'influence que les deux units ont exercée sur la poésie dramatique, qu'il me soit permis d'examiner quelques-uns de leurs effets qui me semblent défavorables; et, pour m'éloigner le moins possible du point de vue que vous avez choisi, je noterai de préférence ceux qui me paraissent résulter du plan que vous avez proposé pour le sujet de Carmagnola. Vous ne verrez, je l'espère, dans le choix de ce texte, ni une intention hostile, ni une misérable représaille. Je voudrais être aussi sûr que cette lettre ne sera pas ennuyeuse, que je le suis d'avoir été déterminé à l'écrire par un sentiment d'estime pour vous, et de respect pour ce qui me paraît la vérité. Si les règles factices n'induisaient en erreur que des esprits faux et dépourvus du sens du beau, on pourrait les laisser faire et s'épargner la peine de les combattre: ce sont les mauvais effets de leur tyrannie sur les grands postes et sur les critiques judicieux qu'il importerait

le constater, pour les prévenir; je transcris donc la partie de

rotre article que j'ai ici en vue:

« Supposons, maintenant, qu'un auteur asservi aux règles eût z eu ce sujet à traiter. Il eût d'abord rejeté dans l'avant-scène, s et l'élection de Carmagnola au généralat vénitien, et la baz taille de Maclodio, et la déroute de la flotte, et l'affaire de « Crémone. Tout cela est antérieur à l'action proprement dite, et un récit pouvait l'exposer parfaitement. La pièce eut commence au moment où le comte, rappele par le senat, est attendu à Venise. Le premier acte eût peint les alarmes de sa famille, « excitées par les bruits qui circulent sur les intentions perfides du senat. Mais bientôt l'arrivée du comte, et sa réception triomphale changent les craintes en joie, et l'acte finit au moment z où il se rend au conseil pour délibérer sur la paix. Ainsi la s pièce était aussi avancée à la fin du premier acte qu'elle l'est chez M. Manzoni à la fin du quatrième; et l'auteur, pour fournir « sa carrière, se trouvait comme forcé de créer une action, un nœud; « des péripéties, de mettre en jeu les passions, d'exciter la terreur « et la pitié. Mais quelles ressources n'avait-il pas pour cela? Et z les révélations de Marco, et les intrigues du duc de Milan, et « les divisions dans le sénat, et les mécontentemens populaires, « et le pouvoir du comte sur l'armée, et enfin tout le trouble et x tous les dangers d'une république qui a confié sa défense à des x troupes mercenaires. Ce grand tableau est à peine ébauché dans « la pièce de M. Manzoni. Ne pouvait-on pas d'ailleurs faire en s sorte que Carmagnola, sollicité par le duc de Milan, se trouvat un moment maître du sort de la république? La parenté de sa « femme avec le duc, son empire sur les autres condottieri, et r l'assistance du peuple, pouvaient amener naturellement cette z situation. Le poëte eût ainsi mis en présence dans l'âme du héros z les sentimens de l'homme d'honneur avec l'imagination turz bulente du chef d'aventuriers, et Carmagnola, abandonnant par vertu le projet de livrer Venise qui veut le perdre, n'en eût z été que plus intéressant lorsqu'il succombe; tandis que ce « même projet eût servi à motiver et à peindre la timide et « cruelle politique du sénat. C'est ainsi que les limites de l'art donnent l'essor à l'imagination de l'artiste, et le forcent à a devenir créateur. Que M. Manzoni se le persuade bien; franchir ces limites, ce n'est point agrandir l'art, c'est le ra-« mener à son enfance. »

Voici, Monsieur, les principaux inconvéniens qui me semblent ésulter de cette manière de traiter dramatiquement les sujets

nistoriques:

1. On se règle, dans le choix à faire entre les événemens que l'on représente devant le spectateur, et ceux que l'on se borne à lui laire connaître par des récits, sur une mesure arbitraire, et non sur la nature des événemens mêmes et sur leurs rapports avec l'action.

2. On resserre, dans l'espace fixé par la règle, un plus grand

nombre de faits que la vraisemblance ne le permet.

3. On n'en omet pas moins, malgré cela, beaucoup de materieu

très-poétiques, fournis par l'histoire.

4. Et, c'est là le plus grave, on substitue des causes de pur invention aux causes qui ont réellement déterminé l'action re-

présentée.

Et d'abord, pour ce qui regarde le premier inconvénient il et sûr que, dans chaque partie de l'action, le poëte peut décoursi le caractère et les raisons qui la rendent propre à être mise « scène, ou qui exigent qu'elle ne soit donnée qu'en narration. On ces raisons tirées de la nature des événemens, et de leur rappor avec l'ensemble de l'action et avec le but de l'art dramatique le poëte se trouve obligé de les négliger, dans une partie souvent tris-importante de l'action, je veux dire en ce qui concerne la faits qui ont précédé le jour de la catastrophe, et n'ont pu » passer dans le lieu choisi pour la scène. Indépendamment de tout considération sur leur importance et sur leur intérêt poétique. es faits doivent être relégués dans l'avant-scène, et supposés avoir eu lieu loin du spectateur. Je conçois fort bien que, Torsqu'on : adopté les deux unités, on soit disposé à regarder ces sortes de faits, dans tout sujet dramatique, comme antérieurs à l'action preprement dite; mais, Monsieur, sans incidenter sur votre opinion dans l'éxemple particulier que vous citez, je me permets de vous faire observer qu'il est en général fort difficile de déterminer le point où commence une action théatrale, et qu'il serait contraire à toute raison et à toute expérience d'affirmer que toutes les actions historiques qui peuvent être, sous les autres rapports, de bos sujets de tragédie, ont eu leur véritable commencement dans le vingt-quatre heures qui ont précédé leur accomplissement. Je crois même que ce cas est très-rare, et voilà pourquoi le poete asseri aux règles, obligé, d'un côté, de reconnaître que plusieurs de ces faits, antérieurs au jour qu'il a choisi, ne le sont cependant pas à l'action, mais en font partie, se trouve réduit à la gène des expositions, de ces expositions si souvent froides, inertes, compliquées, à l'ennui desquelles on se résigne, avec justice, comme à une condition rigoureuse du système accrédité. On est si bien convenu de la difficulté des expositions tragiques, que l'on sait gré, même aux poëtes du premier ordre, de réussir quelquefois à en faire d'intéressantes et de dramatiques. Celle de Bajazet, par exemple, passe pour un chef-d'oeuvre de difficulté vaincue. Elle est fort belle, en effet; mais qu'est-ce qu'un système qui oblige d'admirer, dans un poëte tel que Racine, une exposition en action? Qu'est-ce qu'un système dans lequel il a fallu en venir à accorder au poëte tout le premier acte, pour préparer l'effet des quatre suivans, et dans lequel le spectateur n'a pas lieu de se plaindre si la partie dramatique du drame commence au second, quelquefois mème au troisième acte?

Maintenant veut-on se faire une idée de tout ce qu'une telle méthode a de désavantageux pour l'art en général? Rien n'est plus facile: il n'y a, pour cela, qu'à considérer quelles beautis perdraient à être assujetties à cette règle des unités, des sujets largement et simplement conçus d'après le système contraire. Que l'on prenne les pièces historiques de Shakespeare, et de Goethe; que l'on voie ce qu'il en faudrait ôter à la représentation, ou remplacer par des récits,, et que l'on décide si l'on gagnerait au change! Mais, pour appliquer ici ces réflexions à un exemple particulier, je ne saurais mieux faire que de traduire un passage d'un écrit où cette application est on ne peut plus heureusement faite. Il s'agit d'un dialogue italien sur les deux unités, par mon ami M. Hermès Visconti, qui, dans quelques essais de critique littéraire, a déjà donné au public la preuve d'une haute capacité, et qui promet d'illustrer l'Italie par les travaux philosophiques auxquels il s'est particulièrement voué. Il suppose, dans codialogue, qu'un partisan des règles, qui n'a pas cependant le courage de contester au sujet de Macbeth le mérite d'être admirablement tragique, propose les moyens de l'assujettir aux deux unités.

« Il fallait, » fait-il dire à cet interlocuteur, « choisir le moment « le plus important et supposer le reste comme déjà avenu. » Voici sa réponse. « Vous choisirez la catastrophe, vous représen-« terez Macbeth tourmenté par les remords du passé, et par la « crainte de l'avenir; vous exciterez le zèle des défenseurs de la « cause juste; vous mettrez en récit les crimes antécédens; vous « peindrez lady Macbeth, simulant l'assurance et le calme, et « dévoilant dans ses rêves le secret de sa conscience. Mais, de « cette manière, aurez-vous tracé l'histoire de la passion de Mac-« beth et de sa femme? aurez-vous fait voir comment un homme se « résout à commettre un grand crime? aurez-vous dépeint la férocité « triste encore, bien que satisfaite, de l'ambition qui a surmonté « le sentiment de la justice? Vous aurez, à la vérité, choisi le « plus beau moment, c'est-à-dire le dernier période des remords; « mais une grande partie des beautés du sujet aura disparu, parce « que la beauté poétique de ce dernier période dépend beaucoup « de ce qu'il arrive après les autres; elle dépend de la loi de « continuité dans les sentimens de l'âme. Et, pour donner la con-« naissance de ce qui a précédé, ne serez-vous pas forcé de recourir « aux expédiens des récits, des monologues destinés à informer le « spectateur, qui comprend toujours, et fort bien, qu'ils ne sont « destinés à autre chose qu'à l'informer? Au lieu de cela, dans « la tragédie de Shakespeare, tout est en action, et tout de la « manière la plus naturelle. »

Je passe au second inconvenient, de la règle, celui de forcer le poëte à entasser trop d'événemens dans l'espace qu'elle lui accorde, et de blesser par là la vraisemblance. On ne manque pas, je le sais, lorsque cela arrive, de dire que la faute en est au poëte, qui n'a pas su vaincre les difficultés de son sujet et de son art. C'était à lui, prétend-on, à disposer avec habileté les événemens dont se composait son action, dans les limites prescrites.

A merveille! cependant combien de bonnes raisons ces pauvres auteurs de tragédies n'auraient-ils pas à donner à ces capricieux.

faiseurs de règles! Eh quoi! pourraient-ils leur dire, vous prétendez, your souffrez du moins que nous imitions la nature; et vous nous interdisez les moyens dont elle fait usage! La nature, pour agir, prend toujours du temps à son aise, tantôt plus, tantôt moins, suivant le besoin qu'elle en a; et vous, vous nous mesurez les heures avec presque autant d'économie et de rigueur que si vous les preniez sur la durée de vos plaisirs. La nature ne s'est pas astreinte à produire une action intéressante dans un espaco que les yeux d'un témoin puissent embrasser commodément; et vous, vous exigez que le champ d'une action théatrale ne dépasse pas la portée des regards d'un spectateur immobile. Encore si vous borniez pour nous l'idée et le choix des sujets tragiques à ceux où se rencontre réellement l'unité de temps et de lieu, ce serait certes une législation étrange et bien rigoureuse; elle serait du moins conséquente. Mais non: vous reconnaissez pour intéressans des sujets où cette unité est impossible : et nous voilà dès lors dans un singulier embarras. Ou permettez-nous de ne pas appliquer à ces derniers sujets les deux règles prescrites: ou proclamez que ce n'est pas une invraisemblance, une temérité grasuite de l'art, de forcer la succession réelle et graduée des événemens; de mutiler, pour les accommoder à la capacité d'un théatre et à la durée d'un jour, des faits que la nature n'a pu produire que lentement et qu'en plusieurs lieux.

Et ces plaintes contre les difficultés imposées à l'art par les règles, cette déclaration formelle de l'impuissance de les appliquer à beaucoup de sujets d'ailleurs très-beaux, ce ne sont pas des poêtes vulgaires qui les ont faites; ce ne sont pas de ces hommes pour lesquels tout est obstacle, parce qu'ils ne savent point se créer de ressources: c'est à Corneille, au grand Corneille lui-même qu'elles échappent. Écoutons comment il s'exprime làdessus, après cinquante ans d'expérience du théâtre: « Il est si « malaisé, » dit-il, « qu'il se rencontre dans l'histoire, ni dans « l'imagination des hommes, quantité de ces événemens illustres « et dignes de la tragédie, dont les délibérations et leurs ef-

« fets puissent arriver en un même lieu et en un même jour, sans « faire un peu de violence à l'ordre commun des choses...»

Qui ne s'attendrait ici que Corneille va donner pour conséquence du fait reconnu par lui, qu'il ne faut pas qu'un poëte tragique s'astreigne à la regle d'un lieu et d'un jour, puisque cette règle met en opposition le but et les moyens de la tragédie? Mais l'on poursuit, et l'on voit jusqu'où va la tyrannie des opinions arbitraires sur les esprits les plus élevés: « Je ne puis « croire » ajoute Corneille. « cette sorte de violence tout-à-fait « condamnable, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à l'impossible: il « est de beaux s'jets où on ne la peut éviter; et un auteur « scrupuleux se priverait d'une belle occasion de gloire, et le « public de beaucoup de satisfaction, s'il n'osait s'enhardir à « les mettre sur le théâtre, de peur de se voir forcé à les faire

« aller plus vite que la vraisemblance ne le permet, »

Ainsi c'est la vraisemblance qu'il s'agit de sacrifier à des règles que l'on prétend n'être faites que pour la vraisemblance!

Cette consequence est si contraire au génie, au grand sens de Corneille, et aux idées que tant de méditations et une si longue pratique lui avaient données sur ce qu'il y a de fondamental dans l'art dramatique, que l'on ne peut guère expliquer ce passage, à moins de se retracer les circonstances où ce grand homme se trouvait en l'écrivant. Gourmandé, régenté longtemps par des critiques qui avaient apparemment ce qu'il fallait pour être les maîtres de Pierre Corneille, il voulait apaiser ces critiques, leur faire voir qu'il entrait dans leurs idées, qu'il comprenait et pouvait suivre leurs théories. Ici, il croyait se trouver entre deux écueils, entre l'invraisemblance et la violation des règles. Les critiques n'étaient pas bien rigoureux sur l'article de la vraisemblance; ils ne l'avaient pas inventée: mais les règles! oh les règles! c'était leur bien, et l'unique bien de plusieurs d'entre eux; il les avaient importées fraîchement je ne sais d'où, et venaient de les imposer au theatre français. Le pauvre Corneille aurait-il pu mourir en paix s'il n'en eût reconnu l'autorité?

Le talent n'est jamais complètement sûr de lui même; il désire toujours un temoignage exterieur qui lui confirme ce qu'il soupconne de ses forces. Et comment, en effet, pourrait-il s'en rapporter à sa propre décision, quand il s'agit de savoir s'il est pur
et vrai, ou s'il n'est qu'apparent et affecté? Le dédain le trouble
donc toujours; et en le meconnaissant, on est presque sûr de le
réduire à douter de lui-même. Il ne demande qu'à être compris,
qu'à être jugé; toutefois il voudrait l'être non-seulement par la
bonne foi, mais par des lumières certaines. Il se laisse presque
toujours entraîner au désir de la gloire; toutefois il n'en veut qu'à
condition de voir ceux qui la dispensent bien convaincus qu'îl la
mérite. Il accepte toujours les censures, mais il exige qu'elles lui
apprennent quelque chose; et de plus il a besoin d'être persuadé

qu'elles ne sont pas le fruit de la passion.

Maintenant, pour revenir à Corneille, ce grand poëte avait dû trop voir que ce qui s'opposait le plus au calme et à l'impartialité nécessaires pour le juger, c'étaient ces critiques qui le jugeaient toujours. Il y avait un moyen de les adoucir un peu; mais ils n'y en avait qu'un; c'était de céder sur les points auxquels ils tenaient le plus, en transigeant sur le reste; et ce fut précisément ce qu'il fit. À moins de cela, les critiques auraient crié bien plus fort, auraient brouillé bien davantage les idées du public sur les admirables productions du génie de Corneille; car rien n'était si facile. Si le public s'en laissait charmer, il n'y avait qu'à lui dire plus durement encore que de coutume qu'il n'y entendait rien; il n'y avait qu'à y découvrir encore plus de défauts: et pour cela, il suffisait d'inventer un principe, deux principes, vingt principes, et de prouver ensuite qu'ils étaient violés dans les tragédies de Corneille. Qu'en avait-il coûté à Scudéri pour démontrer que le Cid était une forte mauvaise tragédies de Poeste.

pièce? Rien, c'est-à-dire rien de plus que de faire, en grands termes, l'énumération de beaucoup de choses qui, selon lui, étaient indispensables dans une tragédie pour qu'elle fût bonne, et de constater que ces choses-là n'étaient pas dans le Cid. La grande science de Scudéri consistait à ne pas comprendre Corneille; et son grand travail, à empêcher qu'il ne fût compris des autres. Corneille aima donc mieux renoncer à quelques conséquences qui découlaient naturellement des principes établis, que de donner à ceux qui s'étaient faits ses juges plus de moyens de le chicaner, en réduisant toute la discussion sur ses ouvrages à l'examen de la forme, pour distraire l'attention du public de ce qu'ils avaient au fond d'original et de sublime

au fond d'original et de sublime. Mais pour saisir encore mieux les véritables idées de Corneille sur la regle des deux unités, il n'y a qu'à lire la suite du passage dont j'ai transcrit le commencement. Ici, Corneille annulle tout-à-fait cette règle à laquelle il a rendu plus haut un hommage force. « Je donnerais, » poursuit-il, « en ce cas (au poëte), « un conseil que peut-être il trouverait salutaire; c'est de ne « marquer aucun temps préfix dans son poëme, ni aucun lieu particulier où il pose les acteurs. L'imagination de l'auditeur « aurait plus de liberté de se laisser aller au courant de l'action, « si elle n'était point fixée par ces marques; et il pourrait ne s'apercevoir pas de cette précipitation, si elles ne l'en faisaient sou-« venir et n'y appliquaient son esprit malgré lui. Je me suis tou-< jours repenti d'avoir fait dire au roi, dans le Cid, qu'il voulait « que Rodrigue se délassat une heure ou deux après la défaite « des Maures, avant que de combattre Don Sanche: je l'avais « fait pour montrer que la pièce était dans les vingt-quatre « heures, et cela n'a servi qu'à avertir les spectateurs de la con-« trainte avec laquelle je l'y avais réduite. Si j'avais fait résou-« dre ce combat sans en désigner l'heure, peut-être n'y aurait-on < pas pris garde.»

Ainsì, Corneille demande que le temps et le lieu ne soient point marqués, pour que l'auditeur ne s'apercoive pas que l'action dépasse les vingt-quatre heures, et qu'elle change de place. Au fait, c'est demander l'abolition de la règle, parce qu'elle consiste essentiellement à restreindre l'action dans ses liuites d'une manière qui soit sensible pour le spectateur. Et la règle, en effet, au lieu de lui faciliter la marche de l'action dans le Cid, n'avait servi qu'à faire ressortir ce qu'il y avait de forcé. « Si j'avais « fait résoudre ce combat, » dit-il, « sans en désigner l'heure, « peut-être n'y aurait-on pas pris garde, » Qui n'y aurait pas pris garde? le public? Non certes, Mais les critiques? Oh! ceux-là ne seraient pas restés en défaut: ils auraient infailliblement découvert l'équivoque, et fait inexorablement leur devoir, qui ctait d'en avertir le public. A quoi pensait donc le bon Corneille? croyait-il les sentinelles du bon goût capables de s'endormir? Chimère! Lorsque le public, entraîné par des beautés grandes et neuves, par le charme combiné de l'idéal et du vrai,

se laisse aller aux impressions qu'un grand poête sait produire, les critiques sont toujours là pour l'empêcher de s'égarer avec lui, pour gourmander son illusion, et ramener son attention un moment surprise et absorbée par les choses mêmes, à ce qui doit

passer avant tout, à l'autorité des formes et des règles.

Y aurait-il de la tém rite à plaindre Corneille d'avoir vu la vérité et de n'avoir pas osé s'y tenir? Ce n'était pas un gonie de la justesse et de la force du sien qui pouvait méconnaître que le public, abandonné à lui-même, ne voit jamais, dans une action dramatique, que l'action elle-même; que l'imagination du spectateur non prevenu se prête sans effort au temps fictif que le poête a besoin de supposer dans sa pièce, ou que, pour mieux dire, il n'y pense pas. Mais le grand Corneille n'a pas eu le courage de dire que, puisque telle est la disposition naturelle du spectateur, telle l'art doit la prendre, sans chercher ailleurs que dans l'essence et l'etendue même du sujet qu'il veut mettre en drame, les conditions de temps et de lieu qui en sont inséparables.

Voilà donc ce que gagnent les arts et la philosophie des arts à recevoir des règles arbitraires: de forcer les plus grands hommes à imaginer des subterfuges pour éviter des inconveniens, à trouver des argumens subtils pour échapper à la chose en adoptant

le mot!

Mais si, en choisissant pour sujet d'une action dramatique ces événemens illustres et dignes de la tragédie, dont parle Corneille, on veut éviter la faute de les entasser d'une manière invraisemblable, l'on tombe nécessairement dans une autre; il faut alors abandonner une partie de ces événemens, et quelquefois la plus intéressante; il faut renoncer à donner à ceux que l'on conserve un développement naturel: en d'autres termes, il faut rendre la tragédie moins poétique que l'histoire.

Le moyen le plus court de se convaincre qu'il en est vraiment ainsi, c'est d'examiner quelqu'une des tragédies conçues dans le système historique, une tragédie dont l'action soit une, grande, intéressante; et de voir si l'on pourrait lui conserver ce qu'elle a de plus dramatique, en la pressant dans le cadre des unités. Considérons, par exemple, le Richard II de Shakespeare, qui n'est cependant pas la plus belle de ses pièces tirées de l'his-

toire d'Angleterre.

L'action de cette tragédie est le renversement de Richard du trône d'Angleterre et l'élévation de Bolingbroke à sa place. La pièce commence au moment où les desseins de ces deux personnages se trouvent dans une opposition ouverte, où le roi, ayant conçu une véritable inquiétude des projets ambitieux de son cousin, se jette, pour les déjouer, dans des mesures qui finissent par en amener l'exécution. Il bannit Bolingbroke: le duc de Lancastre, père de celui-ci, étant mort, le roi s'empare de ses biens, et part pour l'Irlande. Bolingbroke enfreint son ban, et revient en Angleterre, sous le prétexte de réclamer l'héritage qui lui a

été ravi par un acte illégal. Ses partisans accourent en foule a tour de fui: à mesure que le nombre en augmente, il change langage, passe par degrés des réclamations aux menaces; et bie tot le sujet venu pour demander justice est un rebelle puissa qui impose des lois. L'oncle et le lieutenant du roi, le duc d'Yor qui va à la rencontre de Bolingbroke pour le combattre, fin par traiter avec lui. Le caractère de ce personnage se déple avec l'action où il est engagé: le duc parle successivement, d'a bord au sujet révolté, puis au chef d'un parti nombreux, enf au nouveau roi; et cette progression est si naturelle, si exack ment parallèle aux événemens, que le spectateur n'est pas étonr de trouver, à la fin de la pièce, un bon serviteur de Henri I dans le même personnage qui a appris avec la plus grande ind gnation le débarquement de Bolingbroke. Les premiers succès i celui-ci étant connus, c'est naturellement sur Richard que s portent l'intérêt et la curiosité. On est pressé de voir l'effet d'u si grand coup sur l'âme de ce roi irascible et superbe. Ains Richard est appelé sur la scène par l'attente du spectateur e

même temps que par le cours de l'action. Il a été averti de la désobéissance de Bolingbroke et de s tentative: il quitte précipitamment l'Irlande et débarque en An gleterre dans le moment où son adversaire occupe le comte d Glocester; mais certes, le roi ne devait pas marcher droit à l'au dacieux agresseur sans s'être bien mis en mesure de lui résiste Ici la vraisemblance se refusait, aussi expressément que l'histoir même, à l'unité de lieu, et Shakespeare n'a pas suivi plus exac tement celle-ci que la première. Il nous montre Richard dan le pays de Galles: il aurait pu disposer sans peine son suje de manière à produire les deux rivaux successivement sur l même terrain; mais que de choses n'eût-il pas dû sacrifier pou cela? et qu'y aurait gagné sa tragédie? Unité d'action? nulle ment; car où trouverait-on une tragedie où l'action soit plu strictement une que dans celle-là? Richard délibère, avec le amis qui lui restent, sur ce qu'il doit faire, et c'est ici que l caractère de ce roi commence à prendre un développement s naturel et si inattendu. Le spectateur avait déjà fait connaisance avec cet étonnant personnage, et se flattait de l'avoir pénétré mais il y avait en lui quelque chose de secret et de profond qu n'avait point paru dans la prospérité, et que l'infortune seul pouvait faire éclater. Le fond du caractere est le même; c'es toujours l'orgueil, c'est toujours la plus haute idée de sa dignité mais ce même orgueil qui, lorsqu'il était accompagné de puis sance, se manifestait par la légèreté, par l'impatience de tou obstacle, par une irréflexion qui ne lui permettait pas même d soupçonner que tout pouvoir humain a ses juges et ses bornes cet orgueil, une fois privé de force, est devenu grave et sérieur solennel et mesuré. Ce qui soutient Richard, c'est une conscienc inaltérable de sa grandeur, c'est la certitude que nul événemen humain n'a pu la détruire, puisque rien ne peut faire qu'il n

soit né et qu'il n'ait été roi. Les jouissances du pouvoir lui ont échappé; mais l'idée de sa vocation au rang suprême lui reste : dans ce qu'il est, il persiste à honorer ce qu'il fut; et ce respect obstiné pour un titre que personne ne lui reconnaît plus ôte au sentiment de son infortune tout ce qui pourrait l'humilier ou l'abattre. Les idées, les émotions par lesquelles cette révolution du caractère de Richard se manifeste dans la tragédie de Shakespeare sont d'une grande originalité, de la poésie la plus

relevée, et même très touchantes.

Mais ce tableau historique de l'âme de Richard et des événemens qui la modifient embrasse nécessairement plus de vingt heures, et il en est de même de la progression des autres faits, des autres passions et des autres caractères qui se développent dans le reste de l'action. Le choc des deux partis, l'ardeur et l'activité croissante des ennemis du roi, les tergiversations de ceux qui attendent la victoire pour savoir positivement quelle est la cause à laquelle les honnêtes gens doivent s'attacher; la fidélité courageuse d'un seul homme, fidélité que le poète a décrite telle que l'histoire l'a consacrée, avec toutes les idées vraies et fausses qui déterminaient cet homme à rendre hommage au malheur en dépit de la force: tout cela est admirablement peint dans cette tragédie. Quelques inconvenances, que l'on en pourrait ôter sans en altérer l'ordonnance, ne sauraient faire illusion sur la grandeur et la beauté de l'ensemble.

J'ai presque honte de donner une esquisse si décharnée d'un si majestueux tableau; mais je me flatte d'en avoir dit assez pour faire voir du moins que ce qu'il y a de caractéristique dans ce sujet exige plus de latitude que n'en accorde la règle des deux unités. Supposons maintenant que Shakespeare, après avoir composé son Richard II, l'eût communiqué à un critique persuadé de la nécessité de cette règle. Celui-ci lui aurait probablement dit: Il y a dans votre pièce de fort belles situations et surtout d'admirables sentimens; mais la vraisemblance y est déplorablement choquée. Vous transportez votre public de Londres à Coventry, du comté de Glocester dans le pays de Galles, du parlement au château de Flint; il est impossible au spectateur de se faire l'illusion nécessaire pour vous suivre. Il y a contradiction entre les situations diverses où vous voulez le placer et la situation réelle où il se trouve. Il est trop sûr de n'avoir pas changé de place, pour pouvoir imaginer qu'il a fait tous ces voyages que vous exigez de lui.

Je ne sais. mais il me semble que Shakespeare aurait été bien étonné de telles objections. Eh grand Dieu! aurait-il pu répondre, que parlez-vous de déplacemens et de voyages? Il n'en est point question ici; je n'y ai jamais songé, ni mes spectateurs non plus. Je mets sous les yeux de ceux-ci une action qui se déploie par degrés, qui se compose d'événemens qui naissent successivement les uns des autres, et se passent en différens lieux; c'est l'esprit de l'auditeur qui les suit, il n'a que faire de voyager ni de se

figurer qu'il voyage. Pensez-vous qu'il soit venu au théâtre pour voir des événemens réels? et me suis-je jamais mis dans la the de lui faire une pareille illusion? de lui faire croire que ce qui sait être déjà arrivé il y a quelques centaines d'années arrive aujoud'hui de nouveau? que ces acteurs sont des hommes réellement occupés des passions et des affaires dont ils parlent, et dont il

parlent en vers?

Mais, j'ai trop oublié, Monsieur, que ce n'est pas sur l'objection tirée de la vraisemblance que vous fondez le maintien des règles, mais bien sur l'impossibilité de conserver sans elles l'unité d'action et la fixité des caractères. Voyons donc si cette objection peut s'appliquer à la tragédie de Richard II. Eh! comment s'y prendrait-on, je vous le demande avec curiosité, pour prouver que l'action n'y est pas une, que les caractères n'y sont pas constans, et cela parce que le poète est resté dans les lieux et dans les temps donnés par l'histoire, au lieu de se renfermer dans l'espace et dans la durce que les critiques ont mesurés de leur chef à toutes les tragedies? Qu'aurait encore répondu, Shakespeare à un critique qui serait venu lui opposer cette loi des vingt-quatre heures? Vingt-quatre heures! aurait-il dit: mais pourquoi? La lecture de la chronique de Holingshed a fourni à mon esprit l'idée d'une action simple et grande, une et variée. pleine d'intérêt et de leçon; et cette action, j'aurais été la défigurer, la tronquer de pur caprice! L'impression qu'un chroniqueur a produite en moi, je n'aurais pas cherché à la rendre, à ma manière, à des spectateurs qui ne demandaient pas mieux! j'aurais été moins poëte que lui! Je vois un événement dont chaque incident tient à tous les autres et sert à les motiver ; je vois des caractères fixes se développer en un certain temps et en certains lieux: et pour donner l'idée de cet évenement, pour peindre ces caractères, il faudra absolument que je mutile l'un et les autres au point où la durée de vingt-quatre heures et l'enceinte d'un palais suffiraient à leur développement?

Il y aurait, Monsieur, je l'avoue, dans votre système, une autre réplique à faire à Shakespeare: on pourrait lui dire que cette attention qu'il a eue à reproduire les faits dans leur ordre naturel, et avec leurs circonstances principales les plus avérées l'assimile plutôt à un historien qu'à un poête. On pourrait ajouter que c'est la règle des deux unités qui l'aurait rendu poëte, en le forçant à créer une action, un nœud, des péripéties; car « c'est « ainsi, » dites-vous, « que les limites de l'art donnent l'essor à « l'imagination de l'artiste, et le forcent à devenir créateur. » C'est bien là, j'en conviens, la véritable conséquence de cette regle; et la plus l'égère connaissance des théâtres qui l'ont admise prouve de reste qu'elle n'a pas manqué son effet. C'est un grand avantage selon vous: j'ose n'être pas de cet avis, et regarder au contraire l'effet dont il s'agit comme le plus grave inconvénient de la regle dont il résulte; oui, cette nécessité de créer, imposée arbitrairement à l'art, l'écarte de la verité, et le détériore à la fois

dans ses résultats et dans ses moyens.

Je ne sais si je vais dire quelque chose de contraire aux idées reçues; mais je crois ne dire qu'une vérité très-simple, en avancant que l'essence de la poésie ne consiste pas à inventer des faits: cette invention est ce qu'il y a de plus facile et de plus vulgaire dans le travail de l'esprit, ce qui exige le moins de réflexion, et même le moins d'imagination. Aussi n'y a-t-il rien de plus multiplié que les créations de ce genre; tandis que tous les grands monumens de la poésie ont pour base des événemens donnés par l'histoire, ou, ce qui revient ici au même, par ce qui a été regarde une fois comme l'histoire.

Quant aux poëtes dramatiques en particulier, les plus grands de chaque pays ont évité, avec d'autant plus de soin qu'ils ont eu plus de genie, de mettre en drame des faits de leur création; et à chaque occasion qui s'est présentée de leur dire qu'ils avaient substitué, sur des points essentiels, l'invention à l'histoire, loin d'accepter ce jugement comme un éloge, ils l'ont repoussé comme une censure. Si je ne savais combien il y a de témérité dans les assertions historiques trop genérales, j'oserais affirmer qu'il n'y a pas, dans tout ce qui nous reste du théâtre tragique des Grecs, ni même dans toute leur possie, un seul exemple de ce genre de création, qui consiste à substituer aux principales causes connues d'une grande action, des causes inventées à plaisir. Les poëtes grecs prenaient leurs sujets, avec toutes leurs circonstances importantes, dans les traditions nationales. Ils n'inventaient pas les événemens; ils les acceptaient tels que les contemporains les avaient transmis; ils admettaient, ils respectaient l'histoire telle que les individus, les peuples et

le temps l'avaient faite.

Et, parmi les modernes, voyez, Monsieur, comme Racine cherche, dans toutes ses préfaces, à prouver qu'il a été fidèle à l'histoire; comme, jusque dans les sujats fabuleux, il songe toujours à s'appuyer sur des autorités. Ne trouvant pas convenable de terminer par le sacrifice d'Iphig nie la tragédie qui en porte le nom, et n'osant faire de son chef une chose contraire à la tradition la plus accr ditée là-dessus, il se félicite d'avoir trouvé, dans Pausanias, le personnage d'Ériphile, qui lui fournit un autre dénouement: « l'heureux personnage d'Eriphile, sans lequel. » dit-il, « je n'aurais jamais osé entreprendre cette tragéde. » Eh quoi ce personnage dont Racine avait un si grand besoin, n'aurait-il donc pu l'inventer; ou quelque chose d'équivalent? Ce genre d'invention, libéralement départi par la nature à deux ou trois cents auteurs tragiques, Racine ne l'aurait pas eu? Voyez si ces auteurs sont jamais embarrassés à denouer leur pièces lorsqu'il ne s'agit pour cela que d'inventer un personnage ou un prodige! Non, non, Racine n'était pas dépourvu d'une faculté si commune chez les poëtes: mais Racine, doué d'un sentiment exquis de la verité et des convenances, savait que, dans les sujets historiques, un fait qui n'a pas existé et que l'on voudrait donner comme cause ou comme résultat d'autres faits réels et connus,

n'a pas non plus de vérité poétique. Dans les sujets fabuleu même, il sentait que ce qui a fait partie d'une tradition, ce qu a été cru par tout un peuple, a toujours un genre et un degn d'importance que ne peut obtenir la fiction isolée et arbitrain de l'homme qui se renferme dans son cabinet pour y forger de bouts d'histoire, selon son besoin et son goût. Mais, dira-t-o peut-être, si l'on enlève au poëte ce qui le distingue de l'histo rien, le droit d'inventer les faits, que lui reste-t-il? Ce qui lu reste? la poésie; oui, la poésie. Car enfin que nous donne l'his toire? des événemens qui ne sont, pour ansi dire, connus qu par leurs dehors; ce que les hommes ont exécuté: mais ce qu'il ont pensé, les sentimens qui ont accompagné leurs délibération et leurs projets, leurs succès et leurs infortunes; les discour par lesquels ils ont fait ou essayé de faire prévaloir leurs pas sions et leurs volontés sur d'autres passions et sur d'autres ve lont s, par lesquels ils ont exprimé leur colère, épanché leu tristesse, par lesquels, en un mot, ils ont révéle leur individus lité: tout cela, à peu de choses près, est passé sous silence pa l'histoire: et tout cela est le domaine de la poésie. Eh! qu'il serai vain de craindre qu'elle y manque jamais d'occasions de crée dans le sens le plus sérieux et peut-être le seul sérieux de ce mot Tout secret de l'âme humaine se dévoile, tout ce qui fait le grands événemens, tout ce qui caractérise les grandes destinées se decouvre aux imaginations douées d'une force de sympathi suffisante. Tout ce que la volonté humaine a de fort ou de my térieux, le malheur, de religieux et de profond, le poëte peut l deviner; ou, pour mieux dire, l'apercevoir, le saisir et le rendre Lorsque l'on montra à César la tête de Pompée, César pleura su son illustre ennemi, et fit voir beaucoup d'indignation contre le lâches auteurs de sa mort. Voilà ce que nous savons par l'histoire Maintenant, lorsque Corneille fait prononcer par Philippe ces pa roles qu'il met dans la bouche de César,

> Restes d'un demi-dieu dont à peine je puls égaler le grand nom, tout vainqueur que j'en suis, De ces traîtres, dit-il, voyez punir les crimes.

Corneille n'invente pas un fait, il n'invente pas même un sentiment; ces vers sont cependant une création, et une belle création poétique. Ce que Corneille a trouvé, c'est une expressior par laquelle un homme tel que César a pu convenablement manifester son caractère, dans la circonstance donnée. Le poëte a tra duit, en quelque sorte, en sa langue, les larmes du guerriei victorieux sur le sort tragique du héros vaincu. Ce mélange de magnanimité et d'hypocrisie, de générosité et de politique, cette dissimulation de toute joie dans un excès de fortune, cette émotion de pitié qui vient d'un certain retour sur lui-même et de se réflexion sur la fin si misérable d'un homme naguere si puissant tous ces sentimens, dont l'histoire ne donne que le résultat abstrait, Corneille les a mis en paroles, et dans des paroles que Cesar aurait pu prononcer.

Il est cependant certain que, si l'on interdisait au poëte toute faculté d'inventer des événemens, on se priverait d'un très grand nombre de sujets de tragédie. Cette faculté lui doit donc être accordée, ou, pour mieux dire, elle est donnée par les principes de l'art: mais quelle en est la limite? à partir de quel point

l'invention commence-t-elle à devenir vicieuse?

Les critiques ont admis généralement les deux principes: qu'il ne faut point falsifier l'histoire, et que l'on peut, que l'on doit même souvent y ajouter des circonstances qui ne s'y trouvent point, pour rendre l'action dramatique. Ils ont ensuite cherche une règle qui pût concilier ces deux principes, et sont à peu près convenus d'admettre celle-ci: que les incidens inventés ne doivent pas contredire les faits les plus connus et les plus im portans de l'action représentée. La raison qu'ils en ont donnée est que le spectateur ne peut pas ajouter foi à ce qui est con-traire à une vérité qu'il connaît. Je crois la règle bonne, parce qu'elle est fondée sur la nature, et assez vague pour ne pas devenir une gene gratuite dans la pratique; j'en crois même la raison fort juste mais il me semble qu'il y a à cette règle une autre raison plus importante, plus inhérente à l'essence de l'art, et qui peut donner une direction plus sûre et plus forte pour l'appliquer avec succès; cette raison est que les causes historiques d'une action sont essentiellement les plus dramatiques et les plus intéressantes. Les faits, par cela même qu'ils sont conformes à la vérité pour ainsi dire matérielle, ont au plus haut degré le caractère de vérité poétique que l'on cherche dans la tragédie : car quel est l'attrait intellectuel pour cette sorte de composition? Celui que l'on trouve à connaître l'homme, à découvrir ce qu'il y a dans sa nature de réel et d'intime, à voir l'effet des phénomènes extérieurs sur son âme, le fond des pensées par lesquelles il se détermine à agir; à voir, dans un autre homme, des sentimens qui puissent exciter en nous une véritable sympathie. Quand on raconte une histoire à un enfant, il ne manque jamais de faire cette question: Cela est-il vrai? Et ce n'est pas là un goût particulier de l'enfance; le besoin de la vérité est l'unique chose qui puisse nous faire donner de l'importance à tout ce que nous apprenons. Or, le vrai dramatique, où peut-il mieux se rencontrer que dans ce que les hommes ont réellement fait? Un poëte trouve dans l'histoire un caractère imposant qui l'arrête, qui semble lui dire: Observe-moi, je t'apprendrai quelque chose sur la nature humaine; le poëte accepte l'invitation; il veut tracer ce caractère, le développer: où trouvera-t-il des actes extérieurs plus conformes à la véritable idée de l'homme qu'il se propose de peindre que ceux que cet homme a effectivement exécutés? Il a eu un but; il y est parvenu, ou il a échoué: où le poëte trouvera-t-il une révélation plus sûre de ce but et des sentimens qui portaient son personnage à le poursuivre que dans les moyens choisis par celui-ci même? Poussons la proposition un peu plus loin pour la compléter. Notre poëte

rencentre de même dans l'histoire une action qu'il se plaît considérer, au fond de laquelle il voudrait pénétrer; elle est à intéressante qu'il désire la connaître dans toutes ses parties de n donner l'idée la plus vraie, la plus entière et la plus viva. Pour y parvenir où cherchera-t-il les causes qui l'ont provoque qui en ont decidé l'accomplissement, si ce n'est dans les fait

mêmes qui ont été ces causes?

C'est peut-être faute d'avoir observé ce rapport entre la vérité matérielle des faits et leur vérité poétique que les critiques ont apporté à la règle dont j'ai parlé une exception qui ne me semble pas raisonnable. Ils ont dit que lorsque les principales circonstances d'une histoire netaient pas très-connues, on pouvait les alterer, ou leur en substituer d'autres de pure invention: mais, ou je me trompe fort, ou cela ne s'appelle pas faciliter at poëte la disposition de son sujet; c'est plutot lui oter les moyens les plus sûrs d'en tirer parti. Qu'importe que ces événemens soient ou non connus du spectateur? Si le poëte les a trouvés, c'est un fil qui lui est donné pour arriver au vrai; pourquoi l'abandonnerait-il? Il tient quelque chose de réel, pourquoi le rejeter? pourquoi renoncer volontairement aux grandes leçons de l'histoire? A quoi bon créer une action, un nœud, des péripéties, pour motiver un résultat dont les motifs sont des Voudrait-on par hasard faire voir comment s'y prendrait la nature humaine pour agir si elle avait adopté la règle des deux unités? On croit sans doute faire autre chose; mais, sérieuse-ment, fait-on autre chose que cela dans toutes ces créations où la vérité est altérée à si grands frais et avec des effets si mesquins?

Ainsi donc, trouver dans une série de faits ce qui les constitue proprement une action, saisir les caractères des acteurs. donner à cette action, et a ces caractères un développement harmo-nique, compléter l'histoire, en restituer, pour ainsi dire, la partie perdue, imaginer même des faits là où l'histoire ne donne que des indications, inventer au besoin des personnages pour représenter les mœurs connues d'une époque donnée, prendre enfin tout ce qui existe et ajouter ce qui manque, mais de manière que l'invention s'accorde avec la réalité, ne soit qu'un soyen de plus de la faire ressortir, voilà ce que l'on peut raisonnablement dire créer; mais substituer des faits imaginaires à des faits constatés, conserver des résultats historiques et en rejeter les causes parce qu'elles ne cadrent pas avec une poétique convenue, en supposer d'autres par la raison qu'elles peuvent mieux s'y adapter, c'est évidemment oter à l'art les bases de la nature. Veut-on que ce soit là une création? à la bonne heure; mais ce sera du moins une création à peu près semblable à celle d'un peintre qui, voulant absolument faire entrer dans un paysage plus d'arbres que l'espace figuré sur la toile ne peut en contenir, les presserait les uns contre les autres, et leur donnerait à tous une forme et un port que

n'ont pas les arbres de la nature.

L'application que vous faites, Monsieur, de votre théorie au sujet historique de Carmagnola, me paraît à moi-même très propre à servir d'exemple pour expliquer et justifier les idées que je viens de vous soumettre. Je crains seulement, en me servant de cet exemple, d'avoir l'air de repousser votre critique et de défendre ma tragédie: mais s'il vous est resté quelque léger souvenir de la manière dont j'ai traité ce sujet, veuillez, Monsieur, l'écarter tout-à-fait de votre esprit, et vous en tenir à examiner seulement ce qu'il peut fournir, tel qu'il est dans l'histoire, à un poëte dramatique; et je vous exposerai les motifs qui me détourneraient de le traiter de la manière que vous proposez.

Permettez-moi de remettre ici encore une fois sous les yeux du lecteur une partie du plan que vous tracez pour cette tra-

gédie.

« Ne pouvait-on pas d'ailleurs faire en sorte que Carmagnola, « sollicité par le duc de Milan, se trouvât un moment maître « du sort de la république? La parenté de sa femme avec le duc, « son empire sur les autres condottieri, et l'assistance du peu-

e ple, pouvaient amener naturellement cette situation. Le poëte « eût ainsi mis en présence, dans l'âme du héros, les sentimens

« de l'homme d'honneur avec l'imagination turbulente du chef

« d'aventuriers; et Carmagnola, abandonnant par vertu le pro-« jet de livrer Venise qui veut le perdre, n'en cût été que plus « intéressant lorsqu'il succombe, tandis que ce même projet eût

« servi à motiver et à peindre la timide et cruelle politique du

« sénat. »

Ce plan est très ingénieux dans le système que vous croyez le meilleur; quant à moi, ce qui m'empêcherait de l'adopter, c'est que rien de tout ce que vous y faites entrer n'a existé. Il est vrai que des sénateurs, exerçant la puissance souveraine, ont envoyé à la mort un général qui avait été leur bienfaiteur et leur ami; mais cette puissance que vous voudriez attribuer à celui-ci. il ne l'a jamais eue, et le senat vénitien n'a jamais eu non plus ces craintes par lesquelles vous voudriez motiver ce qu'il a fait. Il l'a cependant fait; il a eu des motifs pour le faire; la connaissance de ces motifs est d'un grand intérêt, je dis d'un grand intérêt dramatique, parce qu'il est très intéressant de voir les véritables pensées par lesquelles les hommes arrivent à commettre une grande injustice: c'est de cette vue que peuvent naître de profondes émotions de terreur et de pitié, si l'on veut caractériser la tragédie par la propriété de produire ces émotions. Or ces motifs où puis-je les trouver? nulle autre part que dans l'histoire même; ce n'est que là que je puis découvrir le carac-tère propre des hommes et de l'époque que je veux peindre. Eh bien! un des traits les plus prononcés de cette époque, et l'un de ceux qui contribuent le plus à lui donner une physionomie toute particulière, une couleur toute locale, c'est une jalousie si apre de commandement et d'autorité, c'est une défiance si alerte

et si soupçonneuse de tout ce qui pouvait, je ne dis pas les anéantir. mais les entraver un instant; c'est un besoin si outré de considération politique, que l'on se portait facilement au crime pour défendre non seulement le pouvoir mais la réputation du pouvoir. Ces idées étaient tellement prédominantes, qu'elles modifiaient tous les caracté res, ceux des gouvernés comme ceux des gouvernans, et que l'on aurait fait une politique, une morale, et, ce qui est horrible à dire, une morale religieuse, qui pussent aller avec elles. On regardait si peu la vie des hommes comme une chose sacrée qu'il ne semblait pas nécessaire d'attendre qu'elle fût réellement dangereuse pour la leur ôter. On avait si bien pris ses précautions contre les mauvaises conséquences d'une condamnation illégale, l'opinion publique était si muette ou si pervertie, que les hommes placés à la tête de l'état, loin d'avoir à redouter une punition, appréhendaient à peine le blâme. C'est dans de telles circonstances, c'est au milieu de telles institutions, que je vois un homme en opposition avec elles par tout ce qu'il y a en lui de généreux, de noble ou d'impétueux, mais forcé toutefois de s'y ployer, pour pouvoir exercer l'activité de son âme, pour pouvoir être, comme on dit, quelque chose. Je vois cet homme, célèbre par ses vic-toires, recherché par les puissances, parce qu'elles en avaient besoin, et détesté par elles à cause de sa supériorité et de son humeur indocile et fière. Car, qu'il fût incapable de ployer sous la volonté d'autrui, sa brouillerie avec le duc de Milan qu'il avait remis sur le trône, et la résolution prise par le sénat de Venise de le tuer, le font assez voir: qu'il y eût aussi en lui de la témérité et une grande confiance en sa fortune, on n'en peut douter à la facilité avec laquelle il crut aux fausses protestations d'amitié de ceux qui voulaient le perdre, avec laquelle il donna dans leurs piéges et devint leur victime.

J'observe, dans l'histoire de cette époque, une lutte entre le pouvoir civil et la force militaire, le premier aspirant à être indépendant, et celle-ci à ne pas obéir. Je vois ce qu'il y avait d'individuel dans le caractère de Carmagnela éclater et se développer par des incidens nés de cette lutte. Je trouve que, parmi ceux qui ont décidé de son sort, il y avait des hommes qui étaient ses ennemis personnels, qu'il avait blessés dans les points les plus sensibles de leur orgueil, qu'il avait offensés comme in-dividus et comme gouvernans; je lui trouvo anssi des amis, mais des amis qui n'ont pas su ou pu le sauver. Enfin je lui vois une épouse, une fille, compagnes dévouées, mais étrangères aux agitations de la vie politique, et qui ne sont là que pour recevoir la part de bonheur ou de souffrance que leur fera l'homme dont elles dépendent. Voilà en partie ce que ce sujet me semble présenter de poétique, voilà ce que je voudrais savoir peindre et expliquer, si j'avais à traiter de nouveau ce sujet. Mais je ne pourrais jamais, je l'avoue, le traiter en y introduisant les mécontentemens populaires: il n'y en a pas eu, ou au moins il n'en a point paru. Cela aurait changé totalement la face des choses. Je ne voudrais pas non plus y faire entrer les alarmes de la famille de Carmagnola, excitées par les bruits qui circulent sur les intentions perfides du senat. C'était le grand caractère de cette époque, que les résolutions importantes, surtout lorsqu'elles étaient iniques, ne fussent jamais précédées de bruits: rien n'avertissait la victime. On ne peut changer ces circonstances sans êter à la peinture de ces mœurs ce qu'elle a de plus saillant et de plus instructif. Expliquer ce que les hommes ont senti, voulu et souffert, par ce qu'ils ont fait, voilà la poésie dramatique: créer des faits pour y adapter des sentimens, c'est la grande tâche des romans, depuis mademoiselle Scudéri jusqu'à nos

ours.

Je ne prétends pas pour cela que ce genre de composition soit essentiellement faux; il y a certainement des romans qui méritent d'être regardés comme des modèles de vérité poétique; ce sont ceux dont les auteurs, après avoir conçu, d'un manière précise et sûre, des caractères et des mœurs, ont inventé des actions et des situations conformes à celles qui ont lieu dans la vie réelle, pour amener le développement de ces caractères et de ces mœurs: je dis seulement que, comme tout genre a son écueil particulier, celui du genre romanesque c'est le faux. La pensée des hommes se manifeste plus ou moins clairement par eurs actions et par leurs discours; mais, alors même que l'on part de cette large et solide base, il est encore bien rare d'atteindre à la vérité dans l'expression des sentimens humains. A côte d'une idée claire, simple et vraie, il s'en présente cent qui sont obscures, ou fausses; et c'est la difficulté de dégager nettement la première de celles-ci qui rend si petit le nombre des bons poëtes. Cependant les plus médiocres eux-même sont souvent sur la voie de la vérité: ils en ont toujours quelques indices plus ou moins vagues; seulement ces indices sont difficiles à suivre : mais que sera-ce si on les néglige, si on les dédaigne? Or c'est la faute qu'ont commise la plupart des romanciers en inventant les faits; et il en est arrivé ce qui devait en arriver, que la vérité leur a échappé plus souvent qu'à ceux qui se sont tenus plus près de la réalité; il en est arrivé qu'ils se sont mis peu en peine de la vraisemblance, tant dans les faits qu'ils ont imaginés que dans les caractères dont ils ont fait sortir ces faits; et qu'à force d'inventer d'histoires, de situations neuves, de dangers inattendus, d'oppositions singulières de passions et d'intérêts, ils ont fini par créer une nature humaine qui ne ressemble en rien à celle qu'ils avaient sous les veux, ou, pour mieux dire, à celle qu'ils n'ont pas su voir. Et cela est si bien arrivé que l'épithète de romanesque a été consacree pour désigner généralement, à propos de sentimens et de mœurs, ce genre particulier de fausseté, ce ton factice, ces traits de convention qui distinguent les personnages de roman.

Dire que co goût romanesque a envahi le théâtre, et que même les plus grands poëtes ne s'en sont pas toujours préservés, ce n'est pas hasafder un jugement; c'est tout simplement répéter un plainte de ja ancienne, et qui devient tous les jours plus générale, une plainte que la vérité a arrachée aux admirateurs les plus sincères et les plus éclairés de ces grands poètes. Laissant à côté toutes les causes du mal qui sont étrangères à la question actuelle, et qui d'ailleurs ont déjà été l'objet de beaucoup du recherches ingénieu es et savantes, quoique détachées et incomplètes, je me bornerai à hasarder quelques indications légères sur la part que peut y avoir la règle des deux unités.

D'abord elle force l'artiste, comme vous dites. Monsieur, a devenir createur. J'ai déjà dit quelques mots de ca que me semble ce genre de creation; permettez-moi de revenir sur ce point im-

portant; je voudrais le développer un peu plus.

mes entreprises.

D'où vient l'attrait que nous éprouvens à considérer une telle action? pourquoi la trouvons-nous non seulement vraisemblable. mais intéressante? c'est que nous en discernons les causes réelles : c'est que nous suivons, du même pas, la marche de l'esprit humain et celle des événemens particuliers présens à notre imagination. Nous découvrons dans une série donnée de faits, une partie de notre nature et de notre destinée; nous finissons par dire en nous-mêmes: Dans de telles circonstances, à l'aide de tels moyens, avec de tels hommes, les choses devaient arriver ainsi. La creation imposée par la régle des deux unités consiste à dé-ranger tout cela, et à donner à l'effet principal que l'on a conservé et que l'on représente une autre série de causes nécessairement differentes et qui doivent néanmoins être également vraisemblables et intéressantes; à déterminer par conjecture ce qui. dans le cours de la nature, a été inutile, à faire mieux qu'elle enfin. Or commont a-t-on dû s'y prendre pour atteindre cet inconcevable but?

Nous avons vu Corneille demander la permission de faire aller les événemens plus vite que la vraisemblance ne le permet, c'est-à-dire plus vite que dans la réalité. Or ces événemens que la tragédie représente de quoi sont-ils le résultat? de la volonté de certains hommes, mus par certaines passions. Il a donc fallu faire naître plus vite cette volonté en exagérant les

-- nassions, en les dénaturant. Pour qu'un personnage en vienne en vingt-quatre heures à une résolution décisive, il faut absolu-👱 ment un autre degré de passion que celle contre laquelle il s'est debattu pendant un mois. Ainsi cette gradation si intéressante par laquelle l'âme atteint l'extrémité, pour ainsi dire, de ses sentimens, il a fallu y renoncer en partie; toute peinture de ces passions qui prennent un peu de temps pour se manifester, il a fallu la négliger; ces nuances de caractères qui ne se laissent apercevoir que par la succession de circonstances toujours diverses et toujours lices, il a fallu les supprimer ou les confondre. Il a été indispensable de recourir à des passions excessives, à des passious assez fortes pour amener brusquement les plus violens partis. Les poëtes tragiques ont été, en quelque sorte, réduits à ne peindre que ce petit nombre de passions tranchées et do-minantes, qui figurent dans les classifications idéales des pédans de morale. Toutes les anomalies de ces passions, leurs variétés infinies, leurs combinaisons singulières qui, dans la réalité des choses humaines, constituent les caractères incividuels, se sont trouvées de force exclues d'une scène où il s'agissait de frapper brusquement et à tout risque de grands coups. Ce fond général de nature humaine, sur lequel se dessinent. pour ansi dire, les individus humains, on n'a eu ni le temps ni la place de le déployer: et le thaûtre s'est rempli de personnages fictifs, qui y ont figure comme types abstraits de certaines passions, plutôt que comme des êtres passionnés. Ainsi l'on a eu des allégories de l'amour ou de l'ambition, par exemple, plutôt que des amans ou des ambitieux. De là cette exageration, ce ton convenu, cette uniformité des caractères tragiques, qui constituent proprement le romanesque. Aussi arrive-t-il souvent, lorsqu'en assiste aux représentations tragiques, et que l'on compare ce qu'on y a sous les youx, co que l'on y entend, à co que l'on connaît des hommes et de l'homme, que l'on est tout surpris de voir une autre générosité, une autre pitié, une autre politique, une autre colère que celles dont on a l'idée ou l'expérience. On entend faire, et faire au sérieux, des raisonnemens que, dans la vie réelle, on no manquerait pas de trouver fort étranges; et l'on voit de graves personnages se regler, dans leurs déterminations, sur des maximes et sur des opinions qui n'ont jamais passé par la tête de personne.

Que si, ne voulant pas accélérer les événemens connus, on préfère d'en substituer quelques-uns de pure invention, surtout pour amener le dénoûment, on reste à peu près dans les mêmes inconvéniens En effet, dès que l'on se propose de faire agir, en peu d'heures et dans un lieu très resserré, des causes qui opèrent une révolution grande et complète dans la situation ou dans l'âme des personnages, il faut de toute nécessite donner à ces causes une force que n'auraient pas eue les causes reelles; car, si elles l'avaient eue, on ne les aurait par écartées pour en inventer d'antres. Il faut de rudes chocs, de terribles passions, et

des déterminations bien précipitées, pour que la catastrophe d'une action éclate vingt-quatre heures au plus tard après son commencement. Il est impossible que des personnages à qui l'on prescrit tant de fougue et d'impétuosité, ne se trouvent pas entre eux dans des rapports outrés et factices. Le cadre tragique étant de la même dimension pour tous les sujets, il en est resulté que les objets qui s'y meuvent ont dû avoir à peu près une même allure; de la l'uniformité, non seulement dans les passions agissantes, mais dans la marche même de l'action, uniformité telle, qu'on en est venu à compter et à mesurer le nombre de pas qu'elle doit faire à châque acte, et par lesquels elle doit se précipiter de l'exposition au nœud, et du nœud à la catastrophe. Des génies du premier ordre ont travaillé dans ce système : ad-

Des gennes du premier ordre ont travaille dans ce système: admirons-les doublement d'avoir su produire de si rares beautes au milieu de tant d'entraves; mais nier les fautes nécessaires où le système les a entraînés, ce n'est pas montrer un amour raisonné de l'art, ce n'est pas s'intéresser à sa perfection, ce n'est pas même montrer pour ces beaux génies un respect bien sincère; une admiration de ce genre a tout l'air d'une admiration de cour-

tisan.

Les faux événemens ont produit en partie les faux sentimens, et ceux-ci, à force d'être répétés, ont fini par être réduits en maximes. C'est ainsi que s'est formé ce code de morale théatrale, opposé si souvent au bon sens et à la morale véritable, contre lequel se sont élevés, particulièrement en France, des écrits qui

restent, et auxquels on a fait des réponses oubliées.

Il ne faudrait pas, j'en conviens, trop insister sur l'influence que ces fausses maximes, pompeusement étalées et mises en action dans la tragédie, ont pu exercer sur l'opinion; mais l'on ne saurait non plus nier qu'elles n'en aient eu quelqu'une ; car enfin le plaisir que l'on éprouve à entendre répéter ces maximes ne peut venir que de ce qu'on les trouve vraies, et de ce que l'on peut y donner son assentiment. On les adopte donc, et, lorsqu'ensuite il se prézente, dans la vie reelle, quelque incident auquel elles sont applicables, il est tout simple que l'on se les rappelle. Ce serait neut-être une recherche curieuse que celle des opinions que la théatre a introduites dans la masse des idées morales. Je n'ai garde de l'entreprendre ici; mais je ne veux pas rejeter l'occasion de citer au moins un exemple de cette influence des doctrines thestrales; je veux parler de celle du suicide; elle est on ne peut plus commune dans la tragédie, et la cause en est claire: on y met ordinairement les hommes dans des rapports si forcés; on les fait entrer dans des plans où il est si difficile que tous puissent s'arranger; on leur donne une impulsion si violente vers un but exclusif, qu'il n'y a pas moyen de supposer que ceux qui le man-quent en prendront leur parti, et trouveront encore dans la vie quelque chose qui leur plaise, quelque intérêt digne de les occuper: ce sont des malencontreux dont le poëte se débarrasse bien vite par un coup de poignard.

A force de pratique on a dû en venir à la théorie, et un poste a donné la formule morale du suicide dans ces deux vers célèbres:

> Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, La vie est un opprobre, et la mort un devoir.

Mais lorsqu'on sort du théâtre, et que l'on entre dans l'expérience et dans l'histoire, dans l'histoire même des nations païennes, on voit que les suicides n'y sont pas à beaucoup près aussi fréquens que sur la scène, surtout dans les occasions où les poëtes tragiques y ont recours. On voit des hommes qui ont subi les plus grands malheurs ne pas concevoir l'idée du suicide, ou la répousser comme une faiblesse et comme un crime. Certes l'époque où nous nous trouvons a été bien féconde en catastrophes signalées, en grandes espérances trompées; voyons-nous que beaucoup de suicides s'en soient suivis? non; et si la manie en est devenue de nos jours plus commune, ce n'est pas parmi ceux qui ont joué un grand rôle dans le monde, c'est plutot dans la classe des joueurs malheureux, et parmi les hommes qui n'ent ou croient n'avoir plus d'intérét dans la vie dés qu'ils ont perdu les biens les plus vulgaires: car les âmes les plus capables de vastes projets sont d'ordinaire celles qui ont le plus de force, le plus de résignation dans les revers. N'est-il donc pas un peu surprenant de voir que l'on ait gardé ces maximes de suicide précisément pour les grandes occasions et pour les grands personnages? et n'est-ce pas à cette habitude théatrale qu'il faut attribuer l'étonnement que tant de personnes ont manifesté lorsqu'elles ont vu des hommes qui ne se donnaient pas la mort après avoir essuyé de grands revers? Accoutumées à voir les personnages tragiques décus mettre fin à leur vie en débitant quelques pompeux alexandrins ou quelques endécasyllabes harmonieux, serait-il étrange qu'elles se fussent attendues à voir les grands personnages du monde réel en faire autant dans les cas semblables? Certes il faut plaindre les insensés qui, désespérant de la providence, concentrent tellement leurs affections dans une seule chose, que perdre cette chose ce soit avoir tout perdu, ce soit n'avoir plus rien à faire dans cette vie de perfectionnement et d'épreuve? Mais transformer cet égarement en magnanimité, en faire une espèce d'obligation, un point d'honneur, c'est jeter de déplorables maximes sur le théâtre, sans se demander si elles n'iront jamais au-delà, si elles ne tendront pas à corrompre la morale des peuples.

On a beaucoup reproché aux poëtes dramatiques de l'école française, sans en excepter ceux du premier ordre, d'avoir donné, dans leurs tragédies, une trop grande part à l'amour; surtout d'avoir fréquemment subordonné à une intrigue amourouse des événemens de la plus haute importance, et où il est bien constaté que l'amour ne fut jamais pour rien. Je ne veux pas décider ici si ces reproches sont fondés ou non; mais je ne puis me défondre d'observer que parmi les causes qui ont concouru à rendre l'amour si dominant sur le théâtre français, on n'a jamais compté

la règle des deux unités. Elle a dû cependant y être pour quelque chose. Cette règle, en effet, a forcé le poëte à se restreindre à m nombre plus limité de moyens dramatiques, et parmi ceux qui lui restaient, il était naturel qu'il s'arrêtât de préférence à ceu que lui fournissait la passion de l'amour, cette passion étant à toutes la plus féconde en incidens brusques, rapides, et partait plus susceptibles d'être renfermés dans le cadre étroit de la règle.

Pour produire une révolution dans une tragédie fondée sur l'amour, pour faire passer un personnage de la joie à la douleur. d'une résolution à la résolution contraire, il suffit des incidens en eux-mêmes les plus petits et les plus détachés de la chaîne générale des événemens. Ici vraiment les faits occupent la moindre place possible en durée comme en espace. La découverte d'an rival est bientôt faite; un dédain, un sourire, quelques mots qui donnent l'espérance ou qui la détruisent sont bientôt échappe, bientôt entendus, et ont bientôt produit leur effet. Il est difficile, par exemple, de trouver une tragédie où l'action marche avec plus de rapidité et de suite, précipitée par les oscillations et les obstacles même qui semblent devoir l'arrêter, que celle d'Andromaque. Bacine n'a point ou de difficulté à faire entrer une telle action dans le cadre resserré du système qu'il avait adopté, parce que tout, dans cette action, dépend d'une pensée d'Andromaque et de la résolution qu'elle va prendre. Mais les grandes actions historiques ont une origine, des impulsions, des tendances, des obstacles bien différens et bien autrement compliqués; elles ne se laissent donc pas si aisement reduire, dans l'imitation, à des conditions qu'elles n'ont pas eues dans la réalité.

pas être sans influence sur sa tendance morale: on ne pouvait pas se borner à sacrifier au développement de cette passion tous les autres incidens dramatiques, il fallait encore lui subordonner tous les autres sentimens humains, et plus rigoureusement les plus importans et les plus nobles. Je n'ignore pas que le poëte tragique écarte avec soin ce qui n'est pas relatif à l'intérêt qu'il se propose d'exciter, et en cela îl fait très bien; mais je crois que tous les intérêts qu'il introduit dans son plan il doit les développer, et que si des élémens d'un intérêt plus sérieux et plus élevé que celui qu'il aspire particulièrement à produire tiennent ellement à son sujet qu'il n'ait pu les écarter tout-à-fait, il est obligé de leur donner, dans l'imitation, cette préen i ence qu'ils doivent avoir dans le cœur et dans la raison du spectateur. Or c'est ce que le système tragique, où l'amour domine, n'a pas toujours permis: il a, si je ne me trompe, forcé quelquefois de grands poëtes à rejeter dans l'ombre ce qu'il y avait dans leurs sujets de plus pathétique et d'incontestablement principal; il est quelquefois arrivé à ces poëtes, après avoir touché par hasard, et comme à la

dérobée, les cordes du cœur humain les plus graves et les plus morales, d'etre obligés de les abandonner bien vite, pour ne pas

Cette part capitale donnée à l'amour dans la tragédie ne pouvait

courir le risque de compromettre l'effet des émotions amoureuses, auquel tendait principalement leur plan.

Avec l'admiration profonde que doit avoir pour Racine tout homme qui n'est pas dépourvu de sentiment poétique, et avec l'extrême circonspection qu'un étranger doit porter dans ses jugemens sur un écrivain proclamé classique par deux siècles éclaires. j'oserai vous soumettre quelques réflexions sur la manière dont ce grand poëte a traité le sujet d'Andromaque. Malgré l'art admirable et les nuances délicates de coloris avec lesquels est peinte la passion de Pyrrhus, d'Hermione et d'Oreste, je suis persuadé que, pour tout spectateur doué, je ne dirai pas d'une sensibilité exquise, mais d'un degré ordinaire d'humanité, l'intérêt principal se porte sur Astyanax. Il s'agit, en effet, de savoir si un enfant sera ou ne sera pas livré à ceux qui le demandent pour le faire mourir; et je crois que toutes les fois que l'on jettera une telle incertitude dans l'âme de spectateurs qui porteront au théâtre des dispositions naturelles et non faussées par des théories arbitraires, le sentiment qu'elle excitera en eux prendra décidément le dessus parmi tous les autres, et laissera moins de prise aux agitations et aux souffrances de ces héros et de ces héroines qui s'aiment tous à contre-temps. Cependant ce pauvre Astyanax, ce malheureux fils d'Ector, ne paraît jamais dans la pièce que comme un accessoire, comme un moyen. On voit bien qu'il faut, pour que les affaires des amoureux se brouillent ou s'arrangent, que le sort de l'enfant soit décidé; mais ce n'est que relativement à l'intrigue amoureuse qu'il est question de lui, excepté, lorsque c'est Andromaque qui en parle. Ainsi Oreste ne désire pas, il est vrai, d'obtenir Astyanax pour le livrer à ses bourreaux; mais c'est parce qu'il entre dans le plan de son amour que Pyrrhus le lui refuse:

> Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras Cet enfant dont la vie alarme tant d'états; Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, Au lieu d'Astyanax lui ravir ma princesse!

Ainsi encore, lorsque Pyrrhus refuse l'innocente victime, c'est bien la pitié qu'il donne pour motif de son refus; mais le spectateur ne s'y méprend pas: il voit clairement que le vrai motif de Pyrrhus est de ne pas blesser à jamais le cœur d'Andromaque et de ménager une chance favorable à son amour. Cela est si vrai que, lorsqu'Andromaque rejette ses vœux, il lui déclare qu'il va livrer Astyanax; et l'on voit alors, d'un côté, une femme à genoux qui s'écrie: N'égorgez pas mon enfant; et, de l'autre, un amant qui dit et redit à cette femme que son enfant sera livré pour la punir de son indifférence pour lui Pyrrhus. Le sentiment le plus simple, le plus vif, le plus commun de la nature, Pyrrhus ne le suppose pas; il ne lui vient jamais à l'esprit qu'Andromaque puisse aimer son fils indépendamment de l'amour ou de la haine qu'elle peut avoir pour un homme qui la recherche.

Non, vous me haïssez, et dans le fond de l'âme, Vous craignez de devoir quelque chose à ma fiamme. Ce fils, ce même fils, objet de tant de soins, Si je l'avais sauve, vous l'en aimeriez moins. Observera-t-on que Pyrrhus, lorsqu'il a une fois résolu d'abaddonner Astyanax aux bourreaux qui le réclament, montre queques regrets sur le sort de cet enfant? oui; mais c'est à caux d'Andromaque: il voit la douleur et les larmes où la perte d'u fils adore va plonger la femme qu'il aime; voilà ce qui le préccupe, et non la lâcheté dont il se rend coupable en accédant au acte inhumain de politique. Mais quoi! l'amour le fascine appoint qu'il va jusqu'à douter un moment si, après avoir perdu son fils, Andromaque ne sera pas un peu piquée de voir celui qu'la livré devenir l'époux d'une autre femme:

Crois-tu, si je l'épouse, Qu'Andromaque en son cœur n'en sera pas jalouse?

Enfin rien ne fait mieux sentir que la mort d'Astyanax n'es rien dans la pièce, que la manière dont Phænix en est affecté. L n'est pas amoureux colui-là; il n'a point d'intérêt personneli cette persécution d'un enfant par la Grèce entière ; et il y aurait calomnie à le traiter de méchant homme. Il ne manque même pas de ce genre de bonté, pour ainsi dire tout philosophique, que l'or ne rencontre guere que dans les confidens vertueux de tragedie et qui ne laisse pas d'avoir sa singularité. En effet, ces persennages se mélent de tout, et n'agissent jamais dans des vues personnelles: ils tiennent de près à l'action tragique, mais ils n'y tiennent par aucun motif qui leur soit propre; ils ont fait leur affaires et leurs passions des affaires et des passions d'autroi Parfaitement désintéressés et cependant pleins de zèle, inaccessibles à la corruption, à la tentation même, ce sont des courtisans d'une espèce nouvelle, qui s'oublient, qui ne sont rien dans le monde et n'y veulent rien être: ce sont de purs esprits, qui semblent n'avoir pris momentanement un corps que pour fair aller une tragedie. Aussi n'est-il pas rare de les voir montrer la plus haute sagesse au milieu des passions les plus folles et un sang-froid admirable dans les plus horribles dangers. Et c'est peut-être ce calme imperturbable, ce désintéressement absolu, qui ont donné à quelques critiques l'idée un peu bizarre de comparer les confidens de la tragédie française aux chœurs des Grecs. Mais revenons à Phœnix. Eh bien! Phœnix, louant Pyrrhus de

Mais revenons à Phonix. Eh bien! Phonix, louant Pyrrhus de parti qu'il a pris enfin de livrer Astyanax, n'a pas l'air de soupçonner qu'il y ait dans ce parti rien de lâche et de barbare. Il y a un moment où l'on pourrait espérer qu'il va laisser percer quelque scrupule là-dessus; on écoute, et c'est pour l'en-

tendre dire:

Oui, je bénis, scigneur, l'heureuse cruauté Qui vous rend....

Et Dieu sait ce qu'il allait ajouter si Pyrrhus ne lui cût coupi un peu brusquement la parole sur un exorde si expressif!

Je n'ai rien dit d'Hermione; mais qu'y a-t-il à en dire sous le rapport que je considère? Ivre du bonheur de voir Pyrrhus rendu à son amour, peut-il lui venir dans l'idée que la mort d'un enfanc troyen va être le gage de ce bonheur? Cependant elle est bien obligée d'y songer un instant, lorsqu'Andromaque vient, en suppliante, la conjurer de fléchir Pyrrhus; mais du reste elle se dispense de se rendre à la prière de cette mère désolée, sous le prétexte d'un devoir austère, et se contente de dire:

> S'il faut fléchir Pyrrhus, qui le peut mieux que vous ? Vos yeux assez longtemps ont regné sur son âme. Faites-le prononcer, j'y souscrirai, madame.

c'est-à-dire je n'insisterai pas pour que votre fils soit égorgé. Il sera vrai, si l'on veut, que d'abominables préjugés, de fausses institutions, des passions effrénées, aient porté un homme, quelques hommes, tout un peuple, au degré de férocité que supposeraient de telles mœurs: j'admettrai que cette férocité puisse se trouver combinée avec l'amour le plus tendre et le plus raffiné; j'irai plus loin, s'il le faut, je croirai qu'il n'est pas impossible que ce soit cet amour lui-même qui ait engendré un oubli si complet des sentimens les plus universels de l'humanité. Ce qui m'étonne, ce que je voudrais savoir et n'ose presque demander. c'est comment il arrive que là où l'on représente de telles mœurs, cet oubli même de l'humanité et de la nature ne soit pas, pour le spectateur, la partie dominante et la plus terrible du spectacle? J'ai peine à comprendre comment, en présence de phénomènes moraux aussi étranges, aussi monstrueux que ceux dont il s'agit, l'on peut se prendre d'un intérêt sérieux pour des incertitudes et des querelles d'amour? comment la curiosité ne se porte pas plutôt à démêler dans le cœur et dans l'esprit de ces étonnans personnages offerts à sa contemplation, les sentimens et les idées qui en ont fait des exceptions à la nature humaine? Que si ces sentimens, ces idées ont été ceux d'un peuple et d'une époque, il n'en est que plus important d'en observer tous les in-dices, de savoir comment ils se produisent, et d'apprécier ce qui en résulte. J'ai surtout de la peine, je le répète, à concevoir que, dans le choc des passions de Pyrrhus, d'Oreste et d'Hermione, Astyanax ne soit pas l'objet essentiel de l'anxiété du spectateur; que celui-ci puisse etre frappé des soupirs et des fureurs des trois amans, par un motif plus pressant que celui de savoir si le malheureux enfant leur sera ou non sacrifié!

Mais peut-être, dans le système dramatique où l'amour domine, est-on obligé de considérer tout le reste comme accessoire; et Racine, à ce qu'il paraît, en a ainsi jugé, puisque la tragédie d'Andromaque se termine sans que le sort d'Astyanax soit décidé. Il est, pour le moment, en sûreté avec sa mère; le peuple les a pris tous les deux sous sa protection; mais le projet conçu par la Grèce entière d'immoler le fils d'Hector subsiste; la vie de cet enfant est toujours en danger; car ses ennemis sont toujours les plus forts, et les motifs qu'ils ont pu avoir de l'immoler sona

plutôt renforcés qu'affaiblis, depuis que sa mère semble avoir trouvé un parti dans la Grèce même. L'observation que je fais ici relativement à Andromaque trouverait son application dans une foule d'autres tragédies dont l'intérêt roule de même sur l'amour, et où il est tellement principal qu'une fois les personnages amoureux, contens ou morts, il ne reste plus dans l'action aucun sujet d'incertitude ou de curiosité; où tout ce qui n'est pas l'amour se rapporte encore à l'amour, et n'excite d'attention que comme moyen offert ou comme obstacle opposé aux flammes des amans. Il y a, par exemple, dans Andromaque même l'énoncé d'un fait qui, si on allait le scruter de trop près, pourrait bien produire une impression fort contraire au sentiment que le poëte veut inspirer pour la veuve d'Hector. Il s'agit de ce qu'Oreste dit, des la première scène, à propos d'Astyanax:

J'apprends que, pour ravir son enfance au supplice, Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse; Tandis qu'un autre enfant, arraché de ses bras, Sous le nom de son fils fut conduit au trépas.

Si le spectateur, dis-je, prenait cela au sérieux, et voulait règler ses sentimens pour Andromaque sur ce que le poëte raconte d'elle, il y a beaucoup d'apparence que la pitié pour cette héroine serait un peu affaiblie par le souvenir d'une action si cruelle: car enfin ce n'est ni à Andromaque ni à Astyanax, c'est à une mère et à un enfant que le spectateur s'intéresse; et, s'il se rencontre une mère qui ait pu livrer l'enfant d'une autre à la mort, on n'eprouvera jamais pour elle une sympathic entière et pure lorsqu'elle sera en danger de voir périr le sien. Je crois que, pour prendre un intérêt complet aux malheurs d'un personnage quelconque, le spectateur a besoin de lui trouver des sentimens d'humanité. Un être humain qui pour connaître la pitié aurait attendu d'en avoir besoin, qui l'invoquerait sans l'avoir jamais sentie, courrait beaucoup de risque de n'inspirer qu'un faible intérêt. Tout ce qu'on lui devrait, ou du moins tout ce que l'on pourrait lui accorder, serait un pénible mélange de commisération et d'horreur: et Andromaque elle-même, s'il était vrai qu'elle eût commis une cruauté pour prévenir une infortune, nous toucherait bien moins quand cette infortune vient à l'accabler; ses douleurs auraient l'air d'une punition du ciel; ses larmes auraient, pour ainsi dire, été souillées dans leur source même; elles auraient perdu ce qu'ont de plus puissant et de plus sacré les larmes d'une mère qui supplie pour la vie de son enfant.

Un critique qui, il faut bien le croire, a été quelque temps une autorité en littérature 1, a paru soupçonner que l'idée du sacrifice d'Astyanax pouvait produire un sentiment nuisible à l'effet de la tragédie de Racine, et voici comme il aplanit toute la difficulté; « Si Pyrrhus, » dit-il, « n'obtient pas la main d'Andromaque, il « livrera le fils de cette princesse aux Grees, qui le lui deman-

<sup>1</sup> La Harpe, Cours de littérature.

« dent. Ils ont des droits sur leur victime, et il ne peut refuser « à ses alliés le sang de leur ennemi commun, à moins qu'il « ne puisse leur dire: Sa mère est ma femme, et son fils « est devenu le mien. Voilà des motifs suffisans, bien conçus « et bien dignes de la tragédie. » Dos droits! le droit de tuer un enfant parce qu'il est le fils d'un ennemi! Le critique ne le pensait pas, aussi ajoute-t-il de suite ces paroles non moins etonnantes: « Quoique ce sacrifice d'un enfant puisse nous pa-« raître tenir de la cruauté, les mœurs connues de ces temps. « les maximes de la politique et les droits de la victoire l'auto-« risent suffisamment. » Cela peut être : mais, dans ce cas, ce sont ces mœurs, ces maximes de politique, et cette manière de concevoir les droits de la victoire, c'est l'horrible puissance qu'on leur attribue de porter les hommes à sacrifier un enfant, qui est le côté le plus terrible et le plus dramatique du sujet, c'est le sujet tout entier. si je ne me trompe; car l'amour devient, pour ainsi dire, une passion de luxe, une frivolité, si on le rapproche d'une idée si grave. Mais, me dira-t-on sans doute, ne doit-on pas admirer l'art du poëte qui a su si pleinement nous captiver pour des intérêts amoureux, en présence et, pour ainsi dire, en dépit des intérêts les plus simples et les plus sacrés de l'humanité? Oui, certes, on doit l'admirer; mais n'est-il-pas permis aussi de trouver quelque chose à redire à un système dans lequel un des plus heureux génies poétiques qui aient jamais existé emploie toutes ses ressources à faire prédominer une impression qui n'est que secondaire, pour le genre et le degré de sympathie qu'elle peut produire. sur une impression aussi pure, aussi religieuse, aussi éminemment poétique, que la pitié pour un enfant que des hommes veulent égorger, en vertu des prétendus droits de la victoire et de la po-litique? N'y a-t-il rien à regretter dans un système qui oblige ou qui expose incessamment le poete à faire taire la voix de l'huma-

nité, pour ne laisser entendre que celle de l'amour?

Je n'ai pas prétendu indiquer, bien s'en faut, tous les effets des règles arbitraires sur le poëme dramatique; il faudrait pour cela examiner, dans tous ses développemens, la tragédie telle qu'elle est résultée de l'observance de ces règles. Si, comme il me semble démontré, elles introduisent dans l'art des élémens étrangers, si elles imposent aux sujets dramatiques une forme indépendante de leur nature, il est bien clair que la tragédie n'a pu les admettre sans se ressentir désavantageusement, et dans toutes ses parties, de leur influence; et l'on peut en dire autant de toutes

les règles factices dans tous les genres de poésie.

Remarquez, je vous prie, Monsieur, sur quels principes on s'est fondé pour les établir ces règles. C'est de la pratique qu'on les a toujours prises. Ainsi, dans le poëme épique, on est parti de l'Iliade pour trouver les règles: et le raisonnement que l'on a fait pour prouver qu'elles s'y trouvaient, est assurément un des plus curieux qui soient jamais tombés dans l'esprit des hommes. On a dit que puisqu'Homere avait atteint la perfection en remplissant telles

et telles conditions, ces conditions devaient être regardées comme nécessaires partont, pour tout et pour toujours. On n'a oublié en cela qu'un des caractères les plus essentiels de la poésie et de l'esprit humain: on n'a pas vu que tout poëte, digne de ce nom, saisit précisément dans le sujet qu'il traite les conditions et les caractères qui lui sont propres; et qu'à un but déterminé et spécial il ne manque jamais d'approprier des moyens également spéciaux. Aussi les règles générales que l'on a tirées, Dieu sait comment, de l'Iliade, pour les imposer à tout poëme sérieux de longue haleine, se sont trouvées non seulement gratuites, mais inapplicables relativement à beaucoup de productions du premier ordre, par la raison que les auteurs de celles-ci ont vu dans leur sujet, ainsi qu'Homère dans le sien, ce que ce sujet avait de propre et d'individuel; par la raison que, comme Homère, ils se sont conformés, dans l'exécution, à cette vue première, à cette perception rapide et simultanée des moyens qui convenaient à feur but. Il a du arriver de la sorte aux théoristes de trouver, dans bien des poëmes épiques, des choses qu'ils n'avaient ni prévues ni soupçonnées, puisqu'elles n'étaient pas dans l'Iliade. Mais les théoristes de l'épopée ont l'air d'avoir été plus accommodans que ceux du drame: ils ont admis des exceptions aux règles déduites de l'Iliade, pour les sujets qui ne se prêtaient pas à ces règles: et. comme ces exceptions ne laissent pas d'être nombreuses, sont même plus nombreuses que les cas réguliers, il y a vraiment lieu à se féliciter de cette condescendance de la part des régulateurs de l'épopée.

l'armi les ouvrages modernes qui approchent le plus de l'idéal convenu pour le poeme épique, et qui sont regardés comme classiques dans l'Europe entière, il y en a trois, je crois, où l'on est parvenu, tant bien que mal, à trouver l'application des règles homériques, et le vrai type du genre; ce sont la Jérusalem dé-livrée, la Lusiade et la Henriade: mais, pour la Divine comédie et le Roland furieux, pour le Paradis perdu, la Messiade et tant d'autres poëmes, les critiques ont eu beau se tourmenter à leur faire une case dans leurs théories, ils n'ont pu en venir à bout : ces poëmes leur ont toujours échappé par quelque côté. Dans le premier, on a cherché en vain une certaine unité conforme à l'idée générale que l'on s'en était faite; dans le second, on n'a pas su au juste quel était le protagoniste; dans l'autre, enfin, les événemens n'étaient pas du genre épique proprement dit : si bien que l'on a fini par ne plus savoir de quel titre qualifier ces compositions indociles; tout ce dont on est convenu à leur égard, c'est qu'elles n'avaient pas moins d'agrémens ou moins de beautés que les modèles auxquels elles ne ressemblaient pas. Le plus plaisant est que les critiques, au lieu de se donner tant de peine pour esayer de ranger sous une dénomination commune tant de poëmes divers, ne se scient jamais avisés de réfléchir que cette dénomination n'existait pas a priori, et que le vrai titre de chacun de ces poèmes était celui que lui avait donné son auteur. Mais cela était trop complexe, trop opposé à l'idée commode de l'unité; il fallait à la théorie, pour la mettre à son aise, un nom de genre pour les poëmes épiques. Mais il eût fallu pour cela que la théorie devançat la pratique: alors plus d'exceptions obligées, et partant

plus de difficultés, plus d'embarras.

Forcés de reconnaître des exceptions, les critiques épiques ont du moins essayé de les limiter et de les restreindre, combattant encore ainsi pour l'honneur des règles, alors même qu'ils semblaient les sacrifier; ils ont déclaré qu'ils voulaient accorder le privilège de violer ces règles, mais qu'ils ne voulaient l'accorder qu'à de grands génies. Y pensaient-ils bien? Si ce sont les grands génies qui violent les règles, quelle raison restera-t-il de présumer qu'elles sont fondées sur la nature, et qu'elles sont bonnes à quelque chose?

ll est impossible de tromper un homme de goût sur l'unité de lieu, et difficile de le tromper sur celle de temps. Aussitôt que, dans votre pièce, une décoration change, il vous prend en flagrant délit, et il est prouvé dès lors que vous ne connaissez pas les

premiers élémens de l'art.

Et par respect pour qui supporterait-on à perpétuité cette gêne? Par respect pour quelques commentateurs d'Aristote? Ah! si Aristote le savait! Mais n'est-il pas bien démontre aujourd'hui qu'il n'a jamais songé à prescrire à la tragédie les règles qui lui ont été imposées en son nom, et que l'on a abusé de son autorité pour établir un déplorable despotisme? Si ce philosophe revenait, et qu'on lui présentat nos axiomes dramatiques comme issus de lui, ne leur ferait-il pas le même accueil que fait M. de Pourccaugnac à ces jeunes Languedociens et à ces jeunes Picards dont on veut à toute force qu'il se déclare le père? Voyez, Monsieur, par quelles voies ces règles se sont glissées dans le théâtre français. C'est d'Aubignac qui le premier en France s'avisa de croire que l'on n'aurait jamais de tragédie à moins de les adopter; c'est Mairet qui le premier les mit en pratique; c'est Chapelain qui fut chargé des négociations auxquelles il fallut recourir pour vaincre la répugnance des comédiens à jouer une pièce où ces règles étaient observées. Ce sont ces règles qui, à peine nées, ont donné à Scudéri le pouvoir de faire passer de mauvaises nuits à ce bon et grand Corneille. Corneille s'est débattu quelque temps sous le joug, et ne l'a à la fin subi qu'en frémissant; Racine l'a porté dans toute sa rigueur: car braver une erreur qui est dans la vigueur de la jeunesse, cela ne vient à la tête de personne. Les esprits les plus éclairés et les plus indépendans sont les derniers à lutter contre un préjugé qui va s'établir; ils sont les premiers a s'élever contre un préjugé qui a longtemps régné: il ne leur est pas donné de faire plus. Racine a donc porté le joug; mais on ne voit pas qu'il l'ait aimé. Et quelle raison aurait-il eue de l'aimer? quelle obligation a-t-il aux règles de d'Aubignac? quelles beautés leur doit-il? Il serait plus facile de dire en quei elles ont contrarié et gené son admirable talent que de faire voir comment

elles l'ont aidé. On ne soutiendra pas peut-être que ce talent, s' complet et si sûr, se serait égarè en s'exerçant dans un champlus vaste. Il y aurait, je pense, plus de justice à présumer que plus libre dans son art, Racine n'eût pas pour cela abusé de heureux dons de la nature; qu'en traitant des sujets plus relevés et plus graves il n'aurait rien perdu de cette rectitude de justice qu'il y a de plus fort dans le vrai, de plus exquis dans le naturel. Il est permis de croire que l'amour n'était pas l'unique passion qu'il pût faire parler avec éloquence; qu'avec plus de moyens de penétrer dans les profondeurs de l'histoire, et de suive la marche franche et naturelle des événemens tragiques, il n'aurait pas oublié le secret de ce style enchanteur, où l'art se cache dans la perfection, où l'élégance est toujours au profit de la justesse, où l'on reconnaît à chaque trait le reflet d'un sentiment profond qu'démêle toutes les nuances des idées et des objets, avec le don de s'arrêter constamment aux plus poétiques.

Mais Racine, entend-on dire tous les jours, Bacine et bien d'autres poëtes qui, pour n'être pas ses égaux, ne sont cependant pas des écrivains vulgaires, ont examine les règles dont il s'agit, ils s'y sont soumis; et n'y-a-t-il pas un orgueil intolérable à croire que l'on voit plus juste et plus loin qu'eux, que de tels hommes se sont laissés garrotter par des liens que le moindre effort de leur raison aurait dû briser? Eh non, il n'y a pas d'orgueil à se croire, en certaines choses, plus éclairé que les grands hommes qui nous ont précédés. Chaque erreur a son temps et, pour ainsi dire, son règne, pendant lequel elle subjugue les esprits les plus élevés: des hommes supérieurs, ont cru pendant des siècles aux sorciers, et il n'y a assurément aujourd'hui d'orgueil pour personne à se pré-

tendre plus éclairé qu'eux sur le point de la sorcellerie.

Une fois ces règles adoptées, voyez, Monsieur, tout ce qu'il a fallu faire pour les soutenir; que de nouveaux argumens on a di chercher à chaque nouvelle attaque! comme on a été obligé de trouver de nouveaux étais pour soutenir un édifice toujours chancelant sur ses bases! à quelles concessions arbitraires il a fallu en vonir de temps à autre dans la théorie, sans avantage décisif pour la pratique! Vous-même, Monsieur, en voulant raisonner sur ces règles plus exactement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, vous avez été obligé d'en altérer un peu la formule sacramentelle. Vous avez substitué le terme d'unité de jour à celui d'unité de temps, et j'ose présumer que c'est pour avoir senti l'absurdité d'un terme qui ne signifie rien, s'il exprime autre chose que la conformité entre le temps réel de la représentation et le temps fictif que l'on attribue à l'action. Dans ce cas même, ce terme baroque d'unité de temps ne rend pas l'idée d'une manière précise. Vous avez donc bien fait de l'abandonner: mais celui que vous y substituez, en exprimant une idée fort nette, ne laisse que mieux voir ce qu'il y a d'arbitraire dans la règle énoncée. On comprend fort bien ce que vent dire unité de jour, mais on est de suite tenté de s'é

crier pourquoi justement un jour? J'ose même vous annoncer qu'il vous faudra changer aussi le terme d'unité de lieu; car il ne peut signifier que la permanence de l'action dans le lieu où l'on a une fois introduit le spectateur. Mais si vous admettez, Monsieur, que l'on puisse transporter le lieu de l'action, au moins à de petites distances, il faut trouver un terme qui exprime quelque autre chose que la stricte unité de lieu, puisque celle-là vous l'avez sacrifiée. Ce n'est pas ici une dispute sur les mots; car le défaut de l'expression et la difficulté d'en trouver une qui soit claire et précise viennent de l'arbitraire, du vague et de l'oscillation de

e même que l'on cherche à exprimer.

is paraissez, Monsieur, effrayé pour moi de la témérité qu'il ns le projet de faire supporter, dans ma patrie, des tragéhi ne soient pas soumises à la règle des deux unités. « Qu'on cela, » dites-vous, « du projet d'introduire une pareille n Italie! » Ce n'est pas sûrement à moi à vous dire de are l'essai dramatique, dont vous avez eu la bonté de pu être accueilli par mes compatriotes, mais, en thèse je puis vous assurer que les idées romantiques ne sont créditées en Italie que vous paraissez le croire. Elles y débattues, et c'est déjà un présage de triomphe pour le con de la raison, Quelques écrivains, dégoûtés de la pédanterie et du faux qui dominent dans les théories reçues de la poésie et de la littérature en général, frappés des vérités éparses dans quelques écrits français, allemands, anglais et italiens, sur les doctrines du beau, ont donné une attention particulière à ces questions. Sans adopter aucun des divers systèmes proposés par des littérateurs philosophes, ils ont recueilli de toutes parts les idées qui leur ont paru vraies, en ont séparé ce qui, à leur sens, tenait à des circonstances locales, à des systèmes particuliers de philosophie, ou même à des préjugés nationaux, et se sont ralliés à un principe général, qu'ils ont exposé, enrichi de nouvelles preuves, et agrandi, ce me semble, en laissant au principe et aux doctrines le nom de romantiques, bien que ce nom ne représente pas pour eux le même ensemble d'idées auquel il a été appliqué chez d'autres nations.

J'irais au-delà de la vérité si je vous disais que leurs efforts ont obtenu un plein succès. L'erreur ne se laisse nulle part, et dans aucun genre, détruire en un jour. La torture a duré longtemps encore après l'immortel traité des délits et des peines; cela reconnu, il faudrait être bien impatient et bien égoïste pour se plaindre de la ténacité des préjugés littéraires. Mais parmi les défenseurs de ces doctrines, deut je suis fâché de ne pouvoir faire ici qu'une mention collective et rapide, il se trouve des hommes particulièrement voués aux études philosophiques et accoutumés à porter dans toute discussion les lumières qui résultent d'un grand ensemble de connaissances: il s'y trouve de poëtes dont le talent n'est pas contesté même par ceux qui ne partagent pas encore leurs principes littéraires; des poëtes, dont les uns ont fait valoir ce talent pour populariser leur detriase.

poétique, et dont d'autres l'ont déjà justifiée par d'heureur essais. On a vu d'excellens esprits, prévenus d'abord contre ces doctrines, finir par les adopter. L'erreur est déjà troublée dans sa possession; avec le temps elle sera dépossédée; et puisqu'il est assez ordinaire aux hommes qui abandonnent de guerre lasse le vieilles erreurs, d'outrer les vérités nouvelles qu'ils sont force d'adopter, et de les interpréter avec une rigueur pédantesque, comme pour se donner l'air de ne pas arriver trop tard à leur secours, je ne désespère pas de voir le jour où les romantiques actuels de l'Italie s'entendront reprocher de n'être pas assez re-

mantiques.

Le règne des erreurs grandes et petites me semble avoir deu périodes bien distinctes. Dans la première, c'est comme étant le vérité qu'elles triomphent; elles sont admises sans discussion. préchées avec assurance; on les affirme, on les impose; on en l'ait des règles, et l'on se contente de rappeler, sans aucun raisonnement, à l'observance de ces règles ceux qui s'en écartent dans la pratique. S'il se rencontre quelqu'un d'assez hardi pour les rejeter, pour les attaquer, on dit sechement qu'il ne mérite pas de réponse, et l'on s'en tient là. Mais peu à peu ces hommes qui ne méritent pas de réponse augmentent en nombre; ils en réclament, ils en exigent une, et font tant de bruit que l'on ne peut plus faire semblant de ne pas les entendre; on est force de croire à leur existence, et il n'est plus permis de dire qu'on les a confondus quand on les a appelés des hommes à paradoxe. Alors il parait des écrivains (et, par je ne sais quelle fatalité, ce sont toujours des hommes d'esprit), qui par des argumens auxquels personne n'avait songé, prennent à tâche de prouver que la chose dont on conteste la vérité est d'une incontestable utilité; qu'il ne faut pas en examiner le principe à la rigueur; que, dans la guerre qu'on lui fait, il y a quelque chose de léger, de puéril même: que les raisons que l'on entasse, pour en démontrer la fausseté, sont d'une évidence tout-à-fait vulgaire, presque niaise. Ils vous dissent qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence, mais bien chercher, dans la durée de cette opinion, les raisons de sa convenue et la prenve de son utilité dess l'hourses de sa convenue. nance, et la preuve de son utilité dans l'heureuse application qu'en ont faite des hommes qui étaient bien d'autres génies que les hommes d'à présent.

Quand elles en sont à cette seconde époque, les erreurs ont peu de temps à vivre: une fois dépostées de leurs premiers retranchemens, elles ne peuvent plus s'y rétablir. Or, je ne serais pas loin de croire que la règle des deux unités en est à sa seconde période; on ne prétend plus la fonder sur l'idée de l'illusion et de la vraisemblance, idée absolue, et avec laquelle il n'y aurait pas lieu à transiger; mais cette idée n'est pas soutenable, la fausseté en est reconnue. Il faut donc prouver que les règles n'étant pas nécessaires par elles-mêmes, le sont du moins pour obtenir certains effets réputés avantageux, et qui dépendent de leur observance. Elles se trouvent des lors dans une position

nouvelle, qui paraît encore assez bonne; elles y sont défendues par des hommes habiles, je le sais: mais dans ce changement de position je ne puis voir qu'un pas, et même un grand pas de

l'erreur à la verité.

Oserai-je vous dire, Monsieur, qu'en France même, où les règles dont nous parlons paraissent si affermies, où l'on est accoutumé à les voir appliquées à des chefs-d'œuvre hors de toute comparaison dans le système suivant lequel ils ont été conçus, et qui ne périront jamais, oserai-je vous dire que l'époque de leur décadence n'est probablement pas bien eloignée? Ce qui me porte à le croire, c'est la tendance historique que le théatre français semble prendre depuis quelque temps. Des essais isolés, et sulvis quelquefois d'un succès éphémère, avaient bien paru à d'autres époques; mais jamais la tendance n'avait été décidée, et les causes en sont bien connues et seraient bien aisées à dire. Mais de nos jours, nous avons des tragédies historiques auxquelles des succès soutenus et brillans ont déjà promis le suffrage de la postérité; aujourd'hui, de beaux talens sont entrés dans cette carrière, et semblent avoir ouvert à l'art dramatique une période nouvelle, qui ne sera pas moins glorieuse que la précédente. Or, je m'abuse fort, ou, à mesure que l'art théatrale fera de nouveaux pas dans le vaste champ de l'histoire, on aura plus d'occasions de constater les inconvéniens de la règle des deux unités: et les hommes nés avec du génie en viendront à la fin à s'indigner des entraves qui les empêcheraient de rendre fidèlement les conceptions où ils verraient leur gloire et les progrès de l'art. Ils sentiront l'étrange duperie qu'il y aurait, pour eux, à renon-cer aux matériaux tragiques si imposans, si varies, qui leur sont donnés par la nature et la realité, pour en forger de romanesques. Dans tous les temps, dans tous les pays, ils trouveront des hommes que l'énergio de leur caractère a poussés hors de la sphère commune, qui ont échoué ou réussi dans de grandes choses, et donné les mesures des forces humaines. Ces heureux talens se demanderent avec impartialité si les poëtes dramatiques qui ont méprisé les règles, et les nations qui admirent ces poêtes, sont effectivement, comme on l'a tant dit, des poëtes et des nations barbares. Ils examineront cette loi qui aura tyrannisé leurs devanciers; ils remonteront à son origine; ils verront quels hommes l'ont rendue, pour quels motifs elle l'a été, et s'indigneront de la proposition de continuer à y obéir. Si général que puisse être le préjugé dominant, il leur faudra moins de courage pour s'y soustraire, quand ils songeront que la plupart des poëtes dont les ouvrages leur ont survécu, ont eu aussi quelque préjugé à vaincre, et ne sont devenus immortels qu'en bravant leur siècle en quelque chose.

Il est d'ailleurs impossible que ce préjugé ne s'affaiblisse pas de jour en jour; le goût toujours croissant des études historiques finira par modifier aussi les idées des spectateurs, et par rendre rares et difficiles les succès de théatre qui ne sont fondés que sur l'ignorance du parterre. L'histoire paraît enfin devenir une science; on la refait de tous côtés; on s'aperçoit que ce que l'on a pris jusqu'ici pour elle n'a guère été qu'une abstraction systèmatique, qu'une suite de tentatives pour démontrer des idées fausses ou vraies par des faits toujours plus ou moins dénaturés par l'intention partielle à laquelle on a voulu les faire servir. Dans le jugement du passé, dans l'appréciation des anciennes mœurs, des anciennes lois et des anciens peuples, de même que dans les théories des arts, ce sont les idées de convention et la prétention vaniteuse d'atteindre un but exclusif et isolé.

qui ont dominé et faussé l'esprit humain.

A mesure que le public verra plus clair dans l'histoire, il s'v affectionnera davantage, et sera plus disposé à la préférer aux fictions individuelles. Accoutumé à trouver, dans la connaissance des événemens, des causes simples, vraies et variées à l'infini. il ne demandera pas mieux que de les voir développer sur la scène: il finira meme, je crois, par s'étonner et par murmurer, si, assistant à une tragédie dont le sujet lui est connu, il s'aperçoit que, pour ne pas heurter un préjugé, on a négligé les incidens les plus frappans et les plus relevés de ce sujet. Dejà des ten-tatives hardies ont été faites sur la scène française pour trans-porter l'action des bornes de la règle à celles de la nature; et ces tentatives, repoussées avec une colère qui aurait bien voulu être du mépris, ont du moins manifesté un commencement de volonté de secouer le joug. Mais des transgressions plus prudentes n'ont reçu que des applaudissemens; et pour peu que les écrivains qui se les sont permises veuillent et sachent mettre à profit l'ascendant que donnent des succès obtenus pour en obtenir d'autres, je crois qu'il ne tient qu'à eux d'arriver à détruire la loi à force d'amendemens. Mais, si cela arrive, où s'arrêtera-t-on? On n'ira pas trop loin; la nature y a pourvu; elle a posé des bornes, et ll'art du poete consiste à les connaître. Ces bornes, sont la faiblesse même de l'homme; sa vie est trop courte; l'influence de sa volonté est trop facilement resserrée par les obstacles les plus prochains; l'énergie de ses facultés, la force même de sa conception, diminuent trop a mesure qu'elles agissent sur des objets plus éloignés et plus épars, pour qu'une action humaine puisse jamais s'étendre et se prolonger au-delà de certaines limites. Ainsi, tout poëte qui aura bien compris l'unité d'action verra dans chaque sujet la mesure de temps et de lieu qui lui est propre; et après avoir reçu de l'histoire une idée dramatique, il s'efforcera de la rendre fidèlement, et pourra des-lors en faire ressortir l'effet moral. N'étant plus obligé de faire jouer violemment et brusquement les faits entre eux, il aura le moyen de montrer, dans chacun, la véritable part des passions. Sûr d'intéresser à l'aide de la vérité, il ne se croira plus dans la nécessité d'inspirer des passions au spectateur pour le captiver; et il ne tiendra qu'à lui de conserver ainsi à l'histoire son caractère le plus grave et le plus poétique, l'impartialité.

Ce n'est pas, il faut le dire, en partageant le délire et les angoisses, les désirs et l'orgueil des personnages tragiques, que l'on éprouve le plus haut degré d'émotion; c'est au-dessus de cette sphère étroite et agitée, c'est dans les pures régions de la contemplation désintéressée, qu'à la vue des souffrances inutiles et des vaines jouissances des hommes on est plus vivement saisi de terreur et de pitié pour soi-même. Ce n'est pas en essayant de soulever, dans des ames calmes, les orages des passions, que le poëte exerce son plus grand pouvoir. En nous faisant descendre, il nous egare et nous attriste. A quoi bon tant de peine pour un tel effet? Ne lui demandons que d'être vrai, et de savoir que ce n'est pas en se communiquant à nous que les passions peuvent nous émouvoir d'une manière qui nous attache et nous plaise, mais en favorisant en nous le développement de la force morale à l'aide de laquelle on les domine et les juge. C'est de l'histoire que le poste tragique peut faire ressortir, sans contrainte, des sentimens humains; ce sont toujours les plus nobles, et nous en avons tant besoin! C'est à la vue des passions qui ont tourmenté les hommes, qu'il peut nous fair sentir ce fond commun de misère et de faiblesse qui dispose à une indulgence, non de lassitude ou de mépris, mais de raison et d'amour. En nous faisant assister à des événemens qui ne nous intéressent pas comme acteurs, où nous ne sommes que témoins, il peut nous aider à prendre l'habitude de fixer notre pensée sur ces idées calmes et grandes qui s'effacent et s'évanouissent par le choc des réalités journalières de la vie, et qui, plus soigneusement cultivées et plus présentes, assureraient sans doute mieux notre sagesse et notre dignité. Qu'il prétende, il le doit, s'il le peut, à toucher fortement les ames; mais que ce soit en vivifiant, en développant l'idéal de justice et de bonté que chacune porte en elle, et non en les plongeant à l'étroit dans un idéal de passions factices; que ce soit en élevant notre raison et non en l'offusquant, et non en exigeant d'elle d'humilians sacrifices, au profit de notre mollesse et de nos préjugés!

Pour terminer cette lettre déjà si longue, permettez-moi, Monsieur, de vous exprimer un sentiment bien agréable que m'a fait éprouver l'article dans lequel vous avez combattu mes opi-

nions littéraires.

En examinant le travail d'un étranger, qui n'a pas l'honneur d'être connu personnellement de vous, vous y avez repris ce qui vous a paru contraire à l'idée que vous avez de la perfection dramatique; mais vos critiques, adoucies même par des encouragemens flatteurs, ne sont conçues, pour ansi dire, que dans l'intérêt universel de la littérature. On n'y voit aucune trace de cet esprit d'aversion et de dédain avec lequel on a traité trop souvent, dans tous les pays, les littératures étrangères. Vous combattez même, Monsieur, pour les foyers poétiques de l'Italie, en homme qui voudrait voir dans tous les pays la perfection de l'art, et qui la regarde, partout où elle se trouve, comme la richesse de tous, comme un patrimoine acquis à toute intelligence capable de l'ap-

précier. Je ne vous ferai pas le tort de vous louer de cette disposition qui se manifesto partout dans votre écrit, puisque la disposition contraire est injuste et absurde; mais je ne puis ni ne veux me défendre de l'impression heureuse que toute ame honnéte éprouve sans doute en voyant ce besoin de bienveillance et de justice devenir de jour en jour plus général en France et en Italie, et succéder à des haines littéraires que leur extrême ridicule n'empêchait pas d'être affligeantes. Il n'y a pas longtemps encore que juger avec impartialité les génies étrangers attirait le reproche de manquer de patriotisme; comme si ce no ble sentiment pouvait être fondé sur la supposition absurde d'une perfection exclusive, et obliger, par consequent, quelqu'un à prendre une jalousie stupide pour base de ses jugemens : comme si le cœur humain était si resserré pour les affections sympathiques qu'il ne pût fortement aimer sans hair; comme si les mêmes douleurs et la même espérance, le sentiment de la même dignité et de la même faiblesse, le lien universel de la vérité, ne devaient pas plus rapprocher les hommes, même sous les rapports littéraires, que ne peuvent les séparer la différence de langage et quelques degrés de latitude. C'est une considération pénible, mais vraie, que des écrivains distingués, que ceux-là même qui auraient dû se servir de leur ascendant pour corriger le public de cet égoïsme prétendu national, aient, au contraire, cherché à le renforcer; mais le sens commun des peuples et un sentiment prépondérant de concorde, ont vaincu les efforts et trompé les espérances de la haine. L'Italie a donné naguère un exemple consolant de cette disposition. Un homme célèbre, et qu'elle était accoutumée à écouter avec la plus grande déférence, avait annonce qu'il laissait après lui un écrit où il avait consigné ses sentimens les plus intimes. Le Misogallo a paru, et la voix d'Alfieri, sa voix sortant du tombeau, n'a point eu d'éclat en Italie, parce qu'une voix plus puissante s'élevait, dans tous les cœurs, contre un ressentiment qui aspirait à fonder le patriotisme sur la haine. La haine pour la France! pour cette France illustrée par tant de génie et par tant de vertus! d'où sont sortis tant de vérités et tant d'exemples! pour cette France que l'on ne peut voir sans éprouver une affection qui ressemble à l'amour de la patrie, et que l'on ne peut quitter sans qu'au souvenir de l'avoir habitée il ne se mele quelque chose de mélancolique et de profond qui tient des impressions de l'exil!....

FIN DE LA LETTRE A M. C\*\*

# POESIE VARIE



#### IN MORTE

DI

## CARLO IMBONATI

VERSI

## A GIULIA BECCARIA (1)

Se mai più che d' Euterpe il furor santo E d' Erato il sospiro, o dolce madre, L'amaro ghigno di Talia mi piacque. Non è consiglio di maligno petto; Nè del mio secol sozzo io già vorrei Rimescolar la fetida belletta, Se un raggio in terra di virtù vedessi, Cui sacrar la mia rima. A te sovente Così diss'io: ma poi che sospirando, Come si fa di cosa amata e tolta, Narrar t'udìa di che virtù fu tempio Il casto petto di colui che piangi, Sarà, dicea, che di tal merto pera Ogni memoria? E da cotanto esempio Nullo conforto il giusto tragga, e nulla Vergogna il tristo? Era la notte; e questo Pensiero i sensi m'avea presi; quando, Le ciglia aprendo, mi parea vederlo Dentro limpida luce a me venire, A tacit' orma. Qual mentita in tela.

(1) La madre dell'autore.

.

Per far con gli occhi all'egra mente inganno. Quasi a culto, la miri, era la faccia. Come d'infermo, cui feroce e lungo Malor discarna, se dal sonno è vinto, Che sotto i solchi del dolor, nel volto Mostra la calma, era l'aspetto. Aperta La fronte, e quale anco gl'ignoti affida: Ma ricetto parea d'alti pensieri. Sereno il ciglio e mite, ed al sorriso Non difficile il labbro. A me dappresso Poi ch' e' fu fatto, placido del letto Su la sponda si pose. Io d'abbracciarlo, Di favellare ardea, ma irrigidita Da timor, da stupor, da reverenza Stette la lingua; e mi tremò la palma Che all'amplesso correva. Ei dolcemente Incominciò: quella virtù, che crea Di due boni l'amor, che sien tra loro Conosciuti di cor, se non di volto, A vederti mi tragge. E sai se, quando Il mio cor nelle membra ancor battea, Di te fu pieno, e quanta parte avesti Degli estremi suoi moti. — Or poi che dato Non m'è, com' io bramava, a passo a passo Per man guidarti su la via scoscesa, Che anelando ho fornita, e tu cominci, Volli almeno una volta confortarti Di mia presenza. Io, con sommessa voce, Com'uom che parla al suo maggiore, e pensa Ciò che dir debba, e pur dubbiando dice, Risposi: allor ch' io l'amorose e vere Note leggea, che a me dettasti prime

E novissime furo; e la dolcezza Dell'esser teco presentía; chi detto M' avría che tolto m' eri! E quando in caldo Scritto gli affetti del mio cor t'apersi, Che non saría dagli occhi tuoi veduto, Chiusi per sempre! Or quanto e come acerbo Di te nutrissi desiderio, il pensa. E come il pellegrin, che d'amor preso Di non vista città, ver quella move; E quando spera che la meta il paghi Del cammin duro e lungo, e fiso osserva Se le torri bramate apparir veggia; E mira più da presso i fondamenti Per crollo di tremuoto in su rivolti; E le porte abbattute, e fôri e case Tutto in ruina inospital converso; E i meschini rimasti interrogando, Con pianto ascolta raccontar dei pregi E disegnar dei siti; a questo modo Io sentía le tue lodi; e qual tu fosti Di retto acuto senno, d'incolpato Costume, e d'alte voglie, ugual, sincero, Non vantator di probità, ma probo: Com' oggi al mondo al par di te nessuno Gusti il sapor del beneficio, e senta Dolor dell' altrui danno. Egli ascoltava Con volto nè superbo nè modesto. Io rincorato proseguía: se cura, Se pensier di quaggiù vince l'avello, Certo so ben che il duol t'aggiunge e il pianto Di lei che amasti ed ami ancor, che tutto, Te perdendo, ha perduto. E se possanza

Di pietoso desio t' avrà condotto Fra i tuoi cari un istante, avrai veduto Grondar la stilla del dolor sul primo Bacio materno. Io favellava ancora, Quand' ei l'umido ciglio, e le man giunte Alzando inver lo loco onde a me venne, Mestamente sorrise: e, se non fosse Ch' io t'amo tanto, io pregherei che ratto Quell'anima gentil fuor delle membra Prendesse il vol, per chiuder l'ali in grembo Di Quei, ch' eterna ciò che a lui somiglia: Chè fin ch' io non la veggo, e ch' io son certo Di mai più non lasciarla, esser felice Pienamente non posso. A questi accenti Chinammo il volto, e taciti ristemmo; Ma per gli occhi d'entrambi il cor parlava. Poi che il pianto e i singulti alle parole Dieder la via, ripresi: alle sue piaghe Sarà dittamo e latte il raccontarle Che del tuo dolce aspetto io fui beato, E ridirle i tuoi detti. Ora, per lei Ten prego, dammi che d'un dubbio fero Toglierla io possa. Allor che della vita Fosti al fin presso, o spasimo, o difetto Di possanza vital feceti agli occhi Il dardo balenar che ti percosse? O pur ti giunse impreveduto e mite? Come da sonno, rispondea, si solve Uom, che nè brama nè timor governa, Dolcemente così dal mortal carco Mi sentii sviluppato; e vôlto indietro, Per cercar lei, che al fianco mio si stava.

Più non la vidi. E s'anco avessi innanzi Saputo il mio morir, per lei soltanto Avrei pianto, e per te : se ciò non era, Che dolermi dovea? Forse il partirmi Da questa terra, ov'è il ben far portento, E somma lode il non aver peccato? Dove il pensier dalla parola è sempre Altro, e virtù per ogni labbro ad alta Voce lodata, ma ne'cor derisa; Dov'è spento il pudor; dove sagace Usura è fatto il beneficio, e brutta Lussuria amor: dove sol reo si stima Chi non compie il delitto; ove il delitto Turpe non è, se fortunato; dove Sempre in alto i ribaldi, e i buoni in fondo. Dura è pel giusto solitario, il credi. Dura, e pur troppo, disugual la guerra Contra i perversi affratellati e molti. Tu, cui non piacque su la via più trita . La folla urtar che dietro al piacer corre E all'onor vano e al lucro; e delle sale Al gracchiar vôto, e del censito volgo Al petulante cinquettío, d'amici Ceto preponi intemerati e pochi. E la pacata compagnia di quelli Che, spenti, al mondo anco son pregio e norma, Segui tua strada; e dal viril proposto Non ti partir, se sai. Questa, risposi. Qualsia favilla, che mia mente alluma, Custodii, com' io valgo, e tenni viva Finor. Nè ti dirò com' io, nodrito In sozzo ovil di mercenario armento,

Gli aridi bronchi fastidendo, e il pasto Dell' insipida stoppia, il viso torsi Dalla fetente mangiatoia; e franco M'addussi al sorso dell'Ascrea fontana. Come talor, discepolo di tale, Cui mi saria vergogna esser maestro, Mi volsi ai prischi sommi; e ne fui preso Di tanto amor, che mi parea vederli Veracemente, e ragionar con loro. Nè l'orecchio tuo santo io vo' del nome Macchiar de' vili, che ozïosi sempre, Fuor che in mal far, contro il mio nome armar L'operosa calunnia. Alle lor grida Silenzio opposi, e all'odio lor disprezzo. Qual merti l'ira mia fra lor non veggio: Ond' io lieve men vado a mia salita, Non li curando. Or dimmi, e non ti gravi, Se di te vero udii che la divina Delle Muse armonia poco curasti. Sorrise alquanto, e rispondea: qualunque Di chiaro esemplo, o di veraci carte Giovasse altrui, fu da me sempre avuto In onor sommo. E venerando il nome Fummi di lui, che nelle reggie primo L'orma stampò dell' Italo coturno: E l'aureo manto lacerato, ai grandi Mostrò lor piaghe, e vendicò gli umili; E di quel che sul plettro immacolato Cantò per me: Torna a fiorir la rosa. Cui di maestro a me poi fatto amico, Con reverente affetto ammirai sempre, Scola e palestra di virtù. Ma sdegno

Mi fêro i mille, che tu vedi un tanto Nome usurparsi, e portar seco in Pindo L' immondizia del trivio, e l'arroganza, E i vizi lor; che di perduta fama Vedi e di morto ingegno, un vergognoso Far di lodi mercato e di strapazzi. Stolti! Non ombra di possente amico. Nè lodator comprati avea quel sommo D'occhi cieco, e divin raggio di mente, Che per la Grecia mendicò cantando; Solo d'Ascra venìan le fide amiche Esulando con esso, e la mal certa Con le destre vocali orma reggendo; Cui poi, tolto alla terra, Argo ad Atene, E Rodi a Smirna cittadin contende; E patria ei non conosce altra che il cielo. Ma voi, gran tempo ai mal lordati fogli Sopravvissuti, oscura e disonesta Canizie attende, e tacque; e scosso il capo. E sporto il labbro, amaramente il torse, Com' uom cui cosa appare ond' egli ha schifo. Gioia il suo dir mi porse, e non ignota Bile destommi; e replicai: deh! vogli La via segnarmi, onde toccar la cima Io possa, o far che s'io cadrò su l'erta, Dicasi almen: su l'orma propria ei giace. Sentir, riprese, e meditar: di poco Esser contento: dalla meta mai Non torcer gli occhi: conservar la mano Pura e la mente: delle umane cose Tanto sperimentar, quanto ti basti Per non curarle: non ti far mai servo:

Non far tregua coi vili: il santo Vero Mai non tradir: nè proferir mai verbo. Che plauda al vizio, o la virtù derida. O maestro, o, gridai, scorta amorosa, Non mi lasciar; del tuo consiglio il raggio Non mi sia spento; a governar rimani Me, cui natura e gioventù fa cieco L'ingegno, e serva la ragion del core. Così parlava e lagrimava: al mio Pianto ei compianse e non è questa, disse, Quella città, dove sarem compagni Eternamente. Ora colei, cui figlio Se' per natura, e per eletta amico, Ama ed ascolta, e di filial dolcezza L'intensa amaritudine, le molci. Dille ch'io so, ch'ella sol cerca il piede Metter su l'orme mie; dille che i flori, Che sul mio cener spande, io gli raccolgo, E li rendo immortali; e tal ne tesso Serto, che sol non temerà nè bruma. Ch' io stesso in fronte riporrolle, ancora Delle sue belle lagrime irrorato. Dolce tristezza, amor, d'affetti mille Turba m'assalse; e da seder levato, Ambo le braccia con voler tendea Alla cara cervice. A quella scossa Quasi al partir di sonno io mi rimasi; E con l'acume del veder tentando, E con la man, solo mi vidi; e calda Mi ritrovai la lagrima sul ciglio.

### URANIA

#### **POEMETTO**

Su le populee rive e sul bel piano Dalle insubri cavalle esercitato. Ove di selva coronate attolle La mia città le favolose mura. Prego, suoni quest'inno: e se pur degna Penne comporgli di più largo volo La nostra Musa, o sacri colli, o d'Arno Sposa gentil, che a te gradito ei vegna Chieggo alle Grazie. Chè dai passi primi Nel terrestre viaggio, ove il desio Crudel compagno è della via, profondo Mi sollecita amor che Italia un giorno Me de' suoi vati al drappel sacro aggiunga. Italia, ospizio delle Muse antico. Nè fuggitive da' laureti achei Altrove il seggio dell' eterno esiglio Poser le Dive; e quando alla latina Donna si feo l'invendicato oltraggio. Dal barbaro ululato impaurite Tacquero, è ver, ma l'infelice amica

Mai non lasciar: chè ad alte cose al fine L' itala poesia, hella, aspettata, Mirabil virgo, dalle turpi emerse Unniche nozze. E tu le bende e il manto Primo le desti, e ad illibate fonti La conducesti: e nelle stanze sacre Tu le insegnasti ad emular la madre, Tu dell'ira maestro e del sorriso, Divo Alighier, le fosti. In lunga notte Giaceva il mondo, e tu splendevi solo, Tu nostro: e tale, allor che il guardo primo Su la vedova terra il sole invia, Nol sa la valle ancora e la cortese Vital pioggia di luce ancor non beve. E già dorata il monte erge la cima. A queste alme d'Italia abitatrici Di lodi un serto in pria non côlte or tesso: Chè vil fra'l volgo odo vagar parola Che le Dive sorelle osa insultando Interrogar che valga all'infelice Mortal del canto il dono. Onde una brama In cor mi sorge di cantar gli antichi Beneficii che prodighe all'ingrato Recâr le Muse. Urania al suo diletto Pindaro li cantò. Perchè di tanto Degnò la Dea l'alto poeta e come, 1)irò da prima; indi i celesti accenti Ricorderò, se amica ella m'ispira.

Fama è che a lui nella vocal tenzone Rapisse il lauro la minor Corinna; Misero! e non sapea di quanto Dio L'ira il premea; chè alla famosa Delfo

Venendo, i poggi d'Elicona e il fonte Del bel Permesso ei salutando ascese: Ma d'Orcomene, ove le Grazie han culto, Il cammin sacro omise. Il devio passo Vider da lunge e il non curar superbo Del fatal giovanetto le immortali. E promiser vendetta. Al meditato Inno di lode liberato il volo Pindaro avea, quando le belle irate. Aerie forme a mortal guardo mute, Venner seconde di Corinna al flanco. Aglaia in pria su la virginea gota Sparse un fulgor di rosea luce, e un mite Raggio di gioia le diffuse in fronte: Ma la fragranza de' castalii fiori Che fanno l'opra dell'ingegno eterna Eufrosine le diede; e tu pur anco. Dolce qual tibia di notturno amante, Lene, Talia, le modulasti il canto. Di tanti doni avventurata in mezzo Corinna assurse: il portamento e il volto Stupia la turba, e il dubitar leggiadro E il bel rossor con che tremando al seno Posò la cetra; e, sotto la palpebra Mezza velando la pupilla bruna. Soave incominciò. Volava intorno La divina armonia che, con le molli Ale i cupidi orecchi accarezzando. Compungea gl' intelletti, e di giocondo Brivido i cori percotea. Rapito L'emulo anch'ei, non alito, non ciglio Movea, nè pria de' sensi ebbe ripresa

La signoria, che verdeggiar la fronda Invidiata vide in su le nere Trecce di lei, che fra il romor del plauso Chinò la bella gota ove salìa Del gaudio mista e del pudor la fiamma. Di dolor punto e di vergogna, al volgo L'egregio vinto si sottrasse, e solo Sul verde olivo onde l'aeria fronte Spinge il Parnaso, s'avviò. Dolente Errar dall'alto Licoreo lo scôrse Urania Dea cui fu diletto il fato Del giovanetto, e di blandir sua cura Nel pio voler propose. È nei riposti Del sacro monte avvolgimenti un bosco Romito, opaco, ove talor le Muse, Sotto il tremulo rezzo esercitando L'ambrosio piè, ringioviniscon l'erbe Da mortal orma non offese ancora. All'entrar della selva, e sovra il lembo Del vel che la tacente ombra distende Balza l'Estro animoso, e delle accese Menti il Diletto, e, nella palma alzata Dimettendo la fronte, il pensamento Sta col Silenzio che per man lo tiene. Bella figlia del Tempo e di Minerva V'è la Gloria, sospir di mille amanti: Vede la schiva i mille, e ad un sorride. Ivi il trasse la Diva. All'appressarsi. Dell' aura sacra all' aspirar, di lieto Orror compreso in ogni vena il sangue Sentia l'eletto, ed una fiamma leve Lambir la fronte ed occupar l'ingegno.

Poi che nell'alto della selva il pose Non conscio passo, abbandonò l'altezza Del solitario trono, e nel segreto Asilo Urania il prode alunno aggiunse. Come tal volta ad uom rassembra in sogno. Su lunga scala o per dirupo, lieve Scorrer col piè non alternato all'imo. Nè mai grado calcar, nè offender sasso; Tal su gli aerei gioghi sorvolando. Discendea la celeste. Indi la fronte Spoglia di raggi, e d'ale il tergo, e vela D'umana forma il Dio; Mirtide fassi, Mirtide già de' carmi e della lira A Pindaro maestra; e tal repente A lui s'offerse. Ei di rossor dipinto, A che, disse, ne vieni? a mirar forse Il mio rossore? o madre, oh! perchè tanta Speme d'onor mi lusingasti in vano? Come la madre al fantolin caduto Mentre lieto al suo piè movea tumulto, Che guata impaurito e già sul ciglio Turgida appar la lagrimetta, ed ella Nel suo trepido cor contiene il grido. E blandamente gli sorride in volto Perch'ei non pianga; un tal divino riso Con questi detti, a lui la Musa aperse: A confortarti io vegno. Onde sì ratto L'anima tua è da viltade offesa? Non senza il nume delle Muse, o figlio, Di te tant' alto io promettea. Deh! come. Pindaro rispondea, cura dei vati Aver le Muse io crederò? Se culto

Placabil mai degl' Immortali alcuno
Rendesse all' uom, chi mai d'ostie e di lodi,
Chi più di me di preci e di cor puro
Venerò le Camene? Or se del mio
Dolor ti duoli, proseguia, deh! vogli
L'egro mio spirto consolar col canto.
Tacque il labbro, ma il volto ancor pregava.
Qual d'uom che d'udir arda, e fra sè tema
Di far parlando alla risposta indugio.
Allor su l'erba s'adagiaro: il plettro
Urania prese; e gli accordò quest' Inno
Che in minor suono il canto mio ripete.

Fra le tazze d'ambrosia imporporate. Concittadine degli Eterni e gioia De' paterni conviti eran le Muse Ne' palagi d'Olimpo, e le terrene Valli non use a visitar; ma primo. Scola e conforto della vita, in terra Di Giove il cenno le inviò. Vedea Giove dall' alto serpeggiar già folta La vaga mortale orma, e sotto il pondo Di tutti i mali andar curvata e cieca L'umana stirpe: del rapito foco Piena gli parve la vendetta; e all'ira Spuntate avea l'acri saette il tempo. Alfin più mite nell' eterno senno Consiglio il Padre accolse; ed, assai, disse, E troppo omai le Dire empio governo Fêr della terra; assai ne'petti umani Commiser d'odii, e volser prone al peggio Le mortali sentenze. Di felici Geni una schiera al Dio facea corona:

Inclita schiera di Virtù (che tale Suona quaggiù lor nome). A questi in pria Scorrer la terra e perseguir le crude Dell'uom nemiche ed a più miti voglie Ricondur l'infelice, impose il Dio. Al basso mondo ove la luce alterna Sceser gli spirti obbedienti, e tutto Ricercârlo, ma invan; chè non levossi A tanto raggio de' mortali il guardo; E di Giove il voler non s'adempia. Però baldanza a quel voler non tolse Difficoltà che all'impotente è freno. Stimolo al forte; essa al pensier di Giove Novo propose esperimento. Al desco Del Tonante le Muse una concorde Movean d'inni esultanza; inebriate Tacean le menti degli Dei: fe' cenno Ei la destra librando: e la crescente Del volubile canto onda ristette Improvviso. Raggiò pacato il guardo Alle vergini il Padre; e questo ad elle D'amor temprato fe' volar comando. Figlie, a bell' opra il mio voler ministre Elegge or voi. Non conosciute ancora Errar vedete le Virtù fra i ciechi Figli di Pirra: d'amor santo indarno Arder tentaro i duri petti, e vinte Farsi dell'ardue menti aprir le porte: La forza sol dell'arti vostre il puote. Là giù dunque movete: a voi seguaci Vengan le Grazie; e senza voi men bella Già la mia reggia il tornar vostro attende.

Tragedie e Poesie

Tacque a tanto il Saturnio; e su gli estremi Detti dal ciglio e dalle labbra rise Blandamente. Al divino atto commossa Balzò l'eterea vetta, e d'improvviso Di tutta luce biondeggiò l'Olimpo. Nel primo aspetto della terra intanto Il lungo duol delle Virtù neglette Vider le Muse; ma di lor la prima Chi fu che volse le propizie cure I bei precetti ad avverar del Padre? Calliope fu che fra i mortali accorta Orfeo trascelse; e sì l'amò che il nome A lui di figlio non negò. Vicina All' orecchio di lui, ma non veduta, Stette la Diva, e dell'alunno al core Sciolse la bella voce onde si noma. Il bel consiglio di Calliope tutte Imitar le sorelle: e d'un eletto Mortal maestra al par fatta ciascuna. L'alme col canto ivan tentando, e l'ira Vincea quel canto delle ferree menti. Così dal sangue e dal ferino istinto Tolser quei pochi in prima; indi lo sguardo Di lor, che a terra ancor tenea il costume. Che del passato l'avvenir fa servo. Levâr di nuova forza avvalorato. E quei gli occhi giraro, e vider tutta La compagnia degli stranier divini Che alle Dire fea guerra. Ove furente Imperversar la Crudeltà solea. Orribil mostro che ferisce e ride. Vider Pietà che mollemente intorno

Ai cor fremendo, dei veduti mali Dolor chiedea: Pietà, degl' infelici Sorriso, amabil Dea. Feroce e stolta Con alta fronte passeggiar l'Offesa Vider, gl'ingegni provocando, e mite Ovunque un Genio a quella Furia opporsi, Lo spontaneo Perdon che con la destra Cancella il torto e nella manca reca Il beneficio, e l'uno e l'altra obblia. Blando alla Dira ei s'offeria: seguace Lenta ma certa, l'orme sue ricalca Nemesi, e quando inesaudito il vede, Non fa motto ed aspetta. Un giorno al fine Negl' iterati giri, orba dinanzi Le vien l'Offesa: al tacit'arco impone Nemesi allor l'alata penna; aggiunge L'aerea punta impreveduta il fianco, E l'empio corso allenta. Inonorata La Fatica mirâr, che gli ermi intorno Campi invano additava, a cui per anco Non chiedea della messe il pigro ferro Gli aurei doni dovuti; a lei compagno L'Onor si fea, se forse alla sua luce Più cara all'occhio del mortal venisse L'utile Dea. Vider la Fede, immota Servatrice dei giuri, e l'arridente Ospital Genio che gl'ignoti astringe Di fraterna catena; e tutta in fine La schiera dia nell'opra affaticarsi. Videro, e novo di pietà, d'amore Negli attoniti surse animi un senso, Che infiammando occupolli. E già de' lieti

Principii in cor secure, il plettro e l'arte Sacra del plettro ai figli lor le Muse Donâr, le Grazie il dilettar donaro E il suader potente. Essi alla turba Dei vaganti fratelli ivan cantando Le vedute bellezze. Al suon che primo Si sparse all'aura, dispogliò l'antico Squallor la terra, e rise; e tu qual fosti. Che provasti, o mortal, quando sul core La prima stilla d'armonia ti scese? Quale all' ara de' Numi allor che il sacro Tripode ferve, e tremolando rosse Su le brage stridenti erran le flamme. Se la man pia del sacerdote in esse Versi copia d'incenso, ecco di bruno Pallor vestirsi il foco, e dal placato Ardor repente un vortice s'innalza Tacito, e tutto d'odorata nebbia Turba l'etere intorno e lo ricrea; Tal su i cori cadea rorido, e l'ira V' ammorzava quel canto, e dolce, in vece-Di carità, di pace vi destava Ignota brama. All' uom così le prime Virtù fur conosciute. onda beata. Quanto ad uom lice, e riposata e bella Fassi la vita. Allora in cor portando Il piacer dell'evento e la divina Giocondità del beneficio in fronte. All'auree torri dell'Olimpo il volo Rialzâr le Camene. Ivi le prove Dell'alma impresa e le fatiche e il fine Dissero al Padre; e pieno, in ascoltarle,

Dalla bocca di lui scorrea quel dolce Canto all'orecchio dei miglior, la lode. Ma stagion lunga ancor volta non era, Che ne le Nove ritornate un caro Della terra desio nacque: chè ameno Oltre ogni loco a rivedersi è quello Che un gentil fatto ti rimembri: e questa Elesser sede che secreta intorno Religion circonda, e, l'arti antiche Esercitando ancor. l'aura divina Spirano a pochi in fra i viventi, e dânno Colpir le menti d'immortal parola. E te dal nascer tuo benigna in cura Ebbe, o Pindaro, Urania. E s'oggi, o figlio, Tanto amor non ti valse, ell'è d'un Nume Vendetta: incauto, che alle Grazie il culto Negasti, all'alme del favor ministre Dee, senza cui nè gl'Immortai son usi Mover mai danza o moderar convito. Da lor sol vien se cosa in fra i mortali È di gentile, e sol qua giù quel canto Vivrà che lingua dal pensier profondo Con la fortuna delle Grazie attinga: Queste implora coi voti, ed al perdono Facili or piega. E la rapita lode Più non ti dolga. A giovin quercia accanto Talor felce orgogliosa il suolo usurpa; E cresce in selva, e il gentil ramo eccede Col breve onor delle digiune frondi: Ed ecco il verno la dissipa: e intanto Tacitamente il solitario arbusto Gran parte abbranca di terreno, e mille

Rami nutrendo nel felice tronco, Al grato pellegrin l'ombra prepara. Signor così degl'inni eterni, un giorno, Solo in Olimpia regnerai: compagna Questa lira al tuo canto, a te sovente Il tuo destino e l'amor mio rimembri.

Tacque, e porse la cetra; indi rivolta, Candida luce la recinse: aperte
Le azzurre penne s'agitâr sul tergo
Mentre nel folto della selva al guardo
Del suo Poeta s'involò. La Diva
Ei riconobbe, e di terror, di lieta
Maraviglia compunto, il prezioso
Dono tenea: nell'infiammata fronte
Fremean d'Urania le parole e l'alta
Promessa: e il fato e la commossa corda,
Memore ancor del pollice divino,
Con lungo mormorar gli rispondea.

# IL CINQUE MAGGIO

Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,

Muta pensando all'ultima
Ora dell'uom fatale;
Nè sa quando una simile
Orma di piè mortale
La sua cruenta polvere
A calpestar verrà.

Lui folgorante in solio
Vide il mio genio e tacque;
Quando con vece assidua,
Cadde, risorse e giacque,
Di mille voci al sonito
Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,

Sorge or commosso al subito

Sparir di tanto raggio;

E scioglie all'urna un cantico

Che forse non morrà.

Dall' Alpi alle Piramidi,
Dal Manzanarre al Reno,
Di quel securo il fulmine
Tenea dietro al baleno;
Scoppiò da Scilla al Tanai,
Dall' uno all' altro mar.

Fu vera gloria ? Ai posteri L'ardua sentenza: nui Chiniam la fronte al Massimo Fattor, che volle in lui Del creator suo spirito Più vasta orma stampar.

La procellosa e trepida
Gioia d'un gran disegno,
L'ansia d'un cor che indocile
Ferve pensando al regno:
E il giunge, e tiene un premio
Ch'era follia sperar,

Tutto ei provò: la gloria
Maggior dopo il periglio,
La fuga e la vittoria,
La reggia, e il tristo esiglio:
Due volte nella polvere,
Due volte sull' altar.

Ei si nomò: due secoli, L'un contro l'altro armato, Sommessi a lui si volsero, Come aspettando il fato; Ei fe'silenzio, ed arbitro S'assise in mezzo a lor;

Ei sparve, e i di nell'ozio
Chiuse in si breve sponda,
Segno d'immensa invidia,
E di pietà profonda,
D'inestinguibil odio
E d'indomato amor.

Come sul capo al naufrago
L'onda s'avvolve e pesa,
L'onda su cui del misero,
Alta pur dianzi e tesa,
Scorrea la vista a scernere
Prode remote invan;

Tal su quell' alma il cumulo Delle memorie scese! Oh quante volte ai posteri Narrar sè stesso imprese, E sull' eterne pagine Cadde la stanca man!

Oh! quante volte, al tacito
Morir d'un giorno inerte,
Chinati i rai fulminei,
Le braccia al sen conserte,
Stette, e dei di che furono
L'assalse il sovvenir!

E ripensò le mobili
Tende, e i percossi valli,
E il lampo de' manipoli,
E l' onda dei cavalli,
E il concitato imperio,
E il celere ubbidir.

Ahi! forse a tanto strazio
Cadde lo spirto anelo,
E disperò; ma valida
Venne una man dal cielo,
E in più spirabil aere
Pietosa il trasportò;

E l'avviò, pei floridi Sentier della speranza, Ai campi eterni, al premio Che i desiderii avanza, Dov'è silenzio e tenebre La gloria che passò.

Bella Immortal! benefica
Fede ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
Chè più superba altezza
Al disonor del Golgota
Giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri
Sperdi ogni ria parola:
Il Dio che atterra e suscita,
Che affanna e che consola,
Sulla deserta coltrice
Accanto a lui posò.

# INNI SACRI

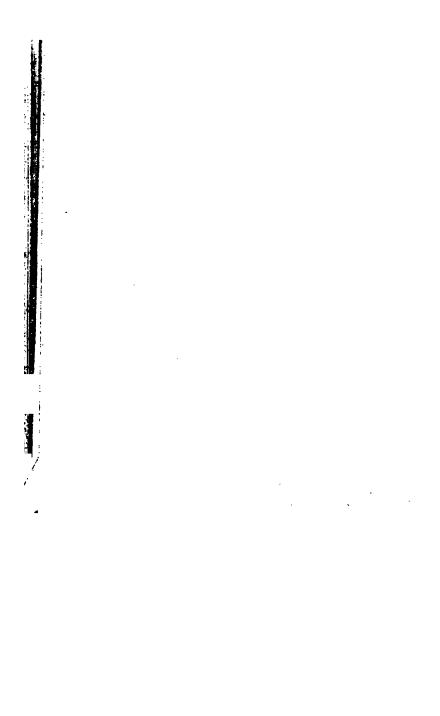

### IL NATALE

Qual masso che dal vertice Di lunga erta montana, Abbandonato all'impeto Di rumorosa frana, Per le scheggiato calle Precipitando a valle, Batte sul fondo e sta;

Là dove cadde, immobile
Giace in sua lenta mole;
Nè, per mutar di secoli,
Fia che riveda il sole
Della sua cima antica,
Se una virtude amica
In alto nol trarrà:

Tal si giaceva il misero
Figliol del fallo primo,
Dal dì che un' ineffabile
Ira promessa, all' imo
D' ogni malor gravollo,
Donde il superbo collo
Più non potea levar.

Qual mai fra i nati all'odio, Qual era mai persona, Che al Santo inaccessibile Potesse dir: perdona? Far novo patto eterno? Al vincitore inferno La preda sua strappar?

Ecco ci è nato un Parvolo, Ci fu largito un Figlio: Le avverse forze tremano Al mover del suo ciglio: All' uom la mano Ei porge, Che si ravviva, e sorge Oltre l'antico onor.

Dalle magioni eteree
Sgorga una fonte, e scende,
E nel borron de'triboli
Vivida si distende:
Stillano mele i tronchi;
Dove copriano i bronchi,
Ivi germoglia il flor.

- O Figlio, o Tu cui genera L'Eterno, eterno seco; Qual ti può dir de' secoli: Tu cominciasti meco? Tu sei: del vasto empiro Non ti comprende il giro La tua parola il fe'.
- E Tu degnasti assumere
  Questa creata argilla?
  Qual merto suo, qual grazia
  A tanto onor sortilla?
  Se in suo consiglio ascoso
  Vince il perdon, pietoso
  Immensamente Egli è.
- Oggi Egli è nato: ad Efrata,
  Vaticinato ostello,
  Ascese un' alma Vergine,
  La gloria d'Israello,
  Grave di tal portato:
  Da cui promise è nato,
  Donde era atteso uscì.
- La mira Madre in poveri
  Panni il Figliol compose,
  E nell'umil presepio
  Soavemente il pose;
  E l'adorò: beata!
  Innanzi al Dio prostrata,
  Che il puro sen le aprì.

L'Angel del cielo, agli uomini Nunzio di tanta sorte, Non de' potenti volgesi Alle vegliate porte; Ma fra i pastor devoti, Al duro mondo ignoti, Subito in luce appar.

E intorno a Lui, per l'ampia Notte calati a stuolo, Mille celesti strinsero Il fiammeggiante volo; E accesi in dolce zelo, Come si canta in cielo, A Dio gloria cantar.

L'allegro inno seguirono,
Tornando al firmamento:
Tra le varcate nuvole
Allontanossi, e lento
Il suon sacrato ascese,
Fin che più nulla intese
La compagnia fedel.

Senza indugiar, cercarono
L'albergo poveretto
Que' fortunati, e videro,
Siccome a lor fu detto,
Videro in panni avvolto,
In un presepe accolto,
Vagire il Re del Ciel.

#### IL NATALE

Dormi, o Fanciul; non piangere;
Dormi, o Fanciul celeste:
Sovra il tuo capo stridere
Non osin le tempeste,
Use su l'empia terra,
Come cavalli in guerra,
Correr davanti a Te.

Dormi, o Celeste: i popoli
Chi nato sia non sanno;
Ma il di verrà che nobile
Retaggio tuo saranno;
Che in quell'umil riposo,
Che nella polve ascoso,
Conosceranno il Re.



### LA PASSIONE

O tementi dell' ira ventura, Cheti e gravi oggi al tempio moviamo, Come gente che pensi a sventura, Che improvviso s' intese annunziar. Non s'aspetti di squilla il richiamo; Nol concede il mestissimo rito: Qual di donna che piange il marito, È la veste del vedovo altar.

Cessan gl'inni e i misteri beati, Tra cui scende, per mistica via, Sotto l'ombra de'pani mutati, L'ostia viva di pace e d'amor. S'ode un carme: l'intento Isaia Proferì questo sacro lamento, In quel dì che un divino spavento Gli affannava il fatidico cor. Di chi parli, o Veggente di Giuda? Chi è costui che, davanti all' Eterno, Spunterà come tallo da nuda Terra, lunge da fonte vital? Questo fiacco pasciuto di scherno, Che la faccia si copre d'un velo, Come fosse un percosso dal cielo, Il novissimo d'ogni mortal?

Egli è il Giusto che i vili han trafitto, Ma tacente, ma senza tenzone; Egli è il Giusto; e di tutti il delitto Il Signor sul suo capo versò. Egli è il santo, il predetto Sansone, Che morendo francheggia Israele; Che volente alla sposa infedele La fortissima chioma lasciò.

Quei che siede sui cerchi divini, E d'Adamo si fece figliolo; Nè sdegnò coi fratelli tapini Il funesto retaggio partir: Volle l'onte, e nell'anima il duolo, E le angosce di morte sentire, E il terror che seconda il fallire, Ei che mai non conobbe il fallir.

La repulsa al suo prego sommesso, L'abbandono del Padre sostenne: Oh spavento! l'orribile amplesso D'un amico spergiuro soffri. Ma simile quell'alma divenne Alla notte dell'uomo omicida: Di quel Sangue sol ode le grida, • E s'accorge che Sangue tradì.

Oh spavento! lo stuol de' beffardi Baldo insulta a quel volto divino, Ove intender non osan gli sguardi Gl'incolpabili figli del ciel. Come l'ebbro desidera il vino, Nell'offese quell'odio s'irrita; E al maggior dei delitti gl'incita Del delitto la gioia crudel.

Ma chi fosse quel tacito reo, Che davanti al suo seggio profano Strascinava il protervo Giudeo, Come vittima innanzi all'altar, Non lo seppe il superbo Romano; Ma fe'stima il deliro potente, Che giovasse col sangue innocente La sua vil sicurtade comprar.

Su nel cielo in sua doglia raccolto Giunse il suono d'un prego esecrato: I Celesti copersero il volto: Disse Iddio: Qual chiedete sarà. E quel Sangue dai padri imprecato Sulla misera prole ancor cade, Che mutata d'etade in etade, Scossa ancor dal suo capo non l'ha.

Ecco appena sul letto nefando Quell'Afflitto depose la fronte, E un altissimo grido levando, Il supremo sospiro mandò: Gli uccisori esultanti in sul monte Di Dio l'ira già grande minaccia; Già dall'ardue vedette s'affaccia, Quasi accenni: Tra poco verrò.

Oh gran Padre! per Luiches' immola, Cessi alfine quell' ira tremenda; E de' ciechi l' insana parola Volgi in meglio, pietoso Signor. Sì, quel Sangue sovr'essi discenda; Ma sia pioggia di mite lavacro: Tutti errammo; di tutti quel sacrosanto Sangue cancelli l'error.

E tu, Madre, che immota vedesti Un tal Figlio morir su la croce, Per noi prega, o regina de' mesti, Che il possiamo in sua gloria veder; Che i dolori, onde il secolo atroce Fa de' boni più tristo l'esiglio, Misti al santo patir del tuo Figlio, Ci sian pegno d' eterno goder.

### LA RISURREZIONE

È risorto: or come a morte
La sua preda fu ritolta?
Come ha vinte l'atre porte,
Come è salvo un'altra volta
Quei che giacque in forza altrui?
Io lo giuro per Colui
Che da' morti il suscitò.

È risorto: il capo santo Più non posa nel sudario: È risorto: dall'un canto Dell' avello solitario Sta il coperchio rovesciato: Come un forte inebbriato Il Signor si risvegliò. Come a mezzo del cammino, Riposato alla foresta, Si risente il pellegrino, E si scote dalla testa Una foglia inaridita, Che dal ramo dipartita, Lenta lenta vi ristè:

Tale il marmo inoperoso, Che premea l'arca scavata, Gittò via quel Vigoroso, Quando l'anima tornata Dalla squallida vallea, Al Divino che tacea: Sorgi, disse, io son con Te.

Che parola si diffuse
Tra i sopiti d'Israele!
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, l'Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
È finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor.

Pria di Lui nel regno eterno Che mortal sarebbe asceso? A rapirvi al muto inferno, Vecchi padri, Egli è disceso: Il sospir del tempo antico, Il terror dell' inimico, Il promesso Vincitor.

#### LA RISURREZIONE

Ai mirabili Veggenti, Che narrarono il futuro, Come il padre ai figli intenti Narra i casi che già furo, Si mostrò quel sommo Sole Che, parlando in lor parole, Alla terra Iddio giurò;

Quando Aggeo, quando Isaia Mallevaro al mondo intero Che il Bramato un di verria; Quando, assorto in suo pensiero, Lesse i giorni numerati, E degli anni ancor non nati Daniel si ricordò.

Era l'alba; e molli il viso, Maddalena e l'altre donne Fean lamento in sull'Ucciso: Ecco tutta di Sïonne Si commosse la pendice, E la scolta insultatrice Di spavento tramorti.

Un estranio giovinetto Si posò sul monumento: Era folgore l'aspetto, Era neve il vestimento: Alla mesta che 'l richiese Diè risposta quel cortese: È risorto; non è qui. Via co' palii disadorni
Lo squallor della viola:
L'oro usato a splender torni:
Sacerdote, in bianca stola,
Esci ai grandi ministeri,
Tra la luce de' doppieri,
Il Risorto ad annunziar.

Dall'altar si mosse un grido: Godi, o Donna alma del cielo; Godi; il Dio cui fosti nido, A vestirsi il nostro velo, È risorto, come il disse: Per noi prega: Egli prescrisse, Che sia legge il tuo pregar.

O fratelli, il santo rito Sol di gaudio oggi ragiona; Oggi è giorno di convito; Oggi esulta ogni persona: Non è madre che sia schiva Della spoglia più festiva I suoi bamboli vestir.

Sia frugal del ricco il pasto; Ogni mensa abbia i suoi doni; E il tesor negato al fasto Di superbe imbandigioni, Scorra amico all'umil tetto, Faccia il desco poveretto Più ridente oggi apparir.

#### LA RISURREZIONE

Lunge il grido e la tempesta De' tripudi inverecondi: L'allegrezza non è questa Di che i giusti son giocondi; Ma pacata in suo contegno Ma celeste, come segno Della gioia che verrà.

O beati! a lor più bello Spunta il sol de' giorni santi; Ma che fia di chi rubello Torse, ahi stolto! i passi erranti Nel sentier che a morte guida? Nel Signor chi si confida Col Signor risorgerà.

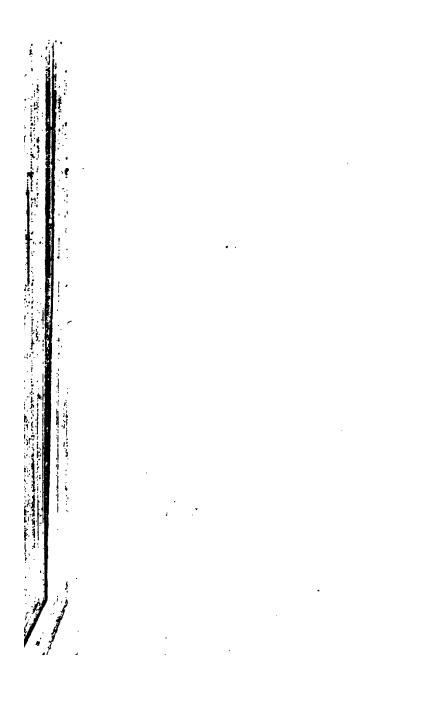

### LA PENTECOSTE

Madre dei Santi; immagine
Della città superna;
Del Sangue incorruttibile
Conservatrice eterna,
Tu che, da tanti secoli,
Soffri, combatti e preghi
Che le tue tende spieghi
Dall'uno all'altro mar;

Campo di quei che sperano;
Chiesa del Dio vivente;
Dov'eri mai? qual angolo
Ti raccogliea nascente,
Quando il tuo Re, dai perfidi
Tratto a morir sul colle,
Imporporò le zolle
Del suo sublime altar?

E allor che dalle tenebre
La diva spoglia uscita,
Mise il potente anelito
Della seconda vita;
E quando, in man recandosi
Il prezzo del perdono,
Da questa polve al trono
Del Genitor salì;

Compagna del suo gemito,
Conscia de' suoi misteri,
Tu, della sua vittoria
Figlia immortal, dov' eri ?
In tuo terror sol vigile,
Sol nell'obblio secura,
Stavi in riposte mura,
Fino a quel sacro dì,

Quando su te lo Spirito
Rinnovator discese,
E l'inconsunta fiaccola
Nella tua destra accese;
Quando, segnal de' popoli,
Ti collocò sul monte,
E ne' tuoi labbri il fonte
Della parola aprì.

Come la luce rapida
Piove di cosa in cosa,
E i color vari suscita,
Dovunque si riposa;

Tal risonò moltiplice La voce dello Spiro: L'Arabo, il Parto, il Siro In suo sermon l'udì.

Adorator degl'idoli,
Sparso per ogni lido,
Volgi lo sguardo a Solima,
Odi quel santo grido:
Stanca del vile ossequio,
La terra a LUI ritorni:
E voi che aprite i giorni
Di più felice età,

Spose che desta il subito
Balzar del pondo ascoso;
Voi già vicine a sciogliere
Il grembo doloroso;
Alla bugiarda pronuba
Non sollevate il canto:
Cresce serbato al Santo
Quel che nel sen vi sta.

Perchè, baciando i pargoli,

La schiava ancor sospira?

E il sen che nutre i liberi
Invidïando mira?

Non sa che al regno i miseri
Seco il Signor solleva?

Che a tutti i figli d'Eva
Nel suo dolor pensò?

Nova franchigia annunziano
I cieli, e genti nove;
Nove conquiste, e gloria
Vinta in più belle prove;
Nova, ai terrori immobile
E alle lusinghe infide,
Pace, che il mondo irride,
Ma che rapir non può.

Oh Spirto! supplichevoli
A' tuoi solenni altari;
Soli per selve inospite;
Vaghi in deserti mari;
Dall'Ande algenti al Libano,
D' Erina all' irta Haiti,
Sparsi per tutti i liti,
Uni per Te di cor,

Noi T'imploriam! Placabile
Spirto discendi ancora,
A'tuoi cultor propizio,
Propizio a chi T'ignora;
Scendi e ricrea; rianima
I cor nel dubbio estinti;
E sia divina ai vinti
Mercede il vincitor.

Discendi Amor; negli animi
L'ire superbe attuta;
Dona i pensier che il memore
Ultimo dì non muta;

I doni tuoi benefica Nutra la tua virtude; Siccome il sol, che schiude Dal pigro germe il fior;

Che lento poi sull'umili
Erbe morrà non colto,
Nè sorgerà coi fulgidi
Color del lembo sciolto,
Se fuso a lui nell'etere
Non ternerà quel mite
Lume, dator di vite,
E infaticato altor.

Noi T'imploriam! Ne'languidi
Pensier dell'infelice
Scendi piacevol alito,
Aura consolatrice:
Scendi bufera ai tumidi
Pensier del violento;
Vi spira uno sgomento,
Che insegni la pietà.

Per Te sollevi il povero
Al ciel, ch'è suo, le ciglia,
Volga i lamenti in giubilo,
Pensando a cui somiglia:
Cui fu donato in copia,
Doni con volto amico,
Con quel tacer pudico,
Che accetto il don ti fa.

Spira dei nostri bamboli
Nell' ineffabil riso;
Spargi la casta porpora
Alle donzelle in viso;
Manda alle ascose vergini
Le pure gioie ascose;
Consacra delle spose
Il verecondo amor.

Tempra de' baldi giovani
Il confidente ingegno;
Reggi il viril proposito
Ad infallibil segno;
Adorna la canizie
Di liete voglie sante;
Brilla nel guardo errante
Di chi sperando muor.

### IL NOME DI MARIA

Tacita un giorno a non so qual pendice Salla d'un fabbro nazaren la sposa; Salla non vista alla magion felice D'una pregnante annosa;

E detto salve a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando, sclamò: Tutte le genti Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l'età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh degl'intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni che alla tua parola Obbedïente l'avvenir rispose, Noi serbati all'amor, nati alla scola Delle celesti cose,

- Noi sappiamo, o Maria, ch'Ei solo attenne L'alta promessa che da te s'udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria.
- A noi Madre di Dio quel nome sona: Salve beata: che s'agguagli ad esso Qual fu mai nome di mortal persona, O che gli vegna appresso?
- Salve beata: in quale età scortese Quel sì caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non l'apprese? Quai monti mai, quali acque
- Non l'udiro invocar ? La terra antica Non porta sola i templi tuoi, ma quella Che il Genovese divinò, nutrica I tuoi cultori anch' ella.
- In che lande selvagge, oltre quai mari Di sì barbaro nome fior si coglie, Che non conosca de'tuoi miti altari Le benedette soglie?
- O Vergine, o Signora, o Tuttasanta, Che bei nomi ti serba ogni loquela! Più d'un popol superbo esser si vanta In tua gentil tutela.
- Te, quando sorge, e quando cade il die, E quando il sole a mezzo corso il parte, Saluta il bronzo, che le turbe pie Invita ad onorarte.

- Nelle paure della veglia bruna, Te noma il fanciulletto; a Te, tremante, Quando ingrossa ruggendo la fortuna, Ricorre il navigante.
- La femminetta nel tuo sen regale La sua spregiata lacrima depone, E a Te beata, della sua immortale Alma gli affanni espone;
- A Te, che i preghi ascolti e le querele Non come suole il mondo; nè degl' imi E de' grandi il dolor col suo crudele Discernimento estimi.
- Tu pur, beata, un di provasti il pianto: Nè il di verrà che d'obblianza il copra: Anco ogni giorno se ne parla; e tanto Secol vi corse sopra.
- Anco ogni giorno se ne parla e plora In mille parti; d'ogni tuo contento Teco la terra si rallegra ancora, Come di fresco evento.
- Tanto d'ogni laudato esser la prima Di Dio la Madre ancor quaggiù dovea; Tanto piacque al Signor di porre in cima Questa fanciulla ebrea.
- O prole d'Israello, o nell'estremo Caduta, o da sì lunga ira contrita, Non è costei che in onor tanto avemo Di vostra fede uscita?

Non è Davidde il ceppo suo? con Lei Era il pensier de' vostri antiqui Vati, Quando annunziaro i verginal trofei Sopra l'inferno alzati.

Deh! a Lei volgete finalmente i preghi, Ch'Ella vi salvi, Ella che salva i suoi; E non sia gente nè tribù che neghi Lieta cantar con noi:

Salve, o degnata del secondo nome, O Rosa, o Stella ai periglianti scampo, Inclita come il sol, terribil come Oste schierata in campo.

## INDICE

| DUZIO                  | NE      | •      | •     | ٠     | •     | •     | •        | •     | •    | •     | •   | •    | •   | Pag. | 5   |
|------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| DICE.                  | — Le    | ttera  | . a 1 | Jlric | о н   | oepl  | i.       |       |      |       |     |      |     | *    | 19  |
| снт. —                 | Dedic   | a      |       |       |       |       |          |       |      |       |     |      |     | *    | 23  |
|                        | Notiz   | ie st  | oric  | he    |       |       |          |       |      |       |     |      |     | *    | 25  |
|                        | Trage   | edia   |       |       |       |       |          |       |      |       |     |      |     | *    | 33  |
|                        | Disco   | orso   | sop   | ra    | alcu  | ni p  | unti     | del   | la 8 | toria | lon | goba | ır- |      |     |
|                        | dic     | ca in  | Ita)  | lia   |       |       | •        | •     | •    | •     | •   |      |     | *    | 111 |
| NTE I                  | I CAI   | RMAG   | NOI   | ۸. ۰  | — D   | edica | <b>.</b> |       |      |       |     |      |     | *    | 233 |
|                        |         |        |       |       | Pı    | efaz  | ione     |       |      |       |     |      |     | *    | 235 |
|                        |         |        |       |       | N     | otizi | e sto    | riche | э.   |       |     |      |     | *    | 243 |
|                        |         |        |       |       | Tr    | aged  | lia      |       |      |       |     |      |     | *    | 251 |
| E A M                  | . c.*** |        |       |       |       |       |          |       |      |       |     |      |     | *    | 319 |
| E VARIE. — In morte di |         |        | Carl  | o In  | nbona | ati   |          |       |      |       |     | *    | 371 |      |     |
|                        |         | Uran   | ia    |       |       |       |          |       |      |       |     |      |     | >>   | 379 |
|                        |         | 11 Ci  | nqu   | e M   | aggio | · .   |          |       |      |       |     |      |     | *    | 391 |
| ACRI.                  | - I     | . 11 1 | Sata  | le    |       |       |          |       |      |       |     |      |     | »    | 397 |
|                        | 11      | . La   | Pas   | sio   | ne.   |       |          |       |      |       |     |      |     | *    | 403 |
|                        | 111     | . La   | Ris   | urre  | zion  | e.    |          |       |      |       |     |      |     | *    | 407 |
|                        | 17      | . La   | Pen   | teco  | ste   |       |          |       |      |       |     |      |     | >>   | 413 |
|                        | ν       | 11     | Non   | a d   | i Ma  | riu   |          |       |      |       |     |      |     | 33   | 419 |

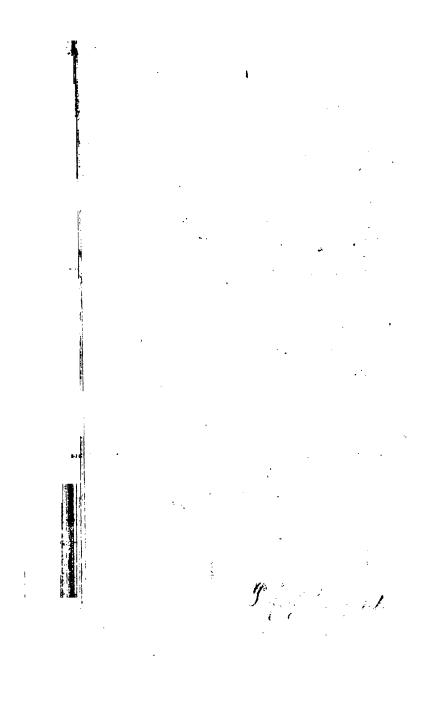

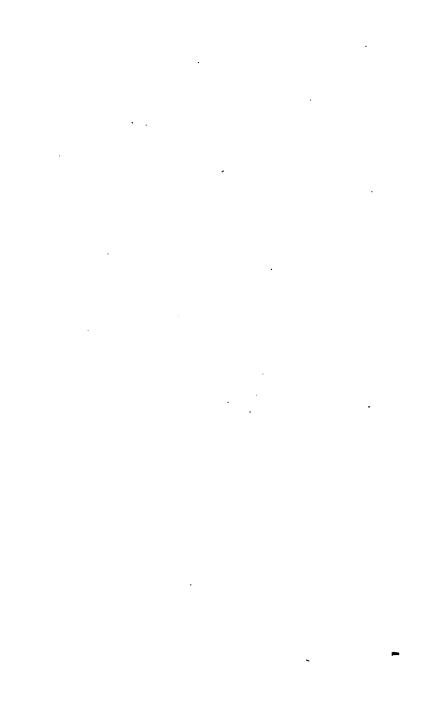

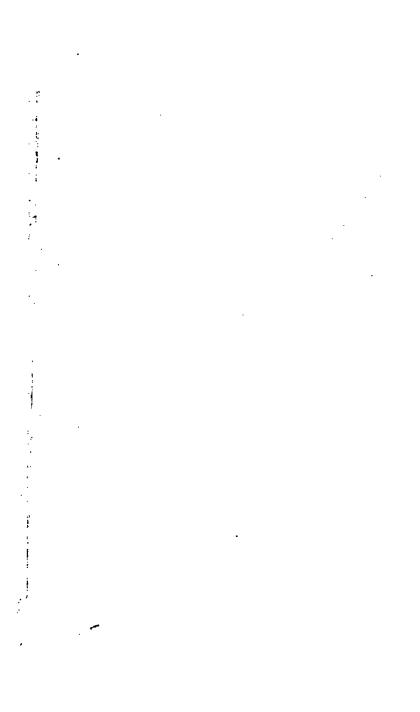



C.1

Stanford University Libraries



| DATE DUE |   |
|----------|---|
|          |   |
|          |   |
| - 10     |   |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
|          | _ |
|          |   |
|          |   |
| - 1      |   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

